

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

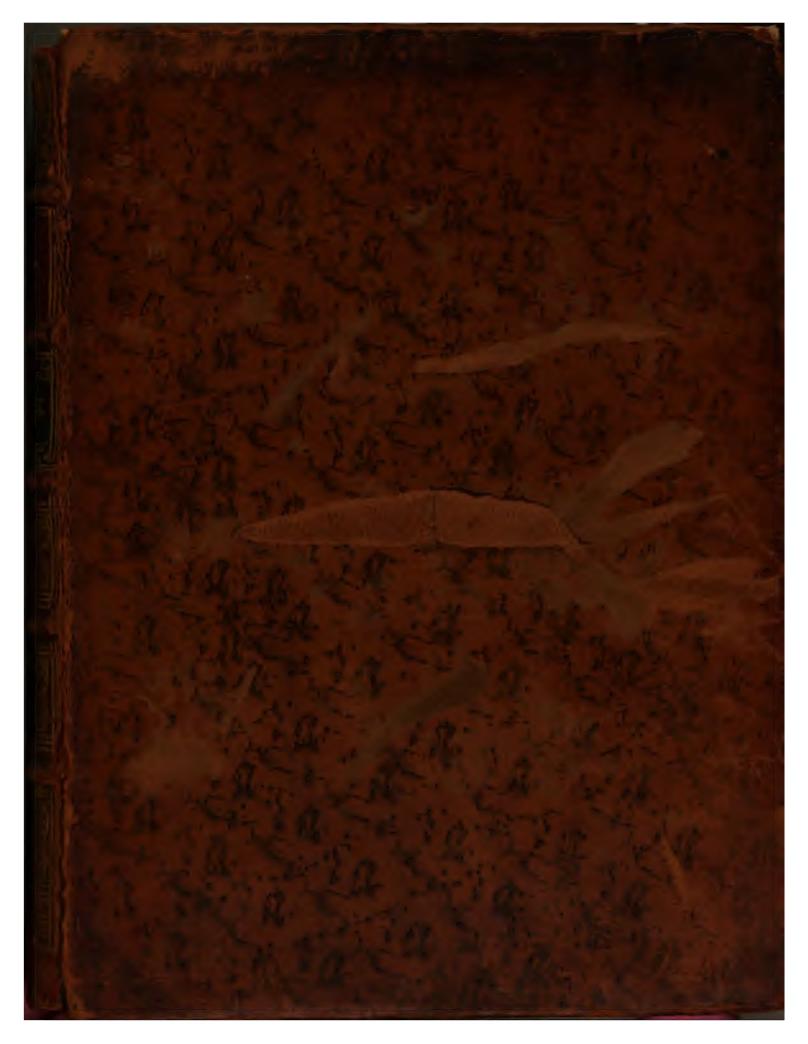





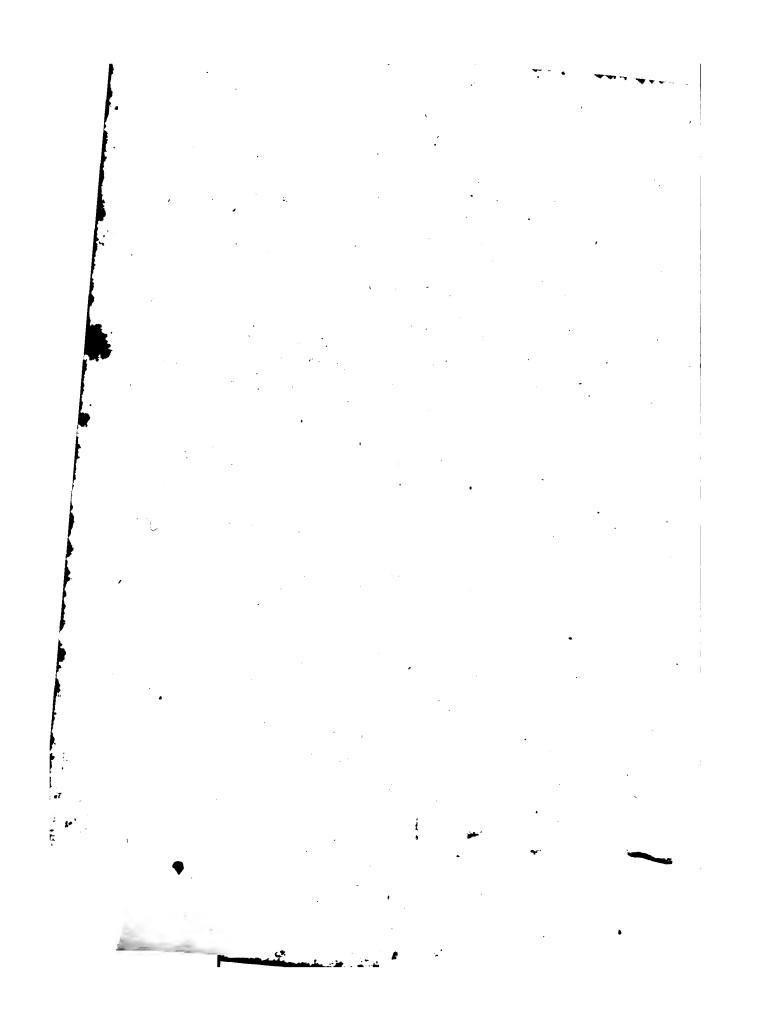

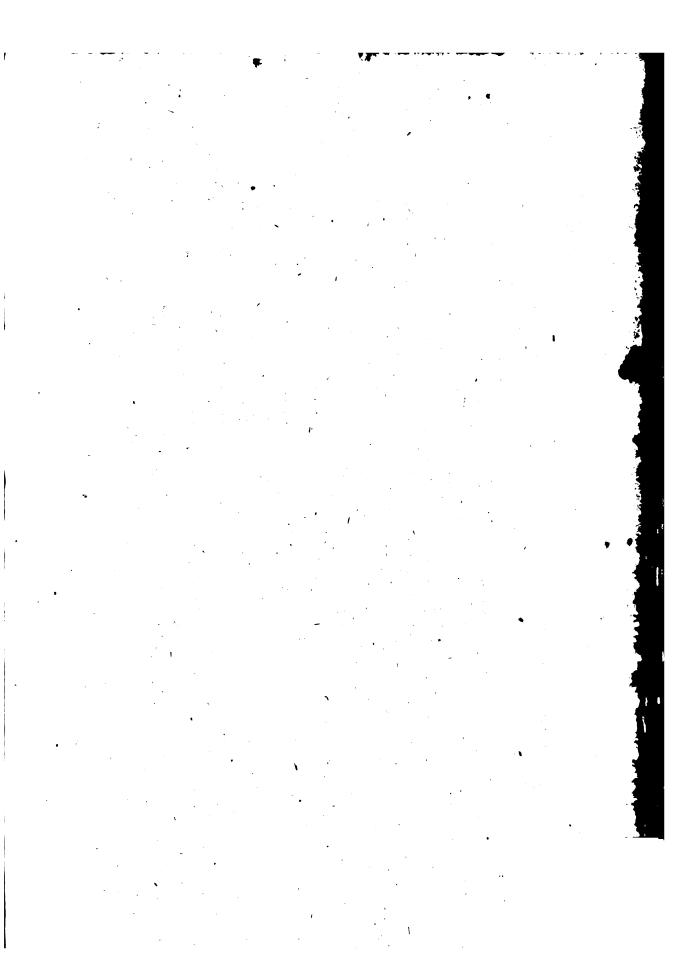

•

.

.

,

-

į

.

ř.,

•

•

٠.

1

•

. . , -12 ۲, 1

# ACTA

### ACADEMIAE

## THEODORO-PALATINAE,

TOMVS V.

HISTORICVS.

# HISTORIA

ET

# COMMENTATIONES

ACADEMIAE ELECTORALIS

S C I E N T I A R V M E T E L E G A N T I O R V M
L I T T E R A R V M

### THEODORO-PALATINAE



VOLVMEN V. HISTORICVM.

MANNHEMII TYPIS ACADEMICIS MDCCLXXXIII.

### LSoc 1727.1

Harvard College Library Von Maurer Collection Girt of A. C. Coolidge July 18, 1904

FOR THE LUCKY

a, 5 36

### CONSPECTUS OPERIS.

| Historia Academiæ ab an. Mocclxxvii u an. Mocclxxxii continuata, Latine                         | ifque ad<br>pag. 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| CASIMIRI HÆFFELINI disputatio de montis antiquis Germanorum, Romanis vi folitis, vernacule      |                    |
| Ejusdem de musivis veterum operibus observex tabulis in pinacotheca elect. Palat. cuis, Gallice |                    |
| Ejusdem in Itinerarium Theodosii, vulgo T<br>Peutingerianam dictum, animadversion<br>lice       |                    |
| ANDREÆ LAMEII Descriptio pagi Navens lis sub Carolingis maxime regibus sucre tine               |                    |

GEORG. CHRIST. CROLLII observationes geo-

Mosellensem spectantes, Latine

graphicæ, ad illustrandum omnem tractum

)(3

187

Ejusdem

| Ejusdem CROLLII de archiofficiis tv Impecularibus, quando & quomodo facta sint ditaria, vernacule         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ANDR. LAMEII de Infignium Palatinorum or augmentis & variationibus, Latine                                | rigine,<br>395 |
| Phil. Ern. Spies de sigillis equestribus nacule                                                           | , ver-         |
| CASP. FRID. DE GÜNTER narratio de be controversa Georgii Divitis, Bavariæ de hereditate exorto, vernacule |                |
| Ejusdem de nobilitatis Craichgoviæ cum Palae<br>Rheni nexu, vernacule                                     | tinatu<br>473  |
| Andr. Lameii de Stralenbergensi dynasifamilia dissertatio genealogica, Latine                             | arum<br>507    |



### HISTORIA

ACADEMIAE

THE ODORO-PALATINAE

• . From the contract of the con 1 



EXENNIUM propositum nobis est breviter describendum, serax quidem magnis in re publica eventibus, at in literaria nostra ab zetate superiore parum diversum, nisi quod Principis, studiorum, amoris, sidesque nostrorum testis oculati ac remuneratoris summi, dis-

cessu a nobis minime præviso pristinam felicitatem & alacritatem suam musæ hæ Palatino - Rhenanæ, cum omni Palatinatu & Rheno, nonnihil diminutam sentiant.

Vol. V. Hift.

A

MDCCLXXVII.\*

Mocclxxvii.

#### MDCCLXXVII.

Conventus

IE x Maj, conventus publicus cooptatione quatuor fociorum publicus. exterorum fuit infiguis. En nomina corum:

> FRANCISCUS DOMINICUS HEBERLIN, sereniss. ducis Brunsvico-Luneburg. a confiliis justitize sanctioribus, juris publ. & historiarum in universitate studiorum Helmstad, profess, celeb.

> CHRISTOPHORUS WILHELMUS DE KOCH, J. U. D. universitatis studiorum Argentoratensis prof. & bibliothecarius publ. ord.

> PHILIPPUS ANDREAS GRANDIDIER, eminentiss, principis episcopi Argent, cardinalis de Rohan a secretis, ecclesiæ colleg. Hagenoensis canonicus regius.

> IOHANNES DE CASTILLON, academiæ regiæ, quæ Berolini floret, focius ord. & mathematum prof. publ.

autumnalis.

D. xvii Oct. conventus publicus autumnalis celebratus & in eo sententia publicata est de responso unico ad quæstionem, biennio ante his evulgatam verbis:

Quaenam est origo & natura boleti igniarii & agarici cam-

pestris LINN.

Auctor responsi, lingua Gallica scripti, species quidem istas fungorum ad plantarum genus referri posse negaverat, quod fungi cujuscunque indolis ex animali non minus, quam ex vegetabili fundo proveniant; sed experimenta suæ sirmandæ sententiæ satis idonea non attulit, neque primordia fungorum, modumque generationis ita, ut sibi ipsi aliisque satisfaceret, docuit.

Festum acad.

D. VIII Nov. Hemmerus, votorum pro sereniss. optimique Principis nostri salute quotannis suscipiendorum interpres, de vi & utilitate machinæ electricæ, quam in cive hujus urbis ipse nuper expertus erat, simul disseruit (a).

MDCCLXXVIII.

<sup>(</sup>a) Edita hæc prælectio est in ast. acad. vol. 1v phys. pag. 116.

MOCCLXXVIII

#### MDCCLXXVIII.

N conventu hujus anni publico verno, d. xxx Maji celebrato, Conventus laudati funt socii quinque, brevì unius anni spatio extincti; hono- publicus. rarii duo, Carolus Galleani dux, S. R. Imp. Princeps, & Carolus. Frid. comes de Wartensleben, Belgii fæderati ad Principes Rivenanos legatus extraord. dein Jo. Daniel Olenschlager, patricius Francosurt, ab antiquitatum & historiæ patriæ studio celebris, ac Franciscus de Scheyb, chartze Peutingerianze editor novissimus, socii extraordinarii; denique ordinarius unus, Christophorus JACOBUS KREMER, ad legem academicam, quæ socios dostrina, studiis, moribus suis commendabiles, & a partium studio alienos esse jubet, natus omnino & factus.

Ex familia senatoria Wormatiensi, in fastis hujus urbis a Kremeri feculo xv conspicua, is genus ducebat. Abavus, Jo. Jacobus elogium. Kremer, sub initium belli tricennalis in camera imperiali, Spiræ tum stabilita, causarum patronus atque procurator decessit, septuagenario major: Pater, Jacobus Hartmann, honores quoque doctorales in utroque jure Argentorati adeptus, dein excisa urbe patria exul, post superatas immensas calamitates eidem tandem civitati, ut instauraretur, prudentia, & consiliis suis tantum profuit, quantum fortasse nemo, vir omnium, qui eum noverant, ore publicæ rei quam suæ studiosior.

Piaculum esset silere matrem, Annam Mariam, Martini Fabri, Medici & Physici ord. Hanov. filiam, quæ numerosam prolem & in ea Christophorum Jacobum nostrum, nondum octennem, quum marito suo orbaretur, tanta sollicitudine nutrivit, tantaque fide aluit, ut filii filizque adulti in beneficiis divinz providentize præcipuis collocarint, eidem deinceps pientissimæ matri suæ, ad summam nonaginta & amplius annorum ætatem provectæ, acceptorum partem potuisse rependere. د لفد،

Hifce

Hisce parentibus natus est Kremerus noster die x Maji anno hujus seculi vicesimo secundo. Scholas inferiores in urbe patria. fuperiores Tubingze, Canzio, Harpprechto, Schoepfio, Helfrichio, aliisque præstantissimis doctoribus tum inclitæ, frequentavit, hir storize Germanicze & juris studio potissimum incumbens. E schola sub finem anni MoccxLy redux strepitum fori paulisper secutus est, mox vero musas pacatiores præserens oblatum sibi tabularium Rhingravicum Grumbaci custodiendum atque regendum in fe suscepit. Rei diplomaticæ peritus & amans otio hoc suo, uti virum bonum decet, ad eruendam veritatem historicam, quam veterum chartarum fide niti ac contineri maxime novimus, egregie usus est. Testes hujus rei publicos habemus, libellos illos miro ubique applausu exceptos, quibus origines, successionem & res gestas comitum Spanheimensium exponere cœpit. Factum hinc, quod fieri solet, quum quis peritize suze cum dexteritate in rebus agendis conjunctæ documenta certa edidit, ut laudem & ex laude præmia virtutis colligeret.

Præterimus augmenta honoris & stipendii a Rhingraviis ei decreta; alia ab aliis Germaniæ regulis oblata; acceptior longe fuit\_secuta mox ipsius in academiam electoralem Boicam, novissime conditam, cooptatio, acceptissima vero in Palatinatum, Principe tam docto & sapiente, quam liberali & clemente felicem, translatio. Contigit hæc sub finem anni sexagesimi, cura inprimis ejusdem, quem supra laudavimus, Wartenslebii comitis, cui Kremeri nostri indoles, studia & merita multis ab annis perspecta fuerant. Confilii Protestantium matrimonialis, quod Heidelbergæ sedet, assessor ampliorem mox colendæ & scribendæ historiæ patriæ, ad quam ingenio suo vel maxime ferebatur, campum sibi patefactum lubentissime ingressus est, statimque ex multis, quibus Palatinatus Rheni gloriatur, Electoribus maximi Principis, Friderici victoriofi, res gloriofe gestas ex ipsis fontibus describendas suscepit; unde paucis annis enatum est opus

tanto heroe nequaquam indignum. Id vero nondum prodierat, quum d. xii Oct. an. Mocci xiii historiographus electoralis nuncu-paretur & academize hujus scientiarum Theodoro-Palatinze, tum institutze, socius ordinarius; epocha vitze Kremerianze dulcissima, qua datum ei est ingenio suo liberrime uti.

Habemus in commentationibus academicis de incunabulis academize Heidelbergensis literariam; de comitatu Nemoris, de veteris Ripuariæ comitatibus quinque, & de Franciæ orientalis pagis quamplurimis disquisitiones geographicas; genealogicas vero de Lœwensteinensibus primæ & secundæ stirpis comitibus, quibus dein supervenerunt e Juliacensi & Bergensi ducatibus Heinsbergenses dynastæ & Limburgi comites, peculiaribus libris ad fidem diplomatum descripti. In istas vero Rheni inferioris partes ipfum excurrisse, cum damno forte superioris, haud est quod miremur, quum Serenissimus Elector an. Mocclxix in locum Vonckii, Juliacensium & Bergensium historiographi, succedere ipsum voluisset, addito salario novo & consiliarii aulici Electoralis Duplici itaque historiographi munere condecoratus, duplicem simul historiam, Palatinam & Juliaco-Montanam, meditatus viriliterque aggressus est, nova via, eaque ad dispellendas, quibus origines & fata rerum obvoluta esse solent, tenebras rectis-Neglectis enim juniorum systematibus, assertis & opinionibus, ex ipsis omnia fontibus inter se recte collatis hausit, & quæ hauserat, in ordinem scite digessit. Quam feliciter id egerit. Franciæ Rhenensis sub Merovingis & Carolingis regibus historia. auctore defuncto demum in lucem emissa (b), docet, monumentum nominis Kremeriani ære perennius.

A s

Λ

<sup>(</sup>b) Geschichte des Rheinischen Franciens unter den Merovingischen und Karolingischen Königen bis in das jahr 843, als eine grundlage zur Pfälzischen staatsgeschichte, herausgegeben von Andreas Lamey, 1778.

Moccexxyiii

A Francis, & quidem nobilissimis eorum, qui Salii dicebantur, repetenda esse Palatinatus nostri Rhenani primordia, prærogativas & jura, cum sibi persuasum habuisset, Francorum istorum res tam sedulo investigavit, tamque curate stylo suo expressit, ut sundamentum continuandi & persiciendi egregii operis posuisse sirmissimum dici possit. Historiam denique Juliaco-Montanam is in scriptis reliquit ad ea usque tempora perdustam, a quibus ambages & dissicultates longe pauciores superandæ sunt, adeoque luce publica, quantumvis sit impersecta, haud quaquam indignam (c).

Perficere hæc omnia & longe majora cogitabat, valetudinem studiis sedentariis & continuis multum infirmari nec cogitans nec sentiens. Erupit autem sub initium anni Moccixxvu ex insidiis hostis nulla medicorum arte placabilis, marasmus quidam, non senilis, sed literarius, anno ætatis quinquagesimo quinto. Tentatis incassum multis, postremum denique remedium in mutatione loci & aëris querebatur, ubi cum assine Vigelio, consil. & physico Leining. experientissimo, ad sorores sibi addictissimas se contulit Grunstadium, oppidum nobis vicinum. Hic nona post die, quæ erat xix Aprilis, conscius sui suæque sortis placide, uti vixerat, mortalibus valedixit, nominis immortalitatem æquo sane cum Trithemiis, Hubertis Leodiis, Freheris, Pareis, Tolneris jure apud posteros meritus.

Conventus autumn.

In consessu publico autumnali d. xn Oct. reddita est ratio de responso unico ad quæstionem:

De rationibus geographicis, ad quas institutae at descriptae fuerunt in Saxonia antiqua, Angaria & Westphalia dioeceses episcopales,

<sup>(</sup>c) Prodiit novistime sub tit. Kremers akademische beiträge zur Guschund Bergischen geschichte, herausgegeben von Andreas Lamey, dritter band, 1781.

pales, quarum potissimum sines curate investigandi, docendi & ad flatum geographico politicum, secundum pagos illius aevi, reducendi effent.

Responsi auctor, missa Saxoniæ parte orientali, veterum Ostphalia, de Angaria tantum & Westphalia sollicitus suit, nec has quidem provincias & diœceses episcopales, in eis comprehensas, ea, quæ requirebatur, ubertate doctrinæ illustravit.

D. vii Nov. votorum societatis pro vita & incolumitate CA- Oratio ROLI THEODORI, Domini nostri clementissimi, interpres sa. sestiva. cundus, Gasparus Frid. de Günter, quid in controversa olim hereditate Bavarico - Landshutensi sub initium seculi xvi actum gestumque sit, ex sontibus docuit (d).

#### MDCCLXXIX.

UNESTIO in hunc annum a biennio publicata fuerat:

Conventus autumn.

De causa mortis in animalibus fulmine seu naturali, seu artispeciali percussis, observationibus indubiis definienda.

Vetera & obvia fere omnia, quædam etiam vel nullo vel levissimo fundamento innixa, qui ad quæstionem istam responderunt, candidati tres congesserunt; unde negato præmio idem problema, propter infignem ejus utilitatem, iterari in proximum biennium & præmium duplicari placuit.

Festum academicum, Carolo Theodoro, augusto & Festum primario nostri temporis musarum antistiti, sacrum, hoc felici per academa omnia anno lætissime celebratum est d. vi Novembris, præeunte iterum verbis collegii interprete ordinario, Audrea Lameio, qui hac

<sup>(</sup>d) Differtatio hac, vernacule scripta, in hoc infra volumine comparet.

Mocclexx

hac occasione de infignium archiprincipum Palatinorum origine & variationibus Latine disferuit (e).

#### MDCCLXXX.

Socii novi.

O. Daniel Flad, Heidelberg, de quo mox plura, cum anno superiore vita defunctus esset, in locum ejus ex inferiore extraordinariorum classe ascendit Christianus Mayerus, consiliarius & astronomus electoralis.

Ex eadem classe, cujus veluti princeps extiterat, in altiorem Honorariorum ordinem promotus est vir excellentissimus, Henr. Josephus baro de Ritter, inclyti ord. Leonis Palat. eques, administer status elect. & in aula imperiali Vindobon. legatus.

Insuper socii extraordinarii quatuor cooptati sunt, viri musis Palatinis pridem amicissimi:

Jo. JACOBUS HÆFFELIN, confiliarius ecclesiast. & sacellanus elect. insignis ecclesiæ colleg. S. Germani Spir. canonicus &c.

GEORG. FRID. ZENTNER, J. U. D. & prof. Heidelb. senatus primarii archipalatini, quem regimen vocant, consiliarius.

PHILIPPUS ERN. SPIES, sereniss. marchionis Brandenb, a consiliis regiminis & præsecus tabulario Culmbaci.

Jo. Petrus Kling, cameræ aulicæ confiliarius, epheborum electoralium in mathematicis profesior.

Dan. Fladii elogium. Declarata hæc funt publice in consessiu verno, d. xxvii Maji actitato: in quo & lectum est elogium Fladii, societati nostræ academicæ, cui ab incunabulis ejus adscriptus suerat, dura necessitate nuper erepti.

Natus

<sup>(</sup>s) Vide infra in commentationibus hujus voluminis.

Natus ille fuerat Heidelb. d. XII Junii anno hujus fec. XVIII, ex familia majorum decoribus nequaquam destituta, quam Jo. Laurentius Flad, præsectus Crucenac. (dapiserorum vulgo vocant) slorentibus maxime Palatinorum sub Friderico I electore rebus circa an Mcceclxix ex Trevirensi agro primus in Palatinum induxit. In hujus posteris suit Philippus Petrus Flad, Danielis nostri avus, ducis primum Palatino-Simmerensis, Ludovici Henrici, a secretis, dein principe hoc in slore juventutis extincto an McclxxIII, præsecturæ Crucenacensis assessor

Is filium habuit, Fridericum Reinhardum, judicii elect. aulici, indeque senatus ecclesiastici, curizeque matrimonialis consiliarium, geminze prolis, avitze dignitatis zemulze, Philippi nempe
Wilhelmi, quem nobiscum adhuc agere gaudemus, & hujus, quem
adhuc lugemus, Jo. Danielis, ex Albertina Maria Ullmannia, circuli sup. Rhen. commissarii primarii, filia, parentem felicem; seliciorem tamen, si filios videre adultos potuisset. Orbum Danielem suum reliquit vix duodecennem, superstite matre, cujus curze
recta ejus pro temporis locique ratione educatio, plena alias laboris atque periculi, vel maxime debebatur.

Ingenium puero erat ad omnem humanitatem follers. Amabat præfertim rimari & observare naturæ arcana; unde civitate academica donatus nihil prius habuit, quam ut inter alias lectiones publicas, historiæ atque juris civilis studio dicatas, collegio, quod vocant, physico experimentali Wilh. Bernh. Nebelii, med. doct. & prof. celeberrimi, sedulus auditor atque spectator interesset.

Dubius tum inter jurisprudentiam & medicinam, utram eligeret, hærebat. Vicit quidem jurisprudentia, at manente rerum naturalium amore infito. Juris studio recte historicum præmisit, in quo doctori suo, Bennoni Casp. Haurisio, diligentiam suam adeo probavit, ut instituendæ tum societatis historico-literariæ membris xxx secretioribus annumerari dignus haberetur. Moccexxx.

Profuit utrumque, historiarum atque juris, studium, ad suscipiendum anno ætatis unetvicesimo, dextreque administrandum munus, quod deinceps constanter retinuit, publicum, in tabulario nempe administrationis ecclesiasticæ, cujus custodibus (registratores dici solent) cedente fratre, in curiæ matrimonialis consilium paulo ante provesto, adjunctus est.

Ita patefacto sibi insigni chartarum superiorum temporum apparatu, ut cum utili misceret dulce, rei diplomaticæ plurimum otii sui impendit.

Mox delineandi artem antiquitatum æque ac naturalis historiæ cultori perutilem esse intelligens, carere ea noluit vir juvenis, ad præclara quævis multo misu emergens.

Subsidiis hisce munitus primum eruditionis suze antiquarize specimen tecto nomine, initialibus saltem nominum suorum literis tantum appositis, Heidelbergze edidit an. Mocclu, & quidem Gallico sermone, trium quippe linguarum, academize hujus legibus deinceps admissarum, tantum gnarus, quantum ad capienda aliorum sensa, suaque exprimenda satis esset. Agebatur libello isto de solido argenteo illiterato, moneta barbara, qua veterum Alemannorum deos, Solem, Terram & Venerem, reprzesentari tam scite quam acute conjectavit.

Studii diplomatici fructus erat responsum de chartæ vulgaris, qua hodieque utimur, antiquitate & origine, quadriennio post Gottingam missum, quo præmium aureum meruit. Proximus ad id denuo accessit, quum ab eadem societate regia quæstio publicata esset de insectis, voluminum & codicum nostrorum ligaturæ insectis.

Sed & syllogen sive collectionem utilem, uti inscripta est, Carolsruhensem bina commentatione uno anno (MDCCLVIII) locupletavit indesessus naturæ observator, altera de causis caloris & frigoris terræ, altera vero de illo insectorum genere, quod nuncupari a vitibus corruptis vernacule solet.

Talia

Mocclxxx.

Talia fuere Fladil nostri merita, quum de conscribendis in focietatem literatam Theodoro - Palatinam viris dostioribus circumspiceretur. Inter primos itaque ejus sodales, a sapientiss. Principe, qui biennio ante jam administrationis ecclesiast, consiliatium nuncupaverat, designatum & accitum esse, ipsi nobisque congratulati sumus.

Quid possible peregerit, præstiteritque academicus, qua religione, sedulitate, constantia; supra viginti dissertationes, physici maxime argumenti, vel publice vel privatim præsestæ, testantur; ut mirum non sit, & noviorem societatem electoralem physico-œconomicam, Lutræ stabilitam, eundem sibi socium ordinarium (MDCCLXXII) delegisse.

Vires animæ & corporis nimia contentione multum, literazia plurimum, imminui & labefactari, obvia quemque experientia docet. Nihil autem magis eas exhaurit, quam labor improbus cum tristitia quadam conjunctus. Amiserat Fladius sociam vitæ unicam, conjugem tam caram sibi, quam soboli numerosæ, ex ea susceptæ, necdum adultæ, necessariam; damnum irreparabile. En causam mortis propiorem; proxima fuit morbus ex debilitate stomachi, uti quidem videbatur, exortus; quo magis magisque invalescente sub variis inde oriundis symptomatibus, & inter hæc mirabili satis, cum ipsius crura & pedes panno laneo perfricati electricas scintillas copiose emiserint, animam tandem die x1x Oct. anni superioris ei, qui dederat, quemque pie coluerat, auctori rerum omnium & moderatori summo, placide reddidit. Climacterem illum, tot senibus fatalem, id est, annum ætatis sexagesimum tertium, non attigit. Obiit enim sexagenarius, unumque annum, menses tres, dies septem ultra eluctatus; grande satis vitze bene acte spatium, at brevius longe, quam speratum a fuis, bonorumque omnium votis expetitum.

MDCCLXXX.

Classis nova meteorologica.

Mense Sept. sommunicatze sunt cum Academia ab illustrissimo Oberndorsio literze electorales, quibus nova trium saltem academicorum classis formari jubetur, meteorologica nempe, multis per Europam, si sieri potest, observatoribus, qui instrumenta ad hujus generis observationes recte instituendas idonea ex liberalitate principis accepturi sint, augenda & sirmanda; dignum profecto tanto principe institutum, ab omni deinceps posteritate, ni sallimur, cum quadam gratiarum actione recolendum. Ipsas literas, & quæ alia huc spectent, Hemmerus, classis istius secretarius peculiaris, novissime in lucem edidit (f).

Novam autem classem istam meteorologicam constitui placuit ex sociis academize ordinariis, ipso, quem modo diximus, Jacobo Hemmero, atque Christiano Mayero, quibus extra ordinem additus est Carolus Kænig, astronomus elector, adjunctus.

Conventus

Incidit in d. xx1 Octob. conventus autumnalis, publicatis quæstionibus & præmio dato, non integro tamen, memorandus. Inter responsa ad quæstionem

De summis S. R. I. officies quatuor secularibus, quomodo & quando salla sut hereditaria archiprincipatibus, quibus Aureae Bullae sanctione adhuc inhaerent,

prævalere visum est numero secundum, vernacule scriptum, cui discriminis ergo appositum erat: Attingimus antiqua, at praesentia melius intelligantur. Hoc remuneratione quadam dignum judicans senatus, dimidiam saltem præmii promissi partem, numum aureum xxv ducatis parem, auctori ejus, accipere si velit, tribuere decrevit. Accepit & nomen suum revelari permissit Hector Wilhelm, de Günderrode, idem, qui quadriennio ante vistor majus consecutus præmium suerat (g).

Iteratum

<sup>(</sup>f) In Ephemerial sectoorolog. hoc anno edit. pag. 7.

<sup>(</sup>g) Vide after. vol. 14 hift. pag. 17.

Magazan.

lteratum insuper in hunc consessum fuerat problema anni 1778, & quidem ademta ei Ostphalia; at e duplici, quod allatum est, responso Latino neutrum quærentibus satisfecit.

#### MDCCLXXXL

Duos magni nominis focios, ordinarium & extraordinarium, Socii novi. viros profecto in sua quemque arte primarios, Gottholdum Ephraim Lessag, & Hieronymum Davidem Gaubium, alterum in ætatis robore extinctum, alterum septuagenario majorem, Academia nuper amiserat. In locum prioris suffectus est Joan. Jacobus Hæffelin, ab anno superiore demum extraordinariis adscriptus; in posterioris, vir experientiæ & eruditionis laude clarissimus Joannes Ingenhusius, consiliarius & archiater cæsareus. Cooptatus simul est in Hæsselini locum extraordinarius Ignatius Reichert, J. U. D. judicii aulici archipalat, assessor, universitatis Heidelberg. in doctrina juris & historiarum prof. publ. ord. nec non societatis Teut, heic stabilitæ socius. Acta ista sunt in conventu d. vii Jun. celebrato publice.

Dedimus supra (h) quæstionem præmio duplo in hunc an Conventus num expositam; nunc de responsis acceptis atque dijudicatis di autumnalis. cendum est. Alterum Latino sermone, alterum nobis vernaculo conscriptum erat, utrumque brevius, quam natura & gravitas rei postulare videbatur. Prioris auctor, vir cæteroquin solida doctrina munitus, rectaque via insistens, quatuor attulit experimenta, diversis ex avibus, quas nonnissi directo in caput ictu electrico, eoque pluries repetito, enecare potuit. His caute atque attente dissectis, inspectisque, præter rubram in perioranio maculam, ipsum cerebrum nunquam non reperit vitiatum,

B 3 involucra

<sup>(</sup>a) Pag. 7, an. MDCCLXXIX.

MOCCLEXXIE.

învolucra nempe ejus inflammata, horumque vafa relaxata & sanguine plus justo turgida, quandoque cruorem per totam serè cerebri substantiam diffusum, & alia his similia, quæ ipsa etiam in cerebro jumenti, fulmine naturali extincti & dissecti, idem auctor observavit; unde necessario sluere credidit, in animalibus seu naturali seu artificiali fulmine percussis, haud aliam mortis causam subesse, quam violentam cerebri pressionem. Sed adventitiam tantum & quasi fortuitam hanc causam esse, plura aliorum præstantissimorum hominum experimenta comprobant, quippe qui in columbis aliisve avibus, ictu electrico occisis, præter levem in pericranio fugillationem, minime lethalem, fanguinem extra vafa nullum, nullum plane vel minimæ læfionis fignum, nihil a statu & ordine naturali alienum, seu in cerebro, seu alio in viscere detegere potuerunt. Mittimus alterum responsum. quod oppido levius, obsoletis salsisque opinionibus refertum, adeoque censura vix dignum erat.

Festum

In festo hujus anni Carolino, ipso Augusto in urbe & arce academ. sua Palatina præsente, die v Nov. celebrato, votorum devotissimæ numini ejus academiæ interpres constitutus Collinius, rerum naturalium, sub cœlo nostro minus obviarum, observator & custos, de montibus fimul valcanicis, uti appellant, Gallice disseruit (i).

> Typographia academica, quam an. Moccexy primum institutam, sexennioque post aulica adauctam suo loco diximus, ut domicilium denique certum & stabile haberet, diversorium a cigno aureo nuncupatum, ædes tam spaciosas, quam commode fitas, cum essent venales, comparari pecunia sociali tunc tempofis placuit, confcio & annuente, quem Servator omnium nobis ab omni casu immunem diutissime servet, Archiprincipe.

> > MDCCLXXXII.

<sup>(</sup>i) Edita mox est hæc dissertatio: Considerations fur les montagnes volcaniques, mémoire lu dans une séance de l'academie Elestorale &c. avec une table & une carte qui concernent les montagnes &c. 4to.

MDCCLXXXII.

#### MDCCLXXXII

Die xxvin Maj. electi & renunciati funt publice honorarii duo, totidemque extraordinarii: illi quidem

FRANC. XAVERIUS DE ZELADA, S. R. E. cardinalis episcopus & bibliothecarius, collegii & seminarii Romani studiis præfectus &c. Musarum omnium, historize potissimum naturalis, patronus & cultor eximius.

Jo. Adrianus van de Perre, dynasta in Nienwerve, Welinge & Eberswarth, provinciæ Selandiæ ad Belgii sæderati comitia ex Nobilium ordine legatus, observator naturæ valde sagax
& sollers.

Extraordinarii autem: LAURENTIUS CREEL, Med. D. & prof. publ. ord. Helmstadii, de scientia præsertim chemica infigniter meritus.

Joannes Jung, S. Theol. D. & historize ecclessasticze apud Heidelbergenses prof. publ. ord. variis lucubrationibus in lucem editis przeclarus.

Quum ex præteritis constaret, quam, nescio qua cuspa, dissicile sit, assequi ea, quæ præmiis publice promissis quæruntur, id est, responsa præmiis condigna, cumque in dostrina de infignibus comitum Palatinorum Rheni, aliarumque Germaniæ nostræ familiarum illustrium obscuritatis multum, sola sorte sigillorum in tabulariis hinc inde latentium, ope dispellendæ, adhuc superesse videretur, inventis tantum & subministratis absque ulla commentatione talium sigillorum, seculo xiii antiquiorum, exemplis præmia sua statuere senatus academicus decrevit; quam in rem vernaculo sermone hoc editum programma suerat:

1

Da vor dem Pfalzgrafen Heinrich von Sachsen oder Braunschweig kein siegel der ältern Pfalzgrafen bei Rhein mit ihrem wappen MDCCLXXXII.

wappen bisher bekannt ist, und doch ein solches wenigstens von seinem unmittelbaren vorsahr, Konrad von Hohenstausen, mit vieler wahrscheinlichkeit sich vermuthen läßt, so wird demjenigen eine belohnung von 25 dukaten versprochen, welcher in zeit von zweien jahren, d. i. bis den iten Heumonat 1782, ein solches ächtes siegel und wappen entweder in natur, oder in beglaubigter treuen abzeichnung und abdruck der Akademie mittheilen wird; wobei man sich aber die urkunde, woran sich dasselbe besinden möchte, in abschrift, oder wosern dieses einer schwierigkeit unterworsen seyn sollte, wenigstens die ersten und lezten zeilen derselben zugleich ausbittet.

#### II.

Auf jedes noch zur zeit unbekanntes siegel mit einem geschlechtswappen in Deutschland vor dem dreizehnten jahrhundert sezet die Akademie eine belohnung von 5 dukaten, unter den nämlichen bei der ersten aufgabe angesührten bedingnissen.

Verum tamen & nunc spe sua, id quod voluerat, præmiis eliciendi, excidit Academia, cum dissertationes, quas noluerat, de sigillis & insignibus aliunde jam cognitis, non sigilla, quæ requirebantur, & insignia nondum prodita acceperit.

D. IV Nov. votivam pro CAROLO THEODORO, patre patrize, orationem, ex decreto senatus academici, Georgius Josephus Wedekind verbis Latinis habuit, simulque de Conrado Salico crudelissimam Sazonam legem secundum eorum voluntatem confirmante disservat.



# **COMMENTATIONVM**

**ACADEMICARYM** 

PARS

HISTORICA.

• . . . . -

#### BEITRAEGE

nur Geschichte der Deutschen altertümer.

Von

CASIMIR HÆFFELIN.



#### EINGANG.

Es ist in Deutschland ein so allgemeines als unbilliges und der chre unsers vatterlandes nachtheiliges vorurtheil, dass die alten Deutschen keine denkmäler hinterlassen haben, und alle altertümer, welche von den ältesten zeiten her bei uns entdeket werden, nicht den Deutschen, sondern den Römern zugehören: ein vorurtheil, das sich auf die art und die gestalt der denkmäler selbst gründet, durch die länge der zeit, durch den beifall der gelehrten und altertumsforscher bestättiget und bekräftiget worden, ja, fo zu sagen, zu einer allgemein angenommenen wahrheit geworden ist; ein vorurtheil endlich, das unsern vättern kein anders verdienst, als das verdienst einer wilden tapferkeit übrig Thun wir aber hierin unsern vättern, thun wir uns selbst nicht unrecht? Wie? alle inschriften, grabsteine und übrige denkmäler, welche in Deutschlande, auch in jenen theilen Deutschlandes, wo die Römer sich niemals niedergelassen, errichtet worden sind, sollen den Deutschen abgesprochen, und den Römern allein zugeeignet werden. Es ist billig zu bewundern, dass die Deutschen, welche so eisersüchtig auf die vorzüge ihres vatterlandes and besonders auf diejenigen sind, welche aus dem altertume fliesen, alles was nur einen schein, einen schatten einer Römischen gestalt hat, den Römern zuschreiben, ohne zu untersuchen, wie es doch billig wäre, ob das werk in der that Römisch, das ist, ob es wirklich von den Römern gemacht, und nicht von den Deuschen in dem geschmacke der Römer versertiget worden sei? Werden nicht noch heut zu tage tausend und tausend kunstwerke gemacht, welche das gepräg des Römischen geschmackes tragen? Sind nicht die meisten werke der Deutschen gelehrten in Römischer sprache versasset, und werden nicht täglich noch viele in dieser sprache geschrieben? Gehören dieselben deswegen den Römern zu? Die Römer selbst ahmten zu ihrer zeit in allen ihren kunstwerken die Griechen nach, und behielten den Griechischen geschmack sorgsältig bei. Gehörte wohl deswegen das verdienst solcher werke den Griechen, und nicht den Römern?

Was würde man wohl fagen, wenn einer die Gricchischen altertümer, welche in Apulien und Kalabrien täglich entdecket werden, den einwohnern des landes absprechen, und den Atheniensern oder Spartianern zueignen wollte? Dies ist jedoch volkommen der fall, in welchem wir uns besinden. Man spricht den Galliern und Deutschen die kunstwerke, welche von ihnen versertiget worden sind, ab, und schreibet sie den Römern aus keiner andern ursache zu, als weil sie eine Römische gestalt oder eine Römische ausschnischen ist, müssen nicht allein alle denkmäler, welche vor dem zeitalter Konstantins des Grosen, sondern auch, welche in solgenden Jahrhunderten unter den Karlovingischen, Sächsschen, Fränkischen und Schwäbischen beherrschern errichtet worden, in die reihe der Römischen altertümer gesezet werden.

Was wird, oder was foll eigentlich unter dem namen eines Römischen altertumes verstanden werden? Ich nenne ein Römisches altertum nicht dasjenige, welches blos eine Römische aufschrift hat, oder auf Römische art versertiget ist, sondern welches von einem Römer wirklich errichtet worden. Die grabmä-

ler Karls des Grosen, Ludwigs des Frommen und aller Deutschen Kaiser haben Römische ausschriften; es sind jedoch Deutsche und keine Römische denkmäler. Wenn wir also von Deutschen altertümern sprechen, ist die frage nicht von denkmälern, welche Deutsche inschriften haben, sondern welche von Deutschen verfertiget sind, wenn gleichwohl eine fremde sprache zu den inschriften gebraucht worden, wie noch heut zu tage in den grabschriften und allen öffentlichen denkmälern die Römische sprache gebraucht zu werden pflegt.

#### ERSTER BEITRAG.

Von den Römischen namen, die sich die Deutschen beilegten.

L'S ist wahrscheinlich, um nicht zu sagen, es ist gewis, dass die Deutschen, ehe sie mit den Römern bekannt worden, keine kenntnis der künste und wissenschaften hatten. Viele stellen sich aber vor, dass die Deutschen völker auch, nachdem die Römer bis in das herz von Deutschland eingedrungen waren, noch mehrere jahrhunderte in ihrer wilden unwissenheit eingehüllet, die bildenden künste gänzlich vernachläsiget und vor dem vierten oder fünften jahrhunderte keine denkmäler errichtet haben. Daher alle altertumer, welche von dem ersten, zweiten, dritten oder auch vierten jahrhunderte auf Deutschem boden entdecket werden, als werke der Römer, und nicht als werke der Deutschen bisher betrachtet worden sind. Dies ist eigentlich der gegenstand, den ich näher zu untersuchen, und durch die denkmäler selbst in ein neues licht zu stellen mich in gegenwärtigen beiträgen zur geschichte der Deutschen altertümer beeisern werde.

Als Julius Cäsar das erste mal gegen die Deutschen zu felde zog, schikte er dem könige Ariovist einen jungen mann, von des-

3 fe

sentgegen. Der Römische feldherr spricht von ihm als von einem lieblinge, sür welchen er alle achtung und zärtlichkeit hatte (a). Sein namen, der in der geschichte zu leben verdient, war: M. Valerius Procillus, C. Valerii Caburi silius. Wenn ich nun diesen namen auf einem Grabsteine lesen würde, wie ich ihn in der geschichte, des Julius Cäsars lese: würde ich oder ein altertumsforscher den ehrlichen und rechtschaffenen Markus Valerius für einen Römer und zwar einen solchen, der aus dem edlen geschlechte Valeria entsprossen war, erkennen. Er war jedoch kein Römer, wie Julius Cäsar selbst bezeuget; und hier ist die erste quelle des vorurtheiles, gegen welches ich zu streiten habe; denn auf dieselbige art werden tausend Gallier und Deutschen für Römer angesehen.

Die erste quelle des vorurtheils, sage ich, entspringt aus den Römischen namen, welche die Gallier und Deutschen angenommen hatten. Ein der edelsten fürstenstämme Deutschlandes war ohne widerspruch das geschleht des Arminius. Sein eigener bruder legte sich den namen Flavius bei, und ist unter keinem andern namen bekannt. Sein bruderssohn wurde Italus genannt, und herrschte unter diesem namen über die Cherusker oder die heutigen Braunschweiger und Niedersachsen. Der bruder der gemahlin des tapseren Arminius hies Segimundus, sein schwiegervatter Segestes; der namen des Arminius selbst ist mehr Römisch als Deutsch. Wenn ich von den Cheruskern zu den Katten, Schwa-

<sup>(</sup>a) Jul. Caefar 1. I, c. 47. Ide bello Gallico: "M. Valerium Procil", lum, C. Valerii Caburi silium, summa virtute & humanitate ado", lescentem vocat ". Eben daselbst cap. 53 heisset es: "Cæsari
", non minorem quam ipsa victoria voluptatem attulit, quod (M. Va", lerium Procillum) hominem honestissimum provinciæ Gallicæ, suum
", familiarem & hospitem, ereptum e manibus hostium, sibi restitutum
", videbat. Neque ejus calamitate de tanta voluptate & gratulatione
", quidquam fortuna diminuerat.

Schwaben oder Allemanniern übergehe, finde ich dieselbigen beis spiele; ich sinde könige, die sich stalieus, Sido, Vannius nannten. Die städte, slecken, dörser nahmen Römische namen an. Die gottheiten so gar behielten ihre alten namen nicht, und entlehnten von den Römischen fremde benennungen. Die priesster, die gesezgeber, die vorsteher des volkes und die besehlshaber der kriegsheere hatten keine andere als Römische namen, und daher ist es sehr leicht, die Deutschen denkmäler mit den Römischen zu verwechseln.

Wenn ich unter dem schutte einer alten sestung an dem Rheine oder an der Mosel auf einem alten marmelsteine folgende worte eingegraben fände: Julius Tutor Ripæ Rheni a Vitellio PRÆFECTUS, ALPINUS MONTANUS COHORTIS PRÆTORIÆ PRÆFEctus, oder Julius Sabinus a militibus Cæsar salutatus, würde ich nach den bisher angenommenen grundsäzen nicht anders urtheilen können, als dass es Romer gewesen, welche in den feldzügen gegen die Deutschen sich ausgezeichnet und dadurch eine ehrenfäule verdienet hatten, oder dass ihrer verehrungswürdigen asche, nachdem sie in einem hizigen tressen dem widrigen schicksale unterliegen musten, ein grabmal auf Deutschem boden errichtet worden ist, wir wissen aber aus den Jahrbüchern des Tacitus, dass der erstere aus Gallien, und die zwei anderen aus Deutschlande, und zwar von Trier gebürtig waren (b); wir wissen, dass diese und noch andere mehr, wie die feldherren Clasficus und Civilis (c) Deutsche waren. Wir wissen, dass sie an den unruhen, welche Otto und Vitellius in dem reiche erwecket hat-

(b) Tacit. hift. lib. IV, cap. 31, 32. "Alpinus Montanus Trevir, cohor", tis præfectus sub Vitellio.

<sup>(</sup>c) 1bid. cap. 55. " Interfecto Hordeonio commeavere nuntii inter Ci" vilem Clafficumque, præfectum alæ Treverorum... Ipse e ma", joribus suis hostis populi Romani quam socius jactabat. Miscuere
", sese Julius Tutor, & Julius Sabinus, hic Trevir, hic Lingon. Tu", tor ripæ Rheni a Vitellio præfectus.

hatten, viel antheil genommen, und befonders dass in der allgemeinen verwirrung Julius Sabinus von seinem kriegsheere zum kaiser ausgerusen worden (d).

In der abtei zu Deuz, einem geringen orte, gerade gegen Köln über, wurde unter den trümmern alter gebäude ein grabstein entdecket, auf welchem ein kriegsmann abgebildet ist, der mit der rechten hand ein pferd an dem zaume hält; in der linken hand hat er ein büschel wurfspiese; sein schild liegt vor ihm, und auf dem fuse des denkmales liest man folgende inschrift: (s)

ALBANO VITALI
EQ. ALAE INDIANAE
TVR. BARBI CIVI
TREVIRO AN. XXX. STIP. X
H. EX T. E. C.

Ich seze nun für einen augenblick, dass die grabschrift nicht zu Deuz, sondern zu Trier, in dem geburtsorte des Alban Vitals gemacht worden wäre: in diesem salle würden die worte: civi Treviro, unnöthig geworden, und wie bei allen übrigen Trierischen bürgern ausgelassen, Alban aber in seiner eigenen geburtsstadt unter die Römer und nicht unter die Trierer gerechnet worden seyn.

Zu Mainz sind unter andern zwei merkwürdige grabschristen gesunden worden, welche unsere beobachtungen bestättigen. Auf dem einen grabmale wird gelesen: Dies manibus Primulæ Comitillæ civis Mediomatricæ (f); auf dem andern: Valentiniæ Avitæ matronæ laudabili civi Treviræ (g).

Wäre

<sup>(</sup>d) Tacit. hift. lib. IV, cap. 67.

<sup>(</sup>e) Gruteri Corp. inscript. ed. Amst. pag. DXIX, n. 7.

<sup>(</sup>f) Josephi Fuchs hist, Mogunt. p. 197.

<sup>(</sup>g) Ibidem pag. 214.

Wäre die erstere, nämlich Primula Comitilla, zu Metz begraben worden. so wurde ihr geburtsort nicht angezeiget, und sie als eine Römerin von den gelehrten verehret worden seyn. Die Valentinia Avita war aber hierin noch glücklicher; denn obwohl ausdrücklich auf ihrem grabsteine stehet, dass sie von Trier war, so hat doch der geschichtschreiber der stadt und des erzbistumes Mainz sie als eine Römerin aus der ursache erkläret, weil ihre zwei töchter Vera und Honorata, von welchen das grabmal beforget worden, einen Römischen geschlechtsnamen hatten, woraus er schlieset, dass die mutter eine Römerin, und zwar aus dem Geschlechte, dessen namen ihre kinder trugen, gewesen sei; sie erhielt aber, nach seiner erklärung, das burgerrecht zu Trier, und wurde in diesem sinne auf ihrer grabschrift eine Trierische bürgerin genennet.

Wenn die vermeinte Römerin in der that aus Rom gebürtig gewesen wäre: würde ganz gewiss der name einer Römischen bürgerin dem namen einer Trierischen bürgerin nicht nachgesezet, noch viel weniger auf ihrer grabschrift ausgelassen worden seyn, befonders wo sie von ihrem vatterlande so weit entfernet war, in welchem falle die liebe des geburtsortes viel heftiger zu seyn pflegt, und die Römische abstammung sie vielmehr als die aufnahme in das bürgerrecht zu Trier geschmeichelt haben würde,

Zu mehrerer aufklärung eines durch die vorurtheile verdunkelten gegenstandes führe ich ein drittes beispiel an, welches in einem denkmale bestehet, das einige stunde von Frankfurt am Main zu Heddernheim entdecket, und von einem mitgliede unferer gesellschaft durch eine besondere abhandlung erkläret worden ist (h). Ich nehme seine erklärung mit vergnügen und mit ienem beifalle an, welchen sie mit allem rechte verdienet,

mir

<sup>(</sup>b) All. acad. Theodoro-Palatinas T. III, hift. p. 177. fq.

mir aber erlaubt, dasselbige altertum hier nicht als ein Römisches, fondern als ein Deutsches denkmal zu betrachten.

Drei sohne eines in der gegend von Frankfurt gebornen Deutschen liesen in einem neu angebauten orte, welchen sie aus dieser ursache Neudorf (Vicus novus) nennen, einen kleinen tempel und einen altar nebst dem bildnisse des schuzgottes mit einer aufschrift errichten, in welcher ihr vatter, ein geborner Einricher, die drei söhne bürger oder einwohner des Einrichs und zügleich Römische bürger, die mutter aber eine geborne Römerin genennet werden. Wir haben also hier einen in unserer gegend gebornen mann, welcher nach dem zu selbiger zeit herrschenden geschmacke sich einen Römischen namen beigeleget, und daher Titus Flavius Maternus genannt worden. Seine drei föhne, welche er mit einer Römerin erzeuget, sezten dem vätterlichen geschlechtsnamen Flavius, welchen sie beibehielten, der eine den namen Sanctinus, die zwei anderen die namen Perpetuus und Felix zu. Nachdem der vatter eine geraume zeit unter der kaiserlichen leibwache gedienet hatte, zog er sich in der eigenschaft eines entlassenen kriegers (Veterani) in sein vatterland zurück. Von seinen söhnen widmete sich nur einer dem kriegsdienste: die zwei anderen begnügten sich mit dem bürgerlichen stande und gaben sich mit dem seldbaue ab; aufs wenigste giebt die inschrift nicht zu erkennen, dass einer von beiden zu einer würde oder einem öffentlichen amte gelanget sei. Nach dem tode des vatters lebte die mutter mit ihren kindern in Neudorf, und sie errichteten gemeinschaftlich dem schuzgeiste ihrer wohnstadt den altar und das bildnis, welche zu Heddernheim noch zu sehen find.

Nun ist die frage: gehöret dies denkmal den Römern oder den Deutschen zu? Die frage entscheidet sich von selbst, und es wird wohl niemanden einfallen, dass ein Deutscher, der in Römischen diensten war, und nach einiger zeit in sein vatterland zurückkehret, dass, sage ich, er und seine nachkömmlinge unter die Römer gehören: eben so wenig als diejenigen, welche in Engelländische oder Spanische dienste tretten, ihre alten tage aber im schose ihres vatterlandes schliesen, unter die Spanier oder Engelländer gehören. Oder sollen wir vielleicht in rucksicht auf die Römer eine ausnahme machen, und diejenigen, welche sich zu Rom gebildet hatten, aus der ursache nicht unter die Deutschen rechnen, weil sie einige kenntnisse der künste besassen, und schäzbare merkmale davon ihren nachkömmlingen hinterlassen haben.

Viele Deutschen dienten in den Römischen kriegsheeren; andere, und besonders aus den edelsten geschlechtern Deutschlandes, kamen in ihrer zarten jugend als ein unterpfand der treue und unterwürfigkeit ihrer vätter nach Rom. Einige, wie Marobod, führte die neugierde oder auch erhabenere absichten in die hauptstadt, um die innere verfassung eines so berühmten und so mächtigen volkes kennen zu lernen. Alle diese brachten nüzliche oder auch angenehme kenntnisse in ihr vatterland zurück; sie brachten münzen, gefäse, bildnisse und andere kunstwerke, befonders aber sanftere und mildere sitten mit sich. Es war ganz natürlich, dass männer, welche ihre besteu jahre in dem dienste der Römer zugebracht, welche die Römischen sitten, gebräuche, geseze, ihre sprache, schrift, kleidung u. s. w. angenommen hatten, nachdem sie in ihr vatterland zurück giengen, die früchte ihrer tapferkeit und rechtschaffenheit zu geniesen, die stattliche lebensart, welche sie sich bei den Römern angewöhnet hatten, nicht so leicht ablegten, sondern vielmehr dieselbige bei den ihrigen einzusühren, die Römischen gebäude, badhäuser, tempel, altäre, oder auch türme, festungen und dergleichen nachzuahmen fuchten.

Nach diesen begriffen, welche dem gange der menschlichen handlungen angemessen sind, lässt sich mit grunde schliesen, dass die altertümer, welche herr Schöpslin in dem Elsase; herr Hanselmann in dem Hohenlohischen, herr Sattler in dem Wirtenbergischen, herr von Hontheim in dem Trierischen, herr Fuchs in dem Mainzischen, und andere gelehrten in den verschiedenen theilen Deutschlandes entdecket oder beschrieben haben, nicht so schlechterdings den Römern zu zueignen sind. Nämlich nicht überall, wo Römische überbleibsel gesunden werden, hatten deswegen Römer gewohnt, wohl aber Deutsche, welche sich bei denRömern gebildet hatten. Nicht überall, wo Römische grabsteine entdecket werden, liegen deswegen Römer begraben, wohl aber Deutsche, welche Römische namen führten, und sich auf Römische art beerdigen liesen. Nicht überall, wo Römische tempel, ein Römisches badhaus, eine Römische festung, oder etwas ähnliches angetroffen wird, ist eine Römische pflanzstatt gestanden. Es ist ja genug, dass Deutsche, welche unter den Römischen gesezen lebten, unter den Römischen gesezen erzogen waren, die Römischen gebräuche annahmen, und ihre gebäude, ihre denkmäler nach Römischer bauart aufführten.

## ZWEITER BEITRAG.

Von dem ersten übergange der Kunst zu den Denischen.

MAN stellet sich gemeiniglich die Deutschen völker als wilde horden vor, welche eine abneigung für die bildenden künste hatten, und mit den gesitteten Römern in keiner verbindung stunden. Ist aber dieser saz gegründet, und gehöret er nicht unter die vorurtheile, welche wir gegen unser eigenes vatterland hegen? Schon vor den Gallischen kriegen und folgsam ehe die Römer in die Rheinischen gegenden kamen, hatten die Deutschen sich mit den Römern, als mit einem volke, dessen ansehen und macht den entserntesten völkern ehrsurcht und schrecken einstösse, zu verbinden gesucht. Ariovist selbst, der die friedensvorschläge

des Römischen feldherrn mit stolze und übermuthe verwarf, hatte zur zeit, wo eben Julius Cäsar bürgermeister war, um seine und des Römischen volkes freundschaft sich beworben; wie aus der unterredung klar erhellet, welche Julius Casar mit Ariovisten gehabt, und in welcher er den Deutschen könig an die wohlthaten, die ehre und liebesbezeugungen erinnerte, welche er von ihm und dem Römischen rathe empfangen hatte; besonders dass ihm der namen und die würde eines königes beigeleget, dass er als ein freund behandelt und mit herrlichen geschenken überhäufet worden; vorzüge, deren sich wenige rühmen konnten. und die von den Romern nur denjenigen ertheilet zu werden pflegten. welche ihnen die größen dienste geleistet hatten; endlich dass er alles dieses, ohne es mit rechte begehren oder erwarten zu können, durch seine (des Julius Cäsars) und des Römischen rathes grosmüthige wohlthat erhalten, und folglich um so viel mehr ursache hatte, sich freundschaftlich gegen die Römer zu betragen (i). Ist dies die art, den anführer einer wilden horde zu behandeln? Und wenn auch Ariovist nichts als das haupt einiger wilden völker gewesen wäre, so bewiese doch dieser vorgang, dass er mit den Römern, ehe sie in Gallien und Deutschland einsedrungen, in unterhandlung gestanden war.

Ein anderer umstand, der wohl bemerkt zu werden verdienet, ist, dass Julius Cäsar, als er gesandte in das Deutsche lager abschicken wollte, vorzüglich einen gewissen M. Mettius dazu-ausersehen, weil derselbe in vorigen zeiten den könig Ariovist

D 3 be-

<sup>(</sup>i) " Cæsar initio orationis sua senatusque in eum benesicia commemo-" ravit, quod rex adpellatus esset a senatu, quod amicus, quod munera " amplissima missa, quam rem & paucis contigisse, & a Romanis pro " maximis hominum ossiciis consuevisse tribui docebat: Illum, cum " neque aditum, neque causam postulandi justam haberet, benesicio ", ac liberalitate sua ac senatus ea præmia consecutum " C. Jul. Caesaris somment, de bello Gallico Lib I, cap. 43.

besucht hatte und von demselben wohl empsangen worden war (k); woraus wir sehen, dass die Römer mit den Deutschen und die Deutschen mit den Römern, auch vor dem zeitpunkte der Römischen herrschaft über Gallien, schon bekanntschaft hatten, und dass die Deutschen völker von der gesitteten welt nicht ganz, wie man es sich vorstellet, abgeschnitten waren. Ich übergehe aber die ersteren zeiten, und komme an diejenigen, wo die Deutschen, welche den Rheinstrom, die Mosel und die Donau bewohnten, theils dem Römischen reiche einverleibet worden, theils wegen den sich an einander schliesenden gränzen einen näheren umgang mit den Römern zu haben ansiengen.

Wenige eroberungen haben die eigenliebe und die herrschsucht der Römer so sehr gereizet, als die siege, welche ihnen den weg in Deutschland bahnten, und die blühenden ufer des Rheines ihnen unterwürfig machten. Ihre ganze aufmerksamkeit zog fich gleichsam auf eine gegend, wo ihre gränzenlose herrschaft ein ziel finden und ihre überspannte macht scheitern sollte. Man gehe ein wenig auf diese zeiten zurück; man übersehe mit einem flüchtigen blicke die verfassung der Rheinischen völker unter den Römern; man betrachte die art, wie die Römischen denkmäler in hiefigen gegenden entstanden, und man bleibe, so zu sagen, bei der errichtung derselben stehen, um ihre geschichte genauer zu untersuchen und richtiger zu bestimmen. Stellen sie sich vor, dass die Römer mitten unter den Deutschen ehrensaulen, grabmüler, altäre u. d. g. aufführten, und dass die Deutschen als gefühllose geschöpse die Römischen arbeiten anstaunten, ohne zur nachahmung bewogen zu werden; das sie mehrere jahrhunderte stumme zeugen der Römischen geschicklichkeit waren, ohne hand ans werk zu legen und ein oder anderes muster abzubilden. Ist dies in der natur? Und so schildert man doch die alten Deut**fchen** 

<sup>(</sup>k) lbidem cap. 47.

schen ab, als wenn sie, obwohl von den Römern auf allen seiten umgeben, in ihrer wilden unwissenheit bis in das fünfte jahrhundert forttaumelten, ohne von der schönheit der bildenden künste sich reizen zu lassen. Die schilderung widerspricht der natur, der erfahrung und dem nachahmungsgeiste, welcher allen menschen angebohren ist. Meine beleidigte vernunst verwirft das bild, und fucht in dem gemälde die wahrheit, die geschichte mit dem gange der menschlichen kenntnisse näher zu verbinden. Die Deutschen, diejenigen aufs wenigste, welche, wie die Trierer, Ubier: Vangionen, Nemeten und Triboken, dem Römischen reiche einverleibet waren, lebten unter den Römischen gesezen: fie zogen unter denselbigen fahnen mit den Römern zu felde; ihre ganze versassung war Römisch; die begünstigungen, welche ihren vorstehern und ihren priestern von der hauptstadt zuflossen. erweckten in dem gemüthe der neuen unterthanen eine heimliche begierde, ihren beherrschern ähnlich zu seyn; kleidung, sprache, sitten, kriegskunst, bauart, alles wurde Römisch; und wenn gleichwohl mehrere jahrhunderte hernach ein Attila, ein Athalrich die schönsten kunstwerke zu boden geworsen, zertrümmert oder verstümmelt haben, so kann man doch nicht daraus schliesen, dass die Deutschen vor diesem zeitpunkte keine kenntnisse der künste und wissenschaften gehabt. Schon lange zuvor hatten sich die Rheinischen völker durch den umgang mit den Römern gebildet. An dem hofe des kaifers August, welcher als die beste schule des seinen geschmackes billig betrachtet wird, waren schon junge Deutsche fürsten, welche sich und ihrem vatterlande ehre machten. Marobod, ein edler Markomann, zog fich die achtung des Römischen beherrschers und seines ganzen hofflaates zu. (1) Er empfieng von Augusten viele freundschaft und liebesbezeugungen, wurde mit wohlthaten und geschenken über-

<sup>(1)</sup> Strabo lib. VII.

Die Römischen geschichtschreiber legen ihm das schmeichelnde zeugnis bei, dass er mehr der abstammung als dem gefühle nach ein fremdling oder, welches bei ihnen dasselbige war, ein barbar gewesen sei; dass er die grundsäze der Römischen staatsverfassung tief eingesehen, die ächten begriffe einer unabhängigen oder königlichen herrschaft sich eigen gemacht, und sein reich in wenigen jahren durch eine bestimmte und richtige regierungsform zu einem solchen ansehen erhoben habe, dass er die Römer zu einer zeit, wo ihre macht die höchste stufe erreicht hatte, zittern machte (m). Er hatte nicht allein die kriegszucht, fondern auch die sprache, die schrift, und die künste der Römer bei seinem volke sorgfältig eingeführet. Vellejus Paterculus sagt ausdrücklich, dass in ganz Pannonien, welches das heutige Böhmen, und der wohnsiz der Markomannen war, nachdem Marobod, welcher den eroberungsgeist der habsüchtigen Römer kannte, um sich von gesährlichen nachbaren zu entsernen und sein reich unabhängig zu machen, mit seinen tapfern Markomannen die reizenden hitgel des fruchtbaren Rheinstromes verlassen, und sich in die Pannonischen wildnisse und sümpse gezogen hatte, um durch eine kette von unüberwindlichen bergen eine scheidemauer zwischen seinen und den Römischen staaten zu sezen, Paterculus, sage ich, versichert ausdrücklich, dass nicht allein die ordnung und zucht der Römer, sondern auch die kenntnis ihrer sprache, der

(m) ,, Maroboduus genere nobilis, corpore prævalens, natione magis ,, quam ratione Barbarus, non tumultuarium, neque fortuitum, ne, que mobilem & ex voluntate parentium confrantem inter suos oc, cupavit principatum; sed certum imperium, vimque regiam com, plexus animo statuit, avocata procul a Romanis gente sua, eo pro, gredi, ubi, cum propter potentiora arma refugisset, sua faceret ,, potentissima. — Imperium, perpetuis exercitiis pene ad Romanæ ,, disciplinæ formam redactum, brevi in eminens & nostro quoque im, perio timendum perduxit fastigium ,. Vellejus Paterculus lib. II, cap. CVIIII sq.

ge-

gebrauch ihrer buchstaben, ihre erziehung, ihre bildung des verstandes und des herzens in ganz Pannonien eingeführet war (n).

Dies that ein Deutscher fürst, der alle verbindung mit den Römern aufgehoben, und allen umgang mit denselben abgeschnitten hatte. Werden wohl die freunde und bundsgenossen der Römer weniger gethan haben? Wird ein Vannius, den Drusus zum könige der Schwaben machte (o), wird ein Sigo, ein Italikus (p), zwei andere Schwäbische könige, welche dem kaiser Vespasian so getreue dienste geleistet, und mit den Römern eine so enge freundschaft gepflogen haben, werden wohl diese und andere benachbarte Deutsche fürsten den umgang mit den Römern nicht benuzet, oder ihre bauart und übrigen künste nicht entlehnet haben?

Der bruderssohn des unsterblichen Hermanns hatte sich in allen nüzlichen kenntnissen, in allen wissenschaften und schönen künsten, welche bei den Römern blüheten, wie der czar Peter der Grose auf seinen reisen, geübet. Geboren und erzogen zu Rom, wurde er ganz auf Römische art gebildet; die Deutschen sitten und gebräuche waren ihm eben so fremd als einem andern Römer. Er war in allen bei der Römischen jugend gewöhnlichen übungen erwachsen; ihre kleidung, spiele, mundart waren die seinigen. Alles, ausgenommen die vatterlandsliebe, welche ihm von seiner mutter mit den ersten nahrungssästen eingestöset worden, war in ihm Römisch; er selbst war mehr ein Römer als ein Deutscher. Auch als er nach Hermanns tode als könig der Cherusker erkläret wurde, sagte ihm der kaiser Klaudius die merk-

<sup>(\*) ,,</sup> Omnibus Pannoniis non disciplinæ tantummodo, sed linguæ quo-,, que notitia Romanæ, plerisque etiam litterarum usus & samiliaris ,, animorum erat exercitatio.,, Ibid. cap. CX.

<sup>(</sup>o) Tacit. annal. lib. XII, cap. 29.

<sup>(</sup>p) Idem histor. lib. III, cap. 5 & 21. Annal. lib. XII, cap. 30.

wohnten, kaum unterschieden. Man sezet sie alle in eine reihe, und spricht ihnen alle kenntnisse ab. Die leztere erhalten noch den vorzug, indem man sie ihrer ruinen nicht berauben kann; da hingegen den ersteren gar nichts übrig bleibt, weil ihr ganzes eigentum den Römern zu theil wird. Findet man bei uns spuren einer alten sestung, so muss ein Römisches lager in selbiger gegend gewesen seyn. Entdeckt man ein grabmal, eine inschrift von einem kriegsmanne, so wird die geschichte eines Römischen seldherrn daraus erkläret. Bei jedem Römischen steine, bei jeder Römischen münze werden die zeit und der plaz bestimmet, wann und wie weit die Römer in Deutschland sich ausgebreitet haben.

Das vorurtheil ist allgemein, und geht so weit, dass die zweifel, die ich über diesen gegenstand vorlege, von vielen als ein verwegener schritt, der das ganze gelehrte Römische altertum entheiliget, verworfen werden dörften. Ich felbst hatte vor einigen Jahren die bei Schriesheim, Ladenburg und in den kurfürstlichen lustgärten zu Schwezingen entdeckten altertümer nach den allgemein eingeführten grundfäzen erkläret, und aus den allda gefundenen Römischen werkzeugen, wassen, münzen, gefäsen, aschetöpfen und grabhügeln geschlossen, dass die Römer fich hier an dem Necker, und zwar nicht als vorbeiziehende eroberer, die das land mit einem flüchtigen fuse betraten, sondern als ruhige besizer desselben aufgehalten haben, die zu ihrer gemächlichkeit und ihrem vergnügen badhäuser und verschiedene gebäude aufführten. Ich sahe eine so blühende, so reizende gegend als ein zweites Tivoli an, wo die Römischen feldherren nach ihren mühlamen feldzügen sich zurück zogen, die ländliche ruhe und erquickende einfamkeit zu geniesen.

Nachdem ich aber bei untersuchung des ursprunges der Deutschen buchstaben gelegenheit gehabt, mich zu überzeugen, dass die Markomannen, die Katten, die Schwaben, die Cherusker und andere Deutsche völker schon in dem ersten jahrhunderte

die schrift angenommen hatten; dass die Gallischen städte an die Deutschen in Römischer sprache geschrieben; dass briefe von Deutschen königen in dem Römischen rathe vorgelesen worden, dass die Deutschen feldherren mit den Römischen in briefwechsel gestanden; nachdem ich erkennet habe, dass edle junge Deutschen schon zu Augustens zeiten zu Rom auferzogen worden: das viele Deutsche völker und besonders die Rheinischen, welche dem reiche einverleibet waren, alles auf Römische art und nach Römischen grundsäzen behandelten; dass nicht allein die Gallier, sondern auch die angränzenden Deutschen Römische namen, fitten, kleidung u. f. w. fich beigeleget hatten; nachdem ich endlich beobachtet habe, dass die so genannten Römische altertlimer nicht allzeit denkmäler einzelner Römer, sondern Deutscher städte und völkerschaften waren, haben mich diese und noch andere umstände mehr, welche ich in der folge dieser abhandlung entwickeln werde, auf den gedanken gebracht, ob so viele merkwürdigkeiten, die auf Deutschem grund und boden entdeckt werden, nicht wenigstens zum theile Deutsche altertümer sein mögten, und ob wir unsern vättern nicht unrecht thun, da wir alle kunstwerke, welche vor dem überfalle der Nordischen völker errichtet worden find, den Römern ausschlieslich zueignen? War es nicht genug, dass Deutsche fürsten, wie Sigo, Vannius, Italikus, Marobod und andere mehr die künste von den Römern entlehnten und bei ihren völkern einführten? War es nicht genug. das die Deutschen ihre gebäude auf Römische art versertigten? Mussten sie von den Römern selbst gebauet werden? oder konnten vielleicht keine tempel, altäre, grabsteine, aschentöpse und münzen als durch die Römer in Deutschland versezt werden? Haben nicht alle Deutschen, die in den Römischen feldzügen dienten, Römische gefüse, steine und münzen in ihr vatterland zurück gebracht? Hat nicht der unüberwindliche Hermann einem jeden Römer, der in sein lager übergehen würde, täglich hundert sesterzen versprechen lassen, welches drei und einen halben reichsthaler ausmachte: ein gehalt, der für selbige zeit fast nicht zu begreisen ist (r).

Die Deutschen nahmen nicht allein kriegsdienste bei den Römern an, sondern liesen sich auch von den Römischen künstlern. als gehilfe in der bildhauerkunst und baukunst nüzlich gebrau-Dies war der natürliche weg, wie die bildenden künste von den Römern zu den Deutschen übergangen sind. ahmungslucht, welche allen völkern eigen ist, hat von jeher einen besondern einfluss auf die Deutschen gehabt. man keinen schritt in Deutschland machen, ohne spuren der Romischen sprache, der Römischen geseze, gebräuche und sitten anzutressen. Man erkennet nach einem verlaufe von achtzehen hundert jahren in den Deutschen staaten die ganze Römische verfassung. Eine jede stadt, ein jeder slecken, ein jedes dorf hat seine bürgermeister (consules), seine rathsherren (senatores), seine stadtschultheisen oder stadtrichter (praetores). Das volk theilet sich, wie bei den Römern, in zünste; diese haben ihre zunstmeister mit grosen rechten und vorzügen. Das bürgerrecht wird bei den Deutschen, wie bei den Römern, den gebornen landeseinwohnern vorbehalten, und die fremdlinge müssen sich zur ehre und für ein besonderes glück rechnen, in die zahl der bürger auf-Unsere ganze verfassung ist eine abbilgenommen zu werden. dung der Römischen. War es aber hiezu nothwendig, dass die Römer sich überall selbst niederliesen, selbst ihre geseze und gebräuche anpflanzten? Konnten die Deutschen nicht eben so leicht, und noch leichter durch den umgang mit den Römern, durch ihren aufenthalt bei den Römern, ihre gesezordnung und ihre ganze bürgerliche einrichtung annehmen, und sich eigen machen.

Fol-

<sup>(</sup>r) Unus hostium, Latinæ linguæ sciens, acto ad vallum equo, voce magna, conjuges & agros & stipendii in dies, donec bellaretur, sestertios centenos, si quis transsugisset, Arminii nomine pollicetur. Taçit annal. lib. 11, cap. 13.

Folgendes beispiel wird vieles licht auf unsern gegenstand verbreiten.

Als eine geringe zahl Phenizier, oder wie andere wollen, Phozäer, in den ältesten zeiten sich auf einer am ende von Gallien gelegenen seekuste niedergelassen, breiteten sich die Griechischen sitten in kurzer zeit in alle theile von Gallien aus: gleich einer reichhaltigen quelle, welche in einer wildnis entspringet, und von einem oft unbekannten berge in die fruchtbaren thäler frische nahrungsstäfte strömet. Durch die Marsilier, sagt ein Römischer geschichtschreiber (s), wurde die barbarei aus Gallien vertrieben; die gesezgebung, der ackerbau, die baukunst, die pflanzung des weinstockes und des olivenbaumes, alle gebräuche ienes gesitteten und geselligen volkes wurden durch dieselben mit einem so glücklichen erfolge eingeführet, dass man, um mich seines eigenen ausdruckes zu bedienen, glauben sollte: Gallien sei in Griechenland versezet worden. Und dies alles geschahe. ohne dass die Griechen in die verschiedenen theile von Gallien eindrangen. Die Gallier bildeten fich nämlich nach den Marsiliern, wie diese sich nach den Griechen gebildet hatten: sie nahmen ihre sprache, ihre schrist, ihre götterlehre, ihre priester und druiden, mit einem worte, sie nahmen die ganze verfassung der Marfilier, oder welches dasselbige ist, der Griechen an. Der alte siz der Celten bekam eine neue gestalt; die städte wurden mit ringmauren eingeschlossen: die unterthanen sanden ihre sicherheit in den gesezen; man stellte sittenichrer auf, legte berühmte schulen an: zu Narbon, Burdeau, Lion, Tulus, Autun, und in mehr

an-

<sup>(5) &</sup>quot;A Massiliensibus Galli & usum vitæ cultioris, deposita & mansuesacta "Barbaria, & agrorum cultus & urbes mænibus cingere didicerunt. "Tunc & legibus, non armis vere, tunc & vitem putare, tunc "olivam serere consueverunt: adeoque magnus & hominibus & re—
"bus impositus est nitor, ut non Græcia in Galliam emigrasse, sed "Gallia in Græciam translata videretur. "Trog. Justini lib. XLIII, cap. 1V.

andern städten wurden die beredsamkeit und die weltweisheit mit grofem lobe gelehret.

Marsilien, welches allen andern schulen zum muster diente, war zu einem zweiten Athen geworden. Man reiste von allen orten dahin, wie in den blühendsten tagen Athens nach Griechenland, um sich in dem guten geschmacke und den schönen wissenschaften zu bilden. Zu Rom selbst war es zu einem sprichworte geworden; er geht nach Marsilien, er kömmt von Marsilien, um einen mann von geschmacke, von guter lebensart und ausgefuchten sitten anzuzeigen. Cicero, dessen feines gefühl, tiefe einficht und große erfahrung noch bei unsern zeiten eben dieselbige achtung und dasselbige gewicht zu haben verdienen, welche sie bei den Römern erhalten hatten, war für die Marsilier so eingenommen und hatte eine so besondere hochschäzung für dieselben gefasset, dass er die weisheit ihrer geseze und die vortresslichkeit ihrer inneren verfassung über die geseze und die staatsverfassung Griechenlandes und aller übrigen völker um so viel mehr erhob, als Marsilien, wie er sagt, von Griechenland und allen gesitteten staaten abgesondert, auf allen seiten von nichts als rauhen selsen und ungestümmen seefluten umgeben, keine hilfe von einem benachbarten volke erhalten konnte, sondern alles aus seinem eigenen grunde schöpsen muste (t). Und dennoch blühten die künste und wissenschaften bei den Marsiliern; blühten schön wie in Griechenland; und durch die Marsilier wurden sie bei allen übrigen Gallischen völkern eingesühret. Dies vermag eine einzi-

ge

<sup>(</sup>t) "Neque vero te, Massilia, prætereo; .. cujus ego civitatis disci"plinam atque gravitatem non solum Græciæ, sed haud scio, an cun"ctis gentibus anteponendam jure dicam: quæ tam procul a Græco"rum omnium regionibus, disciplinis, linguaque divisa, cum in ul"timis terris cincta Gallorum gentibus, Barbariæ sluctibus alluatur,
"sic optimatum consilio gubernatur, ut omnes ejus instituta laudare
"facilius possint, quam æmulari. M. Tall. Cicero in oratione pro L.
"Flacco S. 26.

ge Griechische pflanzstatt. Marsilien, sage ich, vermag allein ganz Gallien umzubilden, in ein zweites Griechenland umzubilden; und so viele pflanzstätte, welche die Römer an dem Rheine, dem Maine, der Mosel und der Donau angelegt hatten, sollten nicht im stande gewesen seyn, den Deutschen die hülle der barbarei abzustreifen, und ihnen mildere sitten einzuslösen? Die Deutschen lebten mitten unter den Römern, hatten täglich Römische denkmäler vor augen; und sie sollten nicht zur nachahmung gereizet worden seyn? Viele derselben dienten unter der kaiserlichen leibwache, hatten den eingang an dem glänzendsten hofe, betrachteten in der nähe die herrlichsten kunsterzeugungen; und follten nicht die ersten grundsäze der bildenden künste in ihr vatterland zurück gebracht haben? Die lichtstralen fielen so zu sagen von allen seiten auf dieselben, und wir sollten glauben, dass sie in ihrer blinden unwissenheit, in ihrem wilden und rohen wesen ganze jahrhunderte geblieben seien, ohne einen schritt gegen die künste zu machen? Man müste wahrhaft auf unsere leichtglaubigkeit sündigen, wenn man sich schmeichelte, uns solche fachen weis zu machen; und wer nicht von vorurtheilen ganz betäubet ist, wird sich von dem gegentheile sehrleicht überzeugen.

Als die ersten Griechischen inschriften in Gallien entdecket wurden, siel es niemanden ein, dieselben den Griechen zu zusschreiben, und noch viel weniger daraus zu schliesen: hier, an diesem orte, wo Griechische überbleibsel sind, hatten Griechen gewohnet. Julius Cäsar, als er in dem lager der Helvetier ein Griechisches volksverzeichniss fand, schloss keineswegs daraus, dass je Griechische eroberer in die Schweiz eingedrungen, oder Griechische wanderer bei den Schweizern sich niedergelassen hatten. Wir selbst, wenn noch jezt in Frankreich oder in der Schweiz altertümer mit Griechischen inschriften angetrossen werden, sind weit entsernt daraus zu solgern, dass solche inschriften von Atheniensern oder Phozäern gemacht worden sind. Wir begnügen uns zu sagen, wie es billig ist, dass die alten Gallier oder alten Helvetier

Vol. V. Hift.

F

. die.

die sprache und schrift der Griechen in ihren denkmälern ge-Bei den Deutschen urtheilen und schliesen wir braucht haben. Ein jedes altertum, welches bei uns entdeaber ganz anders. cket wird, betrachten wir als eine fromde, und nicht als eine einheimische erzeugung. Bei jedem denkmale, auf welchem eine Römische aufschrift bemerkt wird, müssen die Römer zu hilf gerusen werden: die geringsten überbleibsel, die mindesten spuren des Römischen geschmackes sind für uns beweise, dass die Römer bis in die gegend, bis an den ort, wo folche überbleibsel sind, gekommen waren. Herr Hanselmann, der sich durch seinen unermädeten steils in unterfuchung der vatterländischen altertümer vorzügliche verdienste erworben hat, gab ein besonderes werk unter dem titel heraus: Beweis wie weit der Rumer macht in die Ostfrankischen lande eingedrungen, dargestellet aus denen in solchen landen noch vorhandenen. bisher noch nicht bekannt gewesenen merkwürdigen Römischen monsementen und andern überbleibseln. Die stadt Ochringen wurde bei dieser gelegenheit zu einer Römischen stadt erhoben: (und wie viele andere Deutsche städte sind bei ähnlichen gelegenheiten zu Römischen pflanzungen gemacht worden?) und dies aus dem grunde, weil man glaubte alte mauren gefunden zu haben. welche von den Römern gebauet waren; als wenn niemand, als die Römer selbst auf Römische art gebauet hätten, oder die nachahmung der Römischen baukunst etwas ganz ungewöhnliches gewesen ware.

Die königlich Preusissche gesehrte gesellschaft der wissenschaften in Berlin hat im jahre 1750 eine frage aufgestellet, die vielleicht zu dem werke des herrn Hanselmanns anlass gab, und deren gegenstand war, zu bestimmen: wie weit die alten Römer im Deutschland eingedrungen? So nüzlich und so wichtig diese frage für die geschichte war: so würde sür unsere vatterländische geschichte folgende srage noch wichtiger und reizender seyn: wie weit die alten Deutschen in der nachahmung der Römer gekommen, und ob die vermeinten Römische denkmäler nicht werke der Deutschen

waren? Eine frage, die unfern Deutschen gelehrten eine neue bahn zu vielen merkwürdigen entdeckungen eröfnet, und deren ausböung ich durch gegenwärtige beiträge vorzubereiten suchen werde.

### VIERTER BEITRAG

Von Deutschen altertumern, die als Römische betrachtet worden.

DIE Hunnen, Vandalen, Gothen und andere Nordische völker haben sich den namen der seinde und verstörer aller künste und wissenschaften zuziehen können, welches jedoch von den Gothen nicht so klar erwiesen ist. Dies hinderte aber nicht, dass die Triboken, Nemeten, Vangionen, Mediomatriker, Katten, Ubier, Trierer und andere Rheinische völker, von welchen hier hauptsächlich die rede ist, im ersten und zweiten jahrhunderte mit den nüzlichen oder auch mit den schönen künsten sich bekannt machten, wie sie es wirklich thaten, und dass die denkmäler, welche in ihren alten wohnsizen entdeckt werden, als ihre eigenen werke, und nicht als werke der Römer betrachtet werden sollen.

Man bemerket in den altertümern der Triboken oder heutigen Elfässer und der Helvezier oder heutigen Schweizer deutliche sputen, wie sie den Römischen geschmack mit dem Gallischen verbanden. Der gelehrte geschicht- und altertumkundige herr Schöpslin hatte diese verbindung des Gallischen und Römischen geschmackes wohl beobachtet; anstatt aber daraus zu solgern, dass die Triboken die Römische und Gallische baukunst sich eigen gemacht hatten, schloss er vielmehr daraus, dass die Römer selbst die Gallische bauart angenommen und mit der ihrigen vermischt hatten. Dies war eine solge der überzeugung, in welcher herr Schöps-

•

lin, herr Hanselmann und alle übrige altertumforscher waren, dass in jedem orte, wo Römische überbleibsel sind, die Römer selbst gewohnet haben, und alles, was wir Römisch nennen, von den Römern herrühre. Ich gebe zu, und ein jeder wird gerne zugeben, dass die Römer, als sie die an dem Rheinstrome gelegenen landschaften in besiz genommen, hie und da ein denkmal errichteten. Dass aber alle gebäude und denkmäler, welche in den solgenden jahrhunderten bis nach dem versalle des reiches und der künste in Deutschland errichtet worden sind, von den Römern herkommen, dies ist mir eben so unbegreislich, als wenn man behaupten wollte, dass alles, was wir Gothisch nennen, von den Gothen gemacht sei. Eine nähere erklärung der Gothischen und Römischen altertümer wird die sache sehr begreislich machen.

Die altertümer wurden bei auslebung der künste in Römische und Gothische getheilet, um nämlich die werke, welche in dem Römischen geschmacke gearbeitet waren, von denjenigen, welche von dem Römischen geschmacke abwichen, zu unterscheiden. Daraus kann ich aber nicht schliesen, dass alles, was Gothisch genennet wird, von den Gothen, und eben so wenig, dass alles, was Römisch genennet wird, von den Römern herrühre; und so irrig der schlus wäre, wenn ich sagte: diese kirche, diefer pallast, diese thurme sind Gothisch; so ist das schloss, die stadt oder die festung von den Gothen erbauet worden: eben so ungegründet und falsch ist der saz, wenn ich sage: hier sind fpuren eines Römischen gebäudes, eines tempels, opfersteines, oder eines badhauses; folglich muss hier eine Römische pflanzstadt, ein Römisches lager oder eine Römische festung gewesen seyn, Weder die Gothen haben alle Gothische werke, noch die Römer unmöglich alle Römische werke versertigen können. Ein jedes volk. das mit den Römern in verbindung stund, nahm derselben gebräuche und sitten an. Die Deutschen völker, und besonders die Rheinischen, deren ein großer theil schon zu Augustens zeiten in zwei Römische provinzen eingetheilet war, führten im ersten und

zweiten jahrhunderte die Römische bauart ein. Die altertümer, die sie uns hinterlassen haben, können solglich keine andere als Römische gestalt haben. Sie sind aber nichts desto weniger ächte werke der Deutschen, und können eben so wenig unter die werke der Römer gerechnet werden, als die herrlichen gebäude, welche bei jezigen zeiten in den Nordischen gegenden von dem großen Friedrich oder der unsterblichen Czarin ausgeführet werden, nach einem verlause vieler jahrhunderte unter die Italiänischen oder Französischen altertümer, weil sie in dem Französischen oder Italiänischen geschmacke versertiget sind, gezählet werden können.

In den mit tausend schönheiten ausgeschmückten lustgärten zu Schwezingen werden täglich von den reisenden viele kunstwerke bewundert, die im besten Römischen geschmacke ausgearbeitet find, und die ein Lukullus, ein Agrippa seiner achtung nicht unwürdig gehalten haben würde. Ich seze nun, wie alle menschliche werke dem zerfalle unterworfen sind, dass die überbleibsel der jezt so niedlichen tempel, welche dem Pfälzischen Musengott. oder seiner durchlauchtigsten Gattin unter den sinnbildern des Apollo und der Minerva geweihet find, mit den ihnen angemesse: nen inschriften: Apollini Sacrum, Minervæ Sacrum, oder der in dem einfachsten und schönsten geschmacke ganz kürzlich versertigte tempel, der kräuterkenntnis gewidmet, Botanicas SILVESTRI SACRUM, in weit entfernten jahrhunderten entdecket werden: was für ein reiches feld wird fich nicht für die altertumforscher dadurch eröfnen. Die auf eben diesem plaze vor einigen jahren entdeckten græbhügel, aschetopse, münzen und Romische werkzeuge hatten die aufmerksamkeit der künstler, kenner und gelehrten auf sich gezogen (#). Was sind aber so geringe gefäse und schlechte werkzeuge im vergleiche aller Römischen bildnisse, säulen, brustbilder und anderer kunstwerke, mit F 3 wel-

<sup>(</sup>a) Siehe die alla acad. vol. 1v. hist. pag. 53.

welchen der Schwezinger luftgarten angefüllet ist. Der mit fo befonderem ausdrucke gestaltete und auf seinem felsen ruhig spielende waldgott würde billig einem der berühmtesten künstler aus der alten geschichte zugeschrieben werden. Die Sphinxen, welche vor dem kräutertempel und bei dem eingange der immer grünenden schaubühne aufgestellet sind, würden mit denjenigen, die aus Egypten nach Rom gekommen, sorgfältig verglichen, und nach genauer untersuchung als Egyptische erzeugungen angenommen werden. Die kruft und die unterirdischen gänge, welche unter dem tempel der Minerva und des Apollo sind, würden den geheimnissen des heidentums geweihet, und in krüfte der Sibyllen verwandelt werden. Die alten wasserleutungen, welche schon bei ihrer entstehung das begierige aug des reisenden auf eine so unerwartete als angenehme art täglich betrügen, die zerstörten tempel, häufige bruchstücke, deren einige durch die abkürzung der worte, andere durch die länge der zeit unauflösliche inschriften enthielten, würden die ganze gegend in ein Römisches altertum umbilden.

Die erfahrung lehret uns, dass öfters kunstwerke, die keine zwanzig jahre unter der erde lagen, als altertümer des Griechischen oder Römischen zeitalters angesehen, und als solche in die kunstsammlungen ausgestellet worden sind. Der berühmte Buonaroti, der mehr unter dem namen Michel Angelo bekannt ist, hat es schon zu seiner zeit behauptet und glücklich erwiesen. Der von ihm versertigte kleine liebesgott, dem er einen arm verbrach und in einen landgarten begrub, wurde von den altertumforschern für ein Griechisches werk erkläret, und das bildnis, welches er von dem Bachus versertigte, wurde von Raphaelen selbst, dem größen kenner seiner zeit, für ein werk des unnachahmlichen Phidias oder Praxiteles erkläret. Eben denselben versach hat bei unsern tagen der berühmte Pichler in Rom erneuert. Wie viele schöne kunststücke sind von ihm, oder auch von andern geschickten künstlern aus Zweibrückischen und Sächsischen steinen

geschnitten worden, die von Engelländern und Italiänern selbst als feine aus Morgenländischen steinen verfertigte kunstwerke geschäzet und gepriesen werden? Wie viele alte Deutsche rittersize sind zu Römischen festungen, wie viele Deutsche grabhügel zu Römischen grabmälern gemacht worden? Auf einem an dem Rheinstrome gelegenen hohen berge hat vor ohngefähr dreisig jahren ein benachbarter fürst einige gemächer in altem geschmacke zu seiner belustigung errichten lassen; und gegenwärtig werden sie schon unter die Römischen überbleibsel von den inwohnern derselbigen gegend gerechnet. Wie viel leichter ist es über alte gebäude oder kunstwerke, die siebenzehn oder achtzehn hundert jahre haben, sich in seinen muthmasungen zu betrügen, und einem volke zu zneignen was einem andern gehöret. Dieses macht mich in meinen eigenen unterfuchungen schüchtern; auch werde ich meine zweisel jederzeit mit gehöriger bescheidenheit vorzulegen fuchen, und das gebäude der Deutschen altertumsgeschichte soll nicht ehender ausgeführet werden, bis wir einen sesten grund zu demfelben geleget haben,

Meine absicht ist nicht, den Römern alle alte denkmäler, welche in hiesigen gegenden sind, abzusprechen, sondern vielmehr die ächten kennzeichen zu untersuchen, durch welche die Deutschen altertümer von den Römischen zu unterscheiden sind. Um aber einen sitr unsere vatterländische geschichte so wichtigen gegenstand mit mehrerer ordnung, klarheit und genauigkeit zu behandeln, wollen wir einige gattungen alter denkmäler, welche bei uns östers vorkommen, in solgenden abschnitten besonders untersuchen, und aus den umständen, welche dieselben begleiten, die grundfäze bestimmen, nach welchen die Deutschen altertilmer zu erkennen seyn möchten.

# FÜNFTER BEITRAG.

Von den gottheiten der alten Deutschen.

IE Gallier und die Deutschen, welche an Gallien angränzten, ich will sagen, diejenigen Deutschen völker, die den Rhein und die Mosel bewohnten, hatten mit den Römischen gesezen auch die Römischen götter und göttinnen angenommen, und ihren ganzen gottesdienst eingeführet. Dies allein wäre hinlänglich, so oft ich einen tempel, ein bildnis, einen altar entdecke, den zweisel bei mir zu erwecken, ob dieselben nicht vielleicht von den Deutschen und Galliern, die solche gottheiten verehrten, er-Ich hätte folglich unrecht, den schluss so richtet worden find. gleich zu fassen: die gottheit war Römisch; so war das bildnis, der opferstein oder das gözenhaus von einem Römer aufgestellet worden. Wenn aber den Römischen göttern noch besondere Deutsche oder Gallische gottheiten beigesellet sind; so kann und soll um fo viel mehr das bild, der altar oder der tempel den Deutschen oder den Galliern, wenn es in Gallien ist, zugeeignet werden. was für rechte aber diejenigen denkmäler, welche einen Deutschen oder Gallischen aftergott allein zum gegenstande haben. auch in die reihe der Römischen altertümer gesezt werden, überlasse ich einem jeden zu entscheiden, der von vorurtheilen nicht ganz betäuschet ist.

In den gebirgen, welche das Elsas von Lothringen scheiden, und von den Triboken zu der Römer zeit bewohnet worden, sind verschiedene heidnische altertümer, unter andern bei Elsaszabern ein opferstein, der dem gotte des gebirges geweihet war, gefunden worden, Die aufschrift war Römisch, und der opferstein muste folglich nach den allgemein angenommenen begriffen von einem Römer gestistet sein. Herr Schöpslin giebt zwar zu, dass die inwohner des gebirges dem opfer, welches ein Römer ihrem schuz-

schuzgotte verrichtete, beiwohnten, oder das opfer wenigstens nicht verwarsen, weil auch sie ihre heiligen wälder und heiligen gebirge hatten, die ihnen an statt gotteshäuser dienten (x). Der altar aber muste von einem Römer gemacht seyn (posuit homo Romanus) und auch das opfer von einem Römer verrichtet werden, als wenn solche verrichtungen für Deutsche zu heilig oder zu erhaben gewesen wären.

Ein jedes volk hatte seine besonderen schuzgötter. Nachdem die Deutschen und die Gallier die Römischen gottheiten angenommen hatten, behielten sie ihre vermeinten schuzgeister, wie zuvor; sie begnügten sich aber nicht mehr, dieselben auf ihren geweihten hügeln und in ihren heiligen wäldern zu verehren, sondern sie bauten ihnen auf Römische art tempel und altäre; wie eben dieser opsertisch von den inwohnern des Elfäsischen gebirges ihrem schuzgotte, den sie unter dem namen, Deus Vosegus oder Vogesus, wie die inwohner der Apennischen gebirge den ihrigen unter dem namen, Deus Apenninus, verehrten, errichtet wor-So wenig die Apennischen schuzgeister eine Deutsche den ist. gottheit vorstellten, so wenig konnte der schuzgott eines Deutschen gebirges eine Romische gottheit vorstellen; oder werden wir vielleicht, um die Römer in dem besize aller Deutschen altertümer zu erhalten, die Elsäsischen inwohner aus ihrem eigenen bezirke vertreiben, und behaupten, dass die Elsäsischen gebirge zu selbiger zeit von Römern bewohnt gewesen, und diese neuen inwohner den schuzgott des gebirges auf Römische art verehret haben.

Es ist an sich eben so leicht zu sagen, dass die Römer die Deut-

<sup>(</sup>x) Hanc (aram) licet posuerit komo Romanus, Gallos tamen hac parte religioni sue consentientes habuit, qui saltus, nemora, lucos consecrarunt, illisque pro templis usi suerunt. Als. illustr. t. 1. p. 79.

Deutschen gottheiten, als die Deutschen der Römer gottheiten angenommen haben. Ich sürchte aber, wir werden endlich Rom entvölkern müssen, um alle gegenden Deutschlandes. Frankreiches, Engellandes, Spaniens und übrige reiche, wo Römische altertümer angetrossen werden, mit Römern zu besezen. Ist es nicht natürlicher, der vernunft und der erfahrung angemessener, einem jeden volke die denkmäler, welche bei ihm gesunden werden, als sein eigentum zu lassen, wenn nicht sehr dringende ursachen oder überzeugende beweggründe, dergleichen hier nicht statt sinden, uns nöthigen, dieselben einem fremden volke zu zusschreiben.

Soll denn der nachahmungsgeist, der erste, der stärkste trieb aller völker, auf unsere vätter gar keinen einfluss gehabt haben? Wer daran zweiselt, erinnere sich, dass nicht allein die Rheinischen Völker, so lange sie dem Römischen reiche einverleibt waren, die Römischen geseze und gebräuche ausübten, und folglich ihre opfer, altäre und tempel, wie die Römer, hatten, sondern auch alle übrige Deutsche völker, die niemals unter der Römischen botmäsigkeit gestanden, und auf den trümmern der Römischen herrschaft die noch jezt in Europen blühenden reiche gestistet haben, in allen ihren öffentlichen handlungen der Römischen fprache und Römischen schrift, wie in allen ihren gerichtshöfen der Römischen geseze, bedienten. Wir finden überall spuren der bei unsern vättern und ihren nachkömmlingen herrschenden nachahmungssucht. Bis in das sechszehende jahrhundert, ich könnte vielleicht sagen, bis in das achtzehente jahrhundert, war bei uns die Römische sprache aller gelehrten und staatsmänner sprache. Ein jeder weiss, dass vor dem zeitalter Karls des Grofen die bildung der vatterländischen sprache ganz auser acht gesezet war, und dass auch nach diesem für die Deutsche sprache fo merkwürdigen zeitpunkte noch vier bis fünf jahrhunderte vorbeistrichen, bis endlich Deutsche urkunden und Deutsche inschriften nach und nach ans licht traten (y). Wäre es nach folcher bewandnifs nicht widersprechend, lächerlich und gegen alle vernunft, wenn man die Deutschen altertümer auf diejenigen einschränken wollte, die Deutsche ausschriften haben, und alles dasjenige für Römisch aufnehmen, was mit Römischen zügen Das grabmal des Deutschen königes Arminius bezeichnet ist. konnte eben so wenig, als das grabmal des Fränkischen königes Childerichs, welches gegen ende des vorigen jahrhundertes zu Dornick entdecket worden, mit einer andern als Römischen aufschrift bezeichnet werden. Es ist um so viel mehr zu bewundern, dass man auf den ältesten Deutschen denkmälern Deutsche inschriften suchen wolle, da man doch auf den altertümern des mittlern zeitalters, welche uns viel näher sind, keine andere als Lateinische zu sehen gewohnt ist. Alle Fränkische, Gothische, Westgothische, Engelsächsische urkunden sind in Römischer sprache und mit Römischen zügen gebildet. Man muss sich also hierin nicht irre machen lassen, und gleichwie man einem jeden volke seine besondern urkunden, ob sie gleichwohl in Römischer sprache verfasset sind, nicht absprechen kann: so soll man demselben seine übrigen altertümer nicht entziehen, wenn sie auch schon in Römischer gestalt eingehüllet sind.

### SECHSTER BEITRAG.

Von der abtheilung der heidnischen und christlichen altertumer.

EINE hauptquelle der vorurtheile, welche ich bestreite, und welche sich so allgemein ausgebreitet haben, liegt in der abtheilung

<sup>(</sup>y) Die älteste Deutsche urkunde, welche sich in dem kaiserlichen urkundenbehälter zu Wien vorsindet, ist von Friedrichen dem Zweiten, folglich aus dem dreizehenten jahrhunderte.

lung der christlichen und heidnischen altertümer verborgen. Alle reiche, die nach dem sturze des Römischen in den verschiedenen theilen Europens entstanden find, verehren das Christentum als den ersten grundstein, auf dem das allgemeine wohl der durch den göttlichen erlöser erleuchteten menschheit ruhet. den die christlichen zöglinge mit den ersten grundfäzen der offenbarung gegen das heidentum und alles was mit demselben verbunden war, einsogen, erstreckte sich nicht nur auf die gözenbilder und gözenhäuser, sondern überhaupt über alle denkmäler, die einigen bezug auf dieselben hatten, und endlich auf alles was vom heidentume herrührte. Durch eine so natürliche als unvermeidliche folge wurden die ältesten denkmäler bei allen christlichen völkern mit den heidnischen altertümern zernichtet, und die wenigen, welche dem allgemeinen untergange entrissen worden. oder nach mehreren jahrhunderten aus dem schutte zerstörter tempel und anderer öffentlichen gebäude gezogen wurden, find im zeiten der unwissenheit als verächtliche oder auch als schädliche überbleibsel des heidentumes verworfen, verabscheuet, und anstatt anderer gemeinen steine zu aufführung neuer gebäude ge-In unferm aufgeklärten jahrhunderte werden braucht worden. noch viele merkwürdige steine auf eine so elende art eingegraben. und die bitteren klagen der altertumsliebhaber haben bisher nicht hindern können, dass noch täglich alte inschristen, gesäse und andere denkmäler zu mauersteinen gebraucht werden (2). Auch WO

<sup>(</sup>z) Bei gelegenheit, dass zu Autun in Frankreich ein sehr merkwürdiges bruchstück einer auf marmel eingehauener alten landkarte zum grunde eines gebäudes geleget worden, äuserte ein altertumskundiger den wunsch, dass die abtei, welche den bau hatte aussühren lassen, von den staatsverwaltern angehalten würde, das gebäude nieder zu reiffen, um ein so schäzbares altertum wieder an das licht zu stellen. Wenn alle gebäude, zu denen alte und oft sehr wichtige denkmäler gebraucht worden, niedergerissen werden sollten, wie wenige abteien, kirchen und fürstenhäuser wirden stehen bleiben.

wo noch hie und da ein solches altertum zu sehen ist, wie zu Speier, Worms, Trier und in andern alten städten, muß es gemeiniglich in einer gartenmauer, in einem keller oder auf einem öden, verwildeten plaze gesucht werden. Seine kurfürstliche durchleucht zu Pfalz, deren erhabene und grosmüthige wissenschaftsliebe sich auf alle fächer der gelehrsamkeit erstrecket, hat einen so wichtigen theil, als die altertitmer find, nicht auser acht gesezet. Höchstdieselben haben die in ihren staaten zerstreuten denkmäler forgfältig zusammen bringen lassen, und denselben in ihrem pallaste, der zu einem musensize geworden, einen besondern plaz gewei-Sie haben zugleich bei allen gelegenheiten ihren landbedienten zu erkennen gegeben, wie angenehm es ihnen sei, wenn sie bei ausgrabung eines altertums besondere sorge tragen. dass es unverlezt und wohl erhalten in die kurfürstliche sammlung komme. In der markgrafschaft Bayreuth ist für die erhaltung der alten merkwürdigkeiten eine besondere verordnung bekannt gemacht worden, die in allen staaten nachgeahmet zu werden ver-In dem jahre 1771 haben des herrn markgrafen hochfürstliche Durchleucht durch eine gedruckte weisung an alle beamten, pfarrer und ortsvorsteher dem verfalle aller inländischen denkmäler sehr weislich vorzubeugen gesuchet. In dem ostermonate gegenwärtigen jahren (1780) ist dieselbige verordnung mit nachdrucke erneuert, und befonders die vorforge genommen worden, dass wenn eine inschrift oder ein denkmal der witterung ausgesezt, oder durch sonst einen umstand, auch durch das altertum felbst in gefahr ist, unkennbar oder undeutlich zu werden. eine genaue und richtige abbildung oder abschrift nebst einer umständlichen beschreibung davon auf kosten des staates versertiget und in dem fürstlichen urkundenbehälter aufbehalten werden solle. Es ist zugleich allen maurern, schlossern, zimmerleuten und übrigen handwerksleuten unter schwerer strase verboten, einem denkmale, es sei von erze, steine, erde oder holze, irgend einen schaden zu zufügen, sondern in allen fällen mit möglichster

 $\mathbf{G}^{\mathbf{G}}$ 

behutsamkeit damit zu versahren, und damit keiner je eine entschuldigung beibringen könne, ist ein abdruck der verordnung in jede zunstlade mit dem ausdrücklichen besehle geleget worden, dass dieselbe auf den gewöhnlichen jahrtägen öffentlich vorgelesen, und ein jeder zu genauer beobachtung derselben ermahnet werden solle.

Hätte man in Deutschland diese vorsorge eher gebraucht; so würde man bei uns nicht so arm an denkmälern seyn, und häusige hilfsmittel zur vatterländischen geschichte haben. Es ist zu bewundern, dass die geringste spur eines heidnischen altertums übrig geblieben, nachdem man über tausend jahre alles, was vom heidentume herrührte, zu vertilgen sich an allen orten beeisert hat. Die christlichen denkmäler hingegen wurden mit verehrung, wie es billig und ganz natürlich war, ausgenommen, und ein jeder auch unwissender rechnete es sich zur pslicht, dieselben zu erhalten.

Gleichwie aber aus einem vorurtheile mehrere andere zu fliesen pflegen: so hat gar leicht geschehen können, wie es würklich geschehen ist, dass man als eine wahrheit angenommen: die Rheinischen und übrigen Deutsche völker hätten vor dem Christentume gar keine denkmäler, auch gar keine kenntnis der buchstaben oder der geschriebenen sprache gehabt. Die heidnischen altertümer wurden nämlich als fremde werke, als überbleibsel fremder beherrscher angesehen, und von den einheimischen erzeugungen ausgeschlossen. Die christlichen aber eignete sich ein jedes volk selbst zu, und rechnete sich zur ehre, dieselben als werke feiner vätter zu erkennen. Daher kömmt, dass ein heidnisches denkmal und ein Römisches denkmal bei uns zu einem gleich bedeutenden ausdrucke geworden ist, als wenn die alten Deutschen nicht auch heiden gewesen, und nicht auch ihre gözen und gözendienst gehabt hätten.

Zu Rom werden die heidnischen altertimer aus einem günstigern gesichtspunkte betrachtet: sie werden als die ächten mu-

ter

ster des guten geschmackes, als die urbilder der schönen künste, wie sie es auch sind, angesehen; und wenn in spätern zeiten einige gelehrten bei uns die bruchstücke des heidentums zu sammlen angesangen, haben wir es den Römern zu danken, von denen uns der geschmack der bildenden künste und schönen wissenschaften zugeslossen.

Meine absicht jedoch ist keineswegs die eintheilung in heidnische und christliche altertümer zu verwersen oder zu missbilligen. Ich erkenne sie als nüzlich, als nothwendig zur deutlichkeit und ausklärung der geschichte. Ich habe nur begreislich
machen wollen, wie leicht bei den christlichen völkern das vorurtheil hat entstehen können, die heidnischen altertümer nicht
als einheimische erzeugungen, sondern als fremde, ausländische
werke, an denen ihre vätter keinen antheil hatten, zu betrachten; da es jedoch gewis und auser allem zweisel gesezt ist, dass
die Gallischen und die Rheinischen völker, nachdem diese in
zwei blühende Römische provinzen eingetheilet worden, auf Römische art ihre richter, priester, weissager, ihre götter, opsertische und tempel gehabt, und dass sie die Römischen geseze mit
der Römischen sprache und Römischen schrift verbunden hatten.

### SIEBENTER BEITRAG.

Von den gerichtshöfen und feierlichen opfern der Römer is Deutschland.

EIN rechtsgelehrter hat unlängst behauptet (a), dass die erste forge der Römer, nachdem sie ein land erobert hatten, gewesen

<sup>(</sup>a) Herr Jufius Friedrich Runds in einer bei der gesellschaft der altertimer zu Kassel gehaltenen vorlesung den 16. Erndemonat 1780.

sei, die überwundenen völker zu versammlen, und einen gerichtshof zu errichten; dass sie nämlich, um ihre macht zu befestigen, für das wirksamste mittel gehalten, die neuen unterthanen mit ihren rechten und ihrer gerichtsverfassung zeitlich bekannt zu Kaum, fagt der herr verfasser, hatte eine siegreiche schlacht das schicksal eines volkes entschieden, so verwandelte fich das lager in einen gerichtshof. Das zelt des mit lorbeeren gekrünten heerführers nahm die gestalt eines gerichtsstules an, auf welchem derselbe in aller pracht eines oberrichters erschien; an statt seiner leibwache traten die gerichtsboten auf. Eine grofe anzahl rechtsgelehrter, die den Römischen heeren überall nachzogen, umringten den siz des oberbesehlshabers, und beschäftigten sich, theils dem zu gericht sizenden gebieter götterfprüche einzugeben, theils das volk in streithändel zu verwickeln und sich demselben als sachwalter aufzudringen. Das lager war ein großer gerichtsplaz; die kriegsröcke wurden mit dem richterlichen kleide gewechselt, und die gerichtsruthe erweckte bei den Deutschen mehr schrecken, als das entblöste schwerd des kriegers bei ihnen erwecket hatte. Die staatsabsicht, welche darunter verborgen lag, war gros und wichtig; nämlich die neuen unterthanen zu völligen Römern umzuschaffen, und durch ausfibung ihrer geseze auf ewig an Roms verfassung zu binden. Unfer verfasser findet aber zugleich in der allzugrosen strenge, mit welcher die gerichtsmittel angewendet wurden, die hauptquelle des allgemeinen hasses der Deutschen gegen die Römer und die verborgene triebfeder, wodurch der retter der Deutschen freiheit, Hermann, sein vatterland zu rächen mittel gefunden hat. nämlich das ungeheuer der Römischen schikane recht sicher zu machen, und es so zu reden, in seinen eigenen schlingen zu fangen, liess er verstellter weise eine grose menge rechtshändel vor den Römischen gerichtshof in dem lager des Quintilius Varus bringen und alle entscheidungen desselben dem anscheine nach mit größter dankbarkeit aufnehmen. Varus lies sich einschläfern, und

und vergas, dass er ein kriegsheer anzusühren hatte; er vergas, dass er mitten in Deutschland war, und gab seine aussprüche so ruhig, als wenn er in Rom das recht gesprochen hätte. Hermann benuzte einen so günstigen umstand, und schlug die Römer ausshaupt. Unser verfasser bemerkt hier noch weiter, dass von allen grausamkeiten, die bei dieser gelegenheit gegen die Römer ausgeübet worden, nichts dem unerträglichen spotte beikam, mit welchem die Deutschen sich an den Römischen sachwaltern rächten. Einem derselben, der sich durch seine ränke und gerichtliche versolgungen vorzüglich ausgezeichnet hatte, wurde die zunge ausgeschnitten und das maul zugenähet, wobei einer, der die zunge in der hand hielt, ihm zuries: natter, höre endlich auf zu zischen; tandem, vipera, sibilare desiste.

Man kann nicht läugnen, dass die Römer ihre geseze in den neueroberten ländern einzusühren suchten, und noch weniger kann man missbilligen, dass sie durch ihre geseze die macht, welche sie durch ihre wassen erhalten hatten, zu besestigen trachteten. Es ist aber schwer, sich zu überzeugen, dass die berühmte niederlage der Römer in der strengen ausübung ihrer gerichtsbarkeit, oder in den ranken ihrer rechtsgelehrten, und nicht viel mehr in der unersättlichen habsucht ihrer befehlshaber und der allgemeinen unterdruckung, welche sie nach sich zog, ihren urfprung gehabt haben folle. Man kann fich eben so wenig vorstellen, dass ein siegreicher heersuhrer sein lager in einen gerichtsplaz verwandeln, den kriegsrok mit dem richterlichen kleide wechseln, die gerichtsruthe anstatt der siegessahnen ausstecken, und die überwundenen völker vorladen sollte, um gericht zu hal-Ein eroberer schlichtet keine rechtshändel; er schreibet geseze vor, und wenn die überwundenen sich zu seinen süsen werfen, so ist es um gnade zu begehren, und nicht um gerichtliche klagen zu führen. Ich wäre eher geneigt zu glauben, dass die Römer nach erhaltenem siege zu den seierlichen opfern, welche Ge ihren göttern verrichteten, ihre neuen unterthanen anzulocken,

Vol. V. Hift.

H

1

und

und durch die ehrsurcht, welche sie denselben gegen ihre götter einflösten, zum gehorsame und zur unterwürfigkeit biegsamer zu machen suchten. Die einsührung der Römischen geseze war zwar ein kräftiges mittel, unterjochte völker umzubilden. Aber die geseze einzusühren, war nicht eine so leichte sache. Die geistlichen verrichtungen musten zu den richterlichen den weg bahnen, und die Romer, um das zutrauen ihrer neuen unterthanen zu gewinnen, wählten die priester aus den edelsten Deutschen geschlechtern. Wir haben hievon ein überweisendes beispiel in dem Tacitus. Die Römer hatten an dem Rheinstrome in eben der gegend, wo gegenwärtig Bonn stehet, einen besondern plaz bestimmet. wo sich die völker versammelten, um für das wohl des staates und seiner beherrscher den göttern zu opfern. Dieser ort wurde daher Ara Ubiorum, die opferstatt der Ubier, gennnet, weil der plaz in dem bezirke der Ubier gelegen, oder auch, weil er vorzüglich zu dem opfer der Ubier bestimmt war. Um dem priester dieses ortes mehr ansehen zu geben, wurde er aus dem königlichen geschlechte der gemahlin des Arminius und seine gehilse aus den vornehmsten Deutschen geschlechtern genommen. Vielleicht hatte man auch die wahl, wie zu Rom, dem schicksale überlassen, und gleichwie daselbst den übrigen priestern, die durch das los bestimmet worden, einige aus dem kaiserlichen stamme, als Tiberius. Drufus, Claudius und Germanicus beigefellet worden (b): also war auch bei dieser gelegenheit den gewählten priestern aus dem königlichen gehlüte der Hessen oder Katten der junge fürst beigesezt worden. Als er aber auf einem zum opfer bestimmten tage die nachricht erhielt, dass die benachbarten Deutschen völker die waffen gegen die Römer ergriffen, floh er mit den seinigen in priesterlicher kleidung von dem altare, warf die geweihten binden, mit welchen sein haupt umwunden war, von sich. und

<sup>(</sup>b) Tacit. annal. lib. I. cap. 54.

und gieng zu den aufrührern über (c). Wir sehen deutlich hieraus, dass die Deutschen bei den Römern oder unter der Römischen bottmässigkeit die priesterlichen verrichtungen ausübten; und dieses bestättiget sich noch dadurch, dass, nachdem der vatter des entflohenen Segimund seine gnade bei dem Römischen statthalter Germanicus erhalten, derselbe wieder in seine priesterliche würde eingesezet worden ist (d). Auch findet man nicht in der geschichte, dass Römische priester nach Gallien oder Deutschland abgeschickt worden. Die statthalter, die heersuhzer und die steuerempsinger waren Römer, die bürgerlichen vorsteher aber und die priester, welche dem volke liebe und zutrauen gegen ihre neuen beherrscher einflösen sollten, waren Deutsche Sie nahmen aber Römische namen an, und beoder Gallier. dienten sich der Römischen sprache in ihren seierlichen verrichtungen, in ihren inschriften und denkmälern.

Die Barden und Druiden wird wohl niemand unter die Priefter der Römer rechnen, und ein Bardisches oder Druidisches denkmal als ein Römisches altertum ansehen. Zu Mez ist ein opferstein (e), der hier vorzüglich erkläret zu werden verdienet.

(c) Ibidem cap. 57. " Segimundus . . . facerdos apud aram Ubiorum ", creatus, ruperat vittas, profugus ad rebelles."

<sup>(</sup>d) Ibidem cap. 59.

<sup>(</sup>e) Wenn schon die Mezer oder Mediomatriker eigentlich unter die Gallischen völker gehören, werden wir jedoch mehrmalen von ihren denkmälern ansühren, theils weil die Triboken, Nemeten und Vangionen in dem size der Mediomatriker sich niederliessen, und mit denselben ein volk ausmachten, theils weil der gegenstand, den wir behandeln, sich eben so wohl auf die Gallischen als Deutschen altertümer anwenden lässt.

Die aufschrift ist folgende:

SILVANO SACR ETNYMPHIS LOCI ARETE DRVIS ANTISTITA SOMNO MONITA

D

Das denkmal ist, wie wir sehen, von einer priesteris, nicht von einer Römischen (denn die Römer hatten keine druiden) sondern von einer Deutschen, oder wenn sie es lieber wollen, von einer Gallischen priesterin. Es gehöret unter die ältesten denkmäler der Mediomatriker, nicht allein weil die druiden die ältesten priester und lehrer der Celtischen völker waren, sondern auch weil dieselben kurz nach der ankunst der Römer in Gallien unterdrücket worden sind. Nach dem zeugnisse des Plinius wurden die druiden, welche zugleich, wie er sagt, dichter und ärzte waren, unter der herrschast des kaisers Tiber gänzlich vertilget (f). Das denkmal kann solglich nicht später als unter der regierung Augustens oder zu ansang der beherrschung Tibers gesezet werden.

Aus dem altertume selbst lässt sich aber schliesen, dass die Gallischen und Deutschen priester nicht nur ihre namen, sondern auch die namen ihrer gottheiten abänderten und auf Römische art bildeten. Die götter der einsamen wildnissen nannten sie, wie die Römer, Sylvani, waldgötter, und den schuzgöttinnen der slüsse, wiesen, hügel und berge legten sie den namen Nimsen, welchen die Römer von den Griechen entlehnet hatten, bei.

Dies denkmal beweiset ferner, dass die Gallischen und Deutschen priester mit der Römischen sprache und schrift die Römi-

<sup>(</sup>f) Hift. nat, lib. xxx, cap. 1, \$. Iv.

schen gebräuche in ihrem gözendienste eingesühret hatten. Denn die druiden hatten nach ihren gesezen weder inschristen noch altäre oder gözenhäuser. Die hügel und wälder waren ihre tempel; ein grüner wasen diente ihnen zum opfertische. Nachdem sie aber die Römischen geseze und gebräuche angenommen hatten, siengen sie an, wie die Römer, opfersteine, grabmäler und tempel zu errichten, wie wir noch ausführlicher beweisen werden.

Arete (dies war der namen der priesterin) lies das denkmal, von welchem hier die rede ist, und zwar aus der ursache errichten, weil sie, wie sie selbst angiebt, im schlase dazu ermahnet worden war. Die verfasser der neuen geschichte der stadt Mez haben bei erklärung dieses denkmales mit grunde geschlossen, dass die druiden in ihrer stadt nicht allein männliche, sondern auch weibliche versammlungen hatten (g). Diejenigen, welche hier unter dem namen Arete vorkömmt, war vorsteherin eines solchen druidenhauses, oder oberpriesterin, wie es der Lateinische ausdruck, antistia, deutlich zu erkennen giebt.

Die würde und der namen der druiden änderten sich unter der Römischen herrschaft. Sie traten, nachdem ihre alte verfassung durch ein besonderes gesez von den Römischen beherrschern zernichtet worden, in einer neuen gestalt auf, und erschienen als priester des Jupiters, des Merkurs, der Diane und anderer Römischen götter, welche die Gallier und die Deutschen angenommen hatten. Hieraus wird ein jeder leicht ermessen, dass wenn wir auf Deutschem oder Gallischem boden einen opfertisch, der dem Merkur, dem Apollo oder einer andern Römischen gottheit geweihet ist, oder ein denkmal, auf dem der namen eines Römischen priesters vorkömmt, entdeckt wird, wir nicht mit grunde sogleich schliessen können: der opfertisch ist von einem Römer gesezet, oder der priester, dessen namen ich hier lese, war ein Römer.

H 3

Auch

<sup>(2)</sup> Hift. de Metz tom. 1, p.44.

Auch Deutsche haben opsertische erbauet; auch Deutsche haben die priesterliche würde bekleidet; solglich kann das denkmal, der opsertisch, auch von einem Deutschen errichtet worden seyn.

Um die fache noch deutlicher zu machen, gehe ich auf die erwähnte priesterin Arete noch einmal zurück. Was würde man fagen, wenn ich aus ihrem denkmale folgern wollte, dass sie eine Römerin war, oder dass die druiden bei den Römern, wie bei den Celten oder Galliern eingeführet waren. die folgerung nicht dem zeugnisse aller alten und neuen geschichtschreiber? Eben so unrichtig und so falsch wäre der schluss, den ich aus der inschrift, Segimundus apud aram Ubiorum sacerdos creatus, ziehen würde, dass nämlich Segimund ein Romer gewesen, der bei den Deutschen das priesterliche amt vertrat. Was kann und soll ich denn vernünstiger weise schließen, wenn mir in Deutschland oder in Frankreich ein denkmal, das einem Römischen gotte oder einer Römischen göttin geweihet ist, aufstösst? Ich kann mit grunde und wahrheit schließen, dass die gottheit, für welche das denkmal aufgerichtet worden, an dem orte, wo dasselbe errichtet wurde, einst verehret worden ist. Ich bin berechtiget, noch weiter zu folgern, dass die inwohner selbiger gegend den aftergott, von dem das denkmal zeugnis giebt, verehrten, und endlich dass die inwohner felbst, wenn andere umstände das gegentheil nicht deutlich darthun, das denkmal errichtet haben. Dies ist alles, was ich mit grunde und mit vernunft schliessen kann. mehr behaupte, seze ich mich augenscheinlich der gefahr aus. in meinen muthmasungen irre zu gehen und von der wahrheit abzuweichen. In diesem salle waren diejenigen, die in der altertumsgeschichte zu ihrem hauptgrundsaze angenommen hatten. das die Römer in allen orten, wo ihre götter verehret worden. oder einige spuren eines Römischen denkmales übrig sind, ein lager, eine festung oder pflanzstadt gehabt haben. Ist es nicht viel natürlicher, der vernunft und der erfahrung angemessener, einem jeden volke die altertumer, welche bei ihm gefunden werden,

als sein eigentum zu lassen, und dieselben keinem fremden volke, wenn nicht sehr dringende ursachen, dergleichen hier keine sind, es ersordern, zu zueignen.

## ACHTER BEITRAG.

Von einigen besondern denkmälern der alten Gallier und Deutschen.

LU anfange dieses jahrhundertes wurden in der hauptkirche zu Paris einige säulen ausgegraben, welche dem Jupiter, dem Vulkan, dem Kastor und dem Pollux und einigen andern fremden und unbekannten göttern durch eine Römische inschrift gewidmet waren. Die säulen waren von der zeit des Germanicus oder des kaisers Tiber. Die arbeit und die inschrift waren Römisch. folglich nach dem gemeinen grundsaze von den Römern verfertiget. Die inschrift bezeugte aber ausdrücklich, dass das denkma! von den Pariser fischern errichtet worden. Werden wir wohl die Pariser fischer vielleicht auch zu Römern machen? Die fremden und unbekannten götter, welche auf dem denkmale vorkommen, geben deutlich zu erkennen, dass die erwähnten sischer und ihre mitbürger den Römischen göttern ihre besondern schuzgötter beigesellet hatten und dieselben auf Römische art verehr-Es ist nur zu bedauren und zugleich billig zu bewundern, dass in einer stadt, wie Paris, wo jedoch eine besondere gesellschaft der inschriften und schönen wissenschaften sich befindet. ein so merkwürdiges denkmal nicht besser untersucht und den auswärtigen gelehrten durch eine genaue und richtige beschreibung mitgetheilet worden ist. Das wenige, welches davon bekannt ist, haben wir dem unermüdeten und tiefforschenden altertumskundigen herrn Schöpflis zu danken, der gelegenheitlich, ale

als er von den göttern der Gallier und der Deutschen handelte, davon erwähnung gethan, unter mehreren aber, die, wie er selbst bezeuget, auf der inschrift zu lesen waren, nur den gott Esus, der dem Jupiter an die seite gesezt war, und einen andern, der, so viel uns bekannt ist, nirgend anders wo vorkömmt, unter dem namen Zernune, Cernunnos, in seiner erläuterten geschichte von Elsas angesühret hat (k).

So gering oder auch so verächtlich ein denkmal, das gemeine sischer betrift, in vieler augen scheinen mag: so wichtig und so merkwürdig ist dasselbe, wenn man es als einen beweis betrachtet, das nicht nur die Römer, sondern auch die eigentlichen landesinwohner, und unter diesen die geringsten, so gar denkmäler mit Römischen ausschriften, und wann? zu zeiten des Germanicus und des Tibers, schon errichtet haben.

Ein eben so einleuchtendes beispiel haben wir in einem zu Mez in den ältesten zeiten aufgestellten denkmale. Fünszehen bürger, welche alle dieselbige strase, die ehrenstrase genannt, bewohnten, liessen für das heil des kaiserlichen hauses einen altar oder einen gözen errichten. Man wird mir die große reihe der namen, welche hier erscheinen, nicht verübeln oder als etwas überslüssiges und unnöthiges auslegen, weil sie einen überzeugenden beweis darstellen, dass nicht nur die Römischen statthalter und heersührer, sondern auch die Deutschen und Gallischen völker öffentliche denkmäler ihrer ehrsurcht und ergebenheit gegen ihre neue beherrscher ausrichteten. Hier ist die inschrift, wie sie auf den vier seiten des susgestelles, auf welchem vermuthlich das bildnis des Jupiters gestanden, noch zu lesen ist (i).

I.

<sup>(</sup>k) Alf. illuft. t. 1, p. 70, \$. 73, & p. 469, \$. 61.

<sup>(</sup>i) Nach Gruteri corp. inscript. tom I, pag. XII, n. Io. vergliehen mitder Hist. de Metz t. I, p. 57 sq.

I)

0. M. H NOR. DOMVS. DIVI VICVS. HO NAE. NORIS, PVBLICE POSVER. HI. QVI INFRA. SCRIPTI. SVNT CVRA. EORVM. T. IVL. ADIVTORIS. M. PAVLLI MARTIALIS. P. DONNA II)

Q. GIAMIVS
BELLVS. ET
COMMVNIS
GIAMI. FILI
ELVORIX
VARICILLI. F
MELVS. CINTVS
M. F.

III)

M. MACIRIVS
ATRECTVS. MANI
PRECIVM. DONAVI
TERENTINVS. ET
PEREGRINVS. IL
LANVISSAE FILI
GAIVS. GERM. CO
ROBVS. SEX. ELV
IVS. CLEMENS

IV)

P. ATTIVS
ANTICVS
L. VETTIVS
DERCOIE
DVS. M. VET
TIVS. MER
CATOR

Wir lesen die inschrift auf folgende art: Jovi optimo, maximo, in honorem domus divinae vicus honoris publice posuerunt hi qui infra scripti sunt cura eorum, Titi Julii Adjutoris, Marci Paulli Martialis, Publius Donna; Quintus Giamius Bellus, & Communis Giamii filii; Elvorix Varicilli filius; Melus Cintus, Meli filius; Marcus Marcivius Atrestus maniprecium donavi; Terentinus & Peregrinus Illanuis sae filii; Gaius Germinius Corobus; Sextus Elvius Clemens; Publius Attius Antiquus; Lucius Vettius Dercoiedus; Marcus Vettius Mergostor.

Das ist: Zu ehren des kaiserlichen hauses haben die bürger der ehrenstrase, welche hierunten benennet sind, Jupiter dem besten, grösten gotte, dieses össentliche denkmal unter der aussicht Titus Julius des helsers und Markus Paullus des kriegers errichtet (k). Hierauf folgen die namen sammtlicher bürger, die zur errichtung des denkmales beigetragen haben. Unter denselben ist nicht ein einziger, der ein össentliches amt bekleidete, folglich auch kein Römer, die, wie es ganz natürlich war, die ersten stellen sich vorbehielten. Es waren lauter gemeine bürger, die jedoch auf Römische art nicht allein ihre namen, sondern auch die namen ihrer vätter beisezen liessen: ein umstand, der uns mehr und mehr unserm hauptzwecke nähert; weil klar daraus erhellet, dass dergleichen denkmäler nicht von Römern, sondern von einheimischen errichtet worden.

Ein drittes beispiel hievon haben wir in einem denkmale, welches die inwohner der friedensgasse, auch zu Mez, nicht einer Römischen gottheit, sondern den göttinnen, welche die Rheinischen und Niederländischen völker unter dem namen der göttlichen mütter verehrten, für das heil und zu ehren des kaiserlichen hauses errichtet haben. Die ausschrift lautet al-

fo:

<sup>(</sup>k) Ich habe übersezt: unter der aussicht oder durch die fürsorge Titus Julius des helsers und Markus Paullus des kriegers, cura eorum, Titi Juliu adjutoris, Marci Paulli martialis; diese beiden namen, die inder zweiten endung stehen, müssen einen näheren bezug auf das wort, cura haben als die übrigen, die in der ersten endung sind, und sich blos auf das zeitwort posurunt beziehen. Die versasser der neuen Mezer geschichte haben hierin keinen unterschied gemacht, und haben die bürger alle in eine gleiche reihe gesezet. Hist. de Mez t. 1, p. 58. Der saz ist etwas undeutlich, und die undeutlichkeit sliest aus der unrichtigkeit des Lateines, welche ein jeder in den ausdrücken: Vicus honoris posuerunt hi... scribti anstat scripti, und besonders in dem wörtchen eorum erkennet, das hier gar keinen sinn hat.

to (1): Zu ehren des göttlichen hauses, das ist, des kaiserlichen, haben die inwohner der friedensgasse den göttlichen müttern dies denkmal geweihet. Die gottheit und der name derselben haben etwas ganz fremdes, und weichen von dem Römischen ausdrucke ganz ab. Dies allein wäre ein hinlänglicher beweggrund, das denkmal den Römern abzusprechen, und den Mediomatrikern, welche aus Deutschen und Galliern bestunden, zu zuschreiben.

Es wird wohl niemanden einfallen, ein denkmal, welches friedliebende bürger aufgestellet haben, ruhmsüchtigen eroberern zu zueignen, und noch weniger zu behaupten, das die ehrenstrase und die friedensgasse ganz von Römern bevölkert waren; oder man müste durch einen aussallenden widerspruch auch behaupten, das die völkerschaften der Mediomatriker, Ubier, Trierer, Römische völkerschaften und keine Deutsche oder Gallische völker gewesen, weil auch ganze völkerschaften, wie wir bald sehen werden, denkmäler errichtet haben.

Keine gottheit erscheinet unter so vielen und so verunstalteten namen (m), als die göttinnen, welche wir die wohlthätigen mütter nennen. So gemein sie aber bei den Rheinischen und Gallischen völkern waren, so selten waren sie bei den Römern, oder, besser zu sagen, sie waren denselben ganz unbekannt: ein neuer

\_\_\_\_\_

HONORE DOMVS DIVI NAE DIS MAIRABVS VICANI VICI PACIS

<sup>(1)</sup> Siehe Gruter tom 1, pag. xc11, n. 1. I N

<sup>(</sup>a) Z. B. Matribus Gerudatiabus, Suebis, Vediantiabus, Mopatibus, Tramai, Rumanehabus, Vacallinehis, Sulfis, Suleviabus, Gabiabus, Vapthiabus, Hamavehis, Aufaniis &c., Siehe Schöpfini Alf. illuftr. tem. 1, pag. 81, 5, xciv.

beweis, dass die denkmäler, welche ihnen geweihet find, nicht von den Römern, sondern den Deutschen und Galliern herrühren.

Die altertumsforscher sind in ihren meinungen über den urfprung und die eigenschaften der müttergöttinnen nicht einstimmig. Einige halten sie für die alten Priesterinnen (Druidinen). von welchen Julius Cäsar erwähnung thut, und welche die Celtischen volker mit der weissagungskraft begabt glaubten. waren nach Plutarchens zeugnisse bei lebzeiten schon in besonderer verehrung, und es war dem gange des menschlichen aberwizes ganz angemessen, sie nach ihrem tode in die reihe der götter zu sezen. Das volk, welches ein göttliches wesen in ihnen eingehüllet vermuthete, weihete ihnen altäre, und nahm sie zu ihren vatterländischen schuzgöttinnen an. Cäsar nennet sie mütter: wie leicht war es, göttliche mütter aus ihnen zu machen, besonders weil man etwas mehr als menschliches in ihnen zu bemerken glaubte. Andere, die alles von den Römern herleiten wollen, vergleichen sie mit den Römischen lebensgöttinnen, und finden in ihrer zahl. ihrer bestimmung und ihren eigenschaften eine ähnlichkeit, die in ihrem namen nicht zu finden ist. Die meisten jedoch und besonders der in der götterlehre berühmte Bannier, wie auch ·herr Schöpflin, verwerfen gänzlich diese meinung, und erkennen fie vielmehr als besondere Rheinische und Gallische schuzgöttinnen, die mit den Römischen lebensgöttinnen gar keine verbindung haben. Die verfasser der geschichte von Mez schmeicheln fich, durch die erklärung eines neu entdeckten denkmales den ftreit entschieden, und die muttergöttinnen ganz deutlich in der abbildung der lebensgöttinnen gefunden zu haben. Es wurde nämlich in dem jahre 1755 bei erbauung einer neuen kirche zu Metz ein stein ausgegraben, auf dem drei göttinnen vorgestellet waren, die von einigen kennern für die drei lebensgöttinnen er-Weil nun ein anderes den muttergöttinnen gekläret worden, weihtes denkmal auch drei göttinnen vorstellet, so wurde sogleich daraus geschlossen, dass beide denkmäler derselbigen gottheit gewidmet, und dass die muttergöttinnen der Gallier nichts anders als die lebensgöttinnen der Römer gewesen.

Der stein, auf den der ganze beweis sich gründet, war von einer sehr rohen und groben arbeit. Die auf demselben ausgehauenen bildnisse waren klein und schlecht. Das ganze denkmal hatte nicht mehr als 10 ½ zoll in der höhe, 8 ½ zoll in der breite und 18 linien im durchmesser. Dieser stein, dessen obertheil vieleckigt war, stund auf einem andern, der 6 schuh lang und 5 schuh breit war. Man begnügte sich den oberen stein von dem untern abzusondern, und lezterer wurde unberührt 16 schüh tief in dem grunde des neuen gebäudes eingegraben. Hätte man die vorsorge gebraucht, den grosen stein näher zu untersuchen. und den fus des denkmales aufzudecken: so hätte vielleicht eine inschrift das ganze räthsel aufgekläret. Er wäre um so viel erwünschlicher gewesen, als die züge kleiner bildnisse, die keine 10 zolle haben, und die kennzeichen oder werkzeuge, welche sie bei sich führen, sehr dunkel und zweiselhaft sind. könnte das, was man für kunkel und spindeln angiebt, nichts als schlechte, unformige gefäse oder andere zum opserdienste erforderliche werkzeuge seyn? Wenn wir aber auch voraus sezen. dass die abbildung aller, sogar der kleinsten theile dem urbilde vollkommen gleichen, was kann man daraus zum vortheile derjenigen folgern, welche die muttergöttinnen der Deutschen und Gallier von den lebensgöttinnen der Römer herleiten wollen? wenig oder gar nichts. Denn 1) so wenig sich von den drei Grazien auf die drei Parcen schliesen lässt, so wenig kann man von den drei lebensgöttinnen auf die drei muttergöttinnen schliesen: wenn auch dieser, wie jener, drei an der zahl gewesen, welches noch nicht erwiesen ist. 2) Die muttergöttinnen waren, wie die Grazien, milde, holdselige gottheiten, die den völkern liebe und zutrauen, und nicht furcht und schrecken einflösten: wie sollten sie von den unversöhnlichen hölletöchtern abstammen, oder mit denselben sich vereinbaren können? 3) Wir wissen durch ein be-

fonderes denkmal, dass die Mediomatriker höllenpriester hatten, dergleichen bei den Römern keine vorkommen: so konnten, so musten sie auch höllengötter oder höllengöttinnen haben, denen he besondere opser widmeten. Könnte nicht von diesen das oben beschriebene denkmal auf eine natürliche und ungezwungene art verstanden werden? 4) Es sind zwar auf dem denkmale, welches den muttergöttinnen geweihet ist, drei göttinnen vorgestellet, wenn sie nicht vielmehr drei priesterinnen vorstellen, die blumen und früchte für das wohl und die erhaltung des kaiserlichen hauses opferten. Ist es aber nicht ein bloser zufall, dass drei und nicht weniger oder mehrere göttinnen darauf vorgestellet find? Konnten nicht eben so leicht an einem orte zwei, an einem andern eine, an einem dritteren drei oder mehrere solche schuzgöttinnen verehret werden? Nichts bestimmet ihre zahl, wie bei den Grazien oder Parcen, die von allen götterlehrern und dichtern ausdrücklich auf drei bestimmt sind. 5) Wenn man die göttinnen des einen denkmales mit den göttinnen des andern wohl vergleichet, findet sich, dass die ganze ahnlichkeit auf der gleichheit der zahl beruhe. Die gestalt, der kopfpuz, die kleidung, alles ist verschieden. Die muttergöttinnen stehen voll anmuth in langer kleidung, halten blumen oder früchte in ihren händen; die höllentöchter find halb nackend, und haben anstatt der früchte oder blumen kunkeln oder spindeln. Wenn aber alles dieses auch nicht wäre, so blieben sie allezeit dadurch wesentlich unterschieden, dass die lebensgöttinnen bei den Römern nie als befondere schuzgöttinnen einzelner völkerschaften und einzelner städte bekannt waren; wie es die wohlthätigen mütter bei verschiedenen Deutschen völkerschaften und städten gewesen sind. Wir haben denkmäler, wo sie als mütter der Trierer, der Kölner, der Gülicher, der Friesen und anderer völker oder städte erscheinen. In Spanien ist ein denkmal, das den müttern der Gallier gewei-Die liebesgöttin Venus, der Apollo, Bachus, Jupiter u. a. m. hatten bei den Griechen und Römern besondere gegenden, berge, inseln, städte, die ihnen vorzüglich gewidmet waren, und von denen sie östers ihre namen entlehnten. Keine spure sindet sich aber, dass die lebensgöttinnen je einen solchen ihrem dienste besonders geweihten ort gehabt hätten. Aus diesen und allen übrigen umständen lässt sich mit grunde, und ich dars sagen, mit gewissheit schliesen, dass die muttergöttinnen der Rheinischen und Gallischen völker mit den Römischen lebensgötstinnen gar nichts gemeines hatten, und auf keine weise von diesen hergeleitet werden können.

## NEUNTER BEITRAG.

Von den weissagerinnen, priesterinnen, und besondern göttinnen der Deutschen.

DIE Deutschen hatten auch ihre weissagerinnen; kann ich deswegen mit fuge urtheilen, dass sie von den Römischen weissagerinnen herstammen? Nichts weniger; schon vor der ankunst der
Römer hatten sie ihre Sibyllen. Denn als Julius Cäsar die gesangenen Deutschen bestragte, warum der könig Ariovist die schlacht,
als er sie ihm zum ersten male anbot, nicht angenommen, antworteten sie ihm: dass die mütter (so nennten sie ihre Sibyllen)
erkläret hätten: das Deutsche heer würde den sieg nicht erhalten, wenn dasselbe sich vor dem neuen lichte mit den Römern in
ein tressen einlassen würde, und aus dieser ursache hätte der könig Ariovist, nach dem bei den Deutschen völkern eingeführten
gebrauche, nichts gegen den ausspruch der mit weissagungskrast
begabten mütter zu unternehmen, sondern die von denselben bestimmte zeit abwarten wollen, um sein heer anrücken zu lassen (\*).

Eine

<sup>(\*) &</sup>quot; Cum ex captivis quæreret Cæfar, quamobrem Ariovistus prælie i

Eine der berümtesten Deutschen Sibyllen war diejenige, von welcher Tacitus spricht (o). Ihr ansehen war so gros, dass nach zeugnis dieses Römischen geschichtschreibers ihre macht sich weit und breit erstreckte. Sie war aus Westphalen gebürtig, wohnte an der Lippe auf einem hohen thurme. Das volk und so gar fremde gesandten hatten die freiheit nicht vor ihr zu erscheinen. Sie hielt sich in dem inneren gemache des heiligtums eingeschlossen, um den völkern mehr ehrsurcht einzuprägen. Einige ihrer vertrauten und anverwandten brachten dem begierigen volke ihre göttersprüche (p). Als die Deutschen nach

" non decertaret: hanc reperiebat causam, quod apud Germanos ea " consuetudo esset, ut matres familias eorum sortibus & vaticinationi" bus declararent, utrum prælium committi ex usu esset nec ne: eas " ita dicere: non esse sas Germanos superare, si ante novam lunam " prælio contendissent. Jul. Caes. comment. de bello Gall. lib. 1, ", cap. 50.

- (o) " Ea virgo (Veleda) nationis Bructerae late imperitabat: vetere ", apud Germanos more, quo plerasque feminarum fatidicas, & augef", cente superstitione arbitrantur deas. Tuncque Veledæ auctoritas ", adolevit. Nam prosperas Germanis res & excidium legionum præ", dixerat. Tacit. hist. lib. 1v. cap. 61.
- (p) Ibidem cap. 65. " Legati ad Civilem & Veledam missi cum do" nis . . . sed coram adire, alloquique Veledam negatum. Arce" bantur aspectu, quo venerationis plus inesset. Ipsa edita in turre:
  " delectus e propinquis consulta responsaque, ut internuncius numinis,
  " portabat., Einige lesen, anstatt ipsa edita in turre: ipsa adyta interas; welche leseart mit dem amte einer priesterin, die in dem inneren des heiligtums die görtersprüche zu vernehmen hatte, wohl übereinstimmet. Beide lesearten sind sür unsern zweck gleich vortheilhast.

  Denn die erstere erweiset, dass die Deutschen, auch diejenigen, welche jenseits des Rheines wohnten, schon im ersten jahrhunderte thürme und andere gebäude auf Römische art angelegt hatten. Die andere übersühret uns, dass sie nicht allein tempel, wie die Römer, hatten, sondern dieselben auch in verschiedene theile eintheilten. Die priesteria hielt sieh in dem innersten des heiligtums, zu welchem der

dem tode Nero sich gegen die Römer empörten, stieg ihr ansehen noch mehr und erreichte seine höchste stuse, weil sie die freiheit der Deutschen und den untergang der Römer, vorgesaget hatte. Auch nach den ersten vortheilen, welche die Deutschen über die Römer erhielten, zogen sie das hauptschiff, welches der befehlshaber bestiegen hatte, aus dem Rheine bis in die Lippe, um dasselbe ihrer beschüzerin zu widmen (q). Wie demüthigend war es aber für diese halbgöttin in die hände der siegenden Römer zu fallen und ihren feierlichen einzug zu verherrlichen. der Römische dichter, der den sieg des kaisers Domitian besungen hat, deutlich zu verstehen (r). Dessen ungeachtet blieben die Deutschen Sibyllen nicht allein bei ihren landsleuten, sondern bei den Römern selbst, in größer verehrung. Der kaiser Vitellius hatte ein so unumschränktes zutrauen zu einer derselben, die eine geborne Hessin war, dass er auf ihren ausspruch, dass, wenn er seine mutter überlebte, sein reich bis in die spätesten jahre andauern würde, den unmenschlichen besehl ertheilte, alle nahrung seiner mutter zu entziehen, um ihren tod zu beschleunigen (s). Wir finden spuren einer so ungereimten leichtglaubigkeit bei den Römern bis auf die zeiten, wo das licht der reinen lehre

eingang allen übrigen verboten war. Da vernahm sie die göttersprüche, welche sie durch einen ihrer vertrauten oder anverwandten dem versammelten volke mittheilen lies.

<sup>(9) ,,</sup> Captivis navibus, prætoriam triremem, flumine Luppia donum, Veledæ traxerunt.,, Tacit. hist. lib. v, cap. 22.

<sup>(</sup>r) "Non vacat Arctoas acies, Rhenumque rebellem, "Captivæque preces Veledæ., Statius Sylv. lib. I, 1v, 90.

<sup>(</sup>s) Suetonius in Vitell. cap. xiv. "Suspectus & in morte matris suit, quasi "ægræ cibum præberi prohibuisset, vaticinante Catta muliere, cui velu"ti oraculo acquiescebat, ita demum sirmiter ac diutissime imperatu"rum, si superstes parenti extitisset.

lehre des Christentums die finsternisse des aberglaubens und des heidentums zerstöret hat. Aelius Lampridius versichert, dass eine Celtische priesterin den kaiser Alexander Severus vor der gefahr, in welcher sein leben stund, gewarnet, und das schicksal, welches der ausruhr der kriegsvölker ihm zuziehen würde, vorgesagt hatte (t). Der kaiser Aurelian, welcher auch eine Druidin um sein künstiges schicksal befragt hatte, erhielt eine angenehmere antwort, indem sie dem Klaudischen geschlechte, aus welchem er entsprossen war, die höchste stusse des glückes, das kaisertum, zusagte (s), und eben dasselbige soll dem kaiser Diocletian, als er oberbesehlshaber in Gallien war, widersahren seyn (x).

Diese gattung priesterinnen, die ihre vermeinte weissagungsgabe so verehrungswürdig machte, war den Gallischen und Deutschen völkern gemeinschaftlich. Sie suchten jedoch nicht wie die Griechischen und Römischen priester oder priesterinnen aus dem eingeweide der thiere, aus dem fluge oder gesange der vögel das zukünstige zu bestimmen. Eine reine quelle, ein fliesender bach, die wirbel des wassers, das geräusch oder der falls desselben waren, nach aussage des Plutarchs, die kennzeichen, nach welchen sie urtheilten (y). Sie werden mit begeistertem blicke, mit zerstreuten und starren haren, wie die weissagenden Sibyllen der Römer, vorgestellet. Zu Arlon, in dem Luxenburgischen gebiete, ist eine solche priesterin, vor einem dreisuse sizend, zu sehen (z). Aus einem triumsbegen zu Oranien ist eine andere mit ähnlichen zügen abgebildet (a).

Taci-

<sup>(</sup>t) Ael. Lamprid. vita Severi Alexandri cap. Lx.

<sup>(</sup>u) Flavius Vopiscus in Aureliano cap. XLIV.

<sup>(</sup>x) Idem in Numeriano cap. xIV.

<sup>(</sup>y) Plutarchus in Cae/are cap. xxvIII, tom. I opp. pag. 717.

<sup>(</sup>z) L'ancienne tradition d'Arlon, Luxembourg 1744.

<sup>(</sup>a) Montfaucon antiq. expliq. tom. 14, pag. 170.

Tacitus, der in der beschreibung der Deutschen sitten nicht ohne besondere ursache die Römischen sitten zu tadeln und zu bestrafen suchte, sagt in einer stelle (b), welche in sich sehr dunkel scheinet, die aber, wenn man sie mit einem blicke auf die Römischen sitten betrachtet, einen grosen sinn enthält, dass die Deutschen völker ihre Veleda, ihre Aurinia und mehrere andere mit dem vermeinten weissagungsgeiste begabten frauen, die sie als göttinnen erkannten, ohne schmeichelei verehrten, und hierin viel redlicher, viel unsträslicher als die Römer handelten, die einen Tiber, einen Nero, einen Domitian und so viele lasterhafte fürstinnen, für welche sie weder liebe noch achtung hatten, noch haben konnten, aus niederträchtiger heuchelei zu götter und göttinnen machten. Auf diese von den Galliern und Deutschen als göttinnen verehrte frauen beziehen sich die häufigen denkmäler, welche den göttlichen müttern geweihet sind. Auch wird ihnen oft kein anderer name als derjenige, den die Römer den ehrwürdigen frauen (matronen) gewidmet hatten, beigele-In dem herzogtum Gülch find mehrere auch geringe orte, welche denselben geweiht waren, und von denen sie auf den öffentlichen denkmälern ihre namen entlehnet haben. Zu Rumenheim ganz nahe bei der stadt Gülich ist ein opfertisch, auf welchem sie göttinnen von Rumenheim genennet werden. Die inschrift lautet also:

MATRONIS
RVMANEHABVS
SACR.
L. VITELLIVS
CONSORS EXPLO
LEG. VI VICTR

K 2

Das

<sup>(</sup>b) Tacit. de moribus Germ. cap. 8. ,, Vidimus sub divo Vespasiano ,, Veledam, diu apud plerosque numinis loco habitam; sed & olim

Das ist: den schuzgöttinnen von Rumenheim hat Lucius Vitellius... diesen opfertisch geweihet.

In der kirche zu Lovenessen bei Enskirchen am Rheine ist eine ähnliche inschrift, die auch den göttinnen von Rumenheim gewidmet ist:

MATRONIS
ROMANEHIS
V. PVLMILENVS
V. S. L. M.

Zu Amweiler, nicht weit von Wachlendorf, wurde vor einer geraumen zeit ein stein ausgegraben, auf dessen obern theile drei göttinnen, deren schos mit früchten angefüllet war, vorgestellet wurden: in der mitte war folgende inschrift eingehauen:

> MATRONIS VACALLI NEHIS. TIB. CLAVD. MATERNVS. . . . . .

Unter der inschrift ist Klaud Matern mit seiner frau und seinem sohne in der mitte ein rauchkästchen in der hand haltend, abgebildet. Der stein ist gegenwärtig in der abtei Eisliz sechs meilen ober Köln gegen Trier zu.

Wenn man die obigen inschriften mit einer anderen vergleicht, welche zu Deuz gegen Köln über gefunden worden, erkennet man ganz deutlich, dass der namen dieser göttin aus dem worte Neha und dem namen des ortes, wo sie verehret worden, zusammen gesezet sei. Der achte namen der gottheit war also Neha, wie es deutlich auf dem steine zu Deuz ausgedruckt ist. Hier ist die inschrift (c):

DEAE

<sup>&</sup>quot; Auriniam & complures alias venerati sunt, non adulatione, nec tan-

<sup>(</sup>e) Aus Gruteri corp., inscript. pag. LXXXIX, n. 1.

## DEAE NEHAEE ERIATTIVS. JVCVN DI. PRO. SE. ET. SVIS V. S. L. M.

Wer nur ein wenig die beschaffenheit der lateinischen und Deutschen sprache kennet, dem fällt so wohl in dieser als in den vorhergehenden inschriften etwas ungewöhnliches und von der Römischen mundart so sehr abweichendes auf, dass er, so zu sagen, gegen seinen willen oder vielmehr gegen die in ihm redenden vorurtheile zu schliesen genöthiget ist: es seien keine werke der Römer. Das H allein, so wie es darin vorkömmt, ist hinlänglich die Deutsche abstammung zu erweisen.

Der stein zu Deuz entscheidet zugleich noch eine andere wichtige frage, welche die altertumsforscher bisher getheilet hat, und welche wir schon oben berühret haben: ob nämlich die göttinnen, welche bald unter dem namen der wohlthätigen mütter. bald der ehrwürdigen frauen vorkommen, eine bestimmte zahl hatten, und zwar, wie die lebensgöttinnen, als drei untrennbare gesellinnen oder schwestern zu betrachten seien? Hier erscheinet nur eine einzige und auf den andern kommen mehrere vor; woraus klar erhellet, dass ihre zahl, wie die zahl der schuzgötter und schuzgöttingen überhaupt, deren ein jedes volk, ein jeder ort, oder auch ein jeder einzelner bürger sich einen oder mehrere auswählte, unbestimmt war. Der namen Neha jedoch, dessen bedeutung und ursprung noch ein räthsel ist, und vielleicht allezeit ein räthsel bleiben wird, muss ein allgemeiner namen gewesen feyn, weil er bei den schuzgöttinnen so verschiedener orte ge-Was für eine bestimmung aber die göttin braucht worden ist. Neha eigentlich gehabt habe, läst sich theils aus dem überslushorne, welches auf beiden seiten des steines vorgestellet ist, theils aus den früchten abnehmen, welche die drei göttinnen in dem oben beschriebenen denkmale halten. Sie war eine wohlthätige

K.3

gottheit, stund dem ackerbaue vor, und war den Deutschen, was die mutter Ceres den Römern gewesen ist.

Es ist besonders merkwürdig, dass die göttin Neha oder wie andere wollen, Nehale, Nehalenie, in keiner andern gegend als an dem Niederrheine vorkömmt. Zu Odenhausen am Rheine erscheinet sie als göttin von Asburg, oder wie andere behaupten, von Duisburg (d). Dies war eine der ältesten und merky/ürdigsten städte Deutschlandes. Schon zu zeiten des Tacitus war ihr namen berühmt, ihr ursprung aber dunkel, fabelhaft, und ihr alterum desto gewisser. Die Deutschen, sagt Tacitus (e), erzählten, dass der irrende Ulisses auf seinen reisen bis in ihr gebiet gekommen, und eine stadt am Rheine erbauet habe, die er Asburg nannte. Hier foll ein altar dem Ulisses geweihet gewesen seyn, auf welchem der namen seines vatters Laert eingegraben war. Man kann und soll zwar aus dieser stelle nichts anders mit grunde folgern, als dass die geschichte schon damals eben so sehr und vielleicht noch mehr als jezt mit unwahrheiten angefüllet war. Ich will also keineswegs behaupten, dass Asburgens ursprung gegründet sei, eben so wenig als der wizige Lipsius Vlissingen in Seeland von Ulissen herleiten wollte, obwohl, wie er wohl bemerkt, man eben so gut dazu berechtiget wäre, als andere es sind. Ulissabon oder Lisbon von dem irrenden Griechischen helden abstammen zu machen. So viel ist aber gewis, das Asburg

<sup>(</sup>d) Einige übersezen das Asciburgium des Tacitus durch Asburg, welches mehr ähnlichkeit mit dem Lateinischen hat; andere halten es für Duisburg. Man findet aber eigentlich weder an einem, noch an dem andern orte die trümmer der alten stadt, sondern man zeiget vielmehr spuren davon zwischen Duisburg und Mörs drei stunde unter Neus.

<sup>(</sup>e) ,, Ulixem quidam opinantur longo illo & fabuloso errore in hunc ,, oceanum delatum, adiisse Germaniæ terras, Asciburgiumque, quod ,, in ripa Rheni situm hodieque incolitur, ab illo constitutum nomina-, tumque. Aram quin etiam Ulixi consecratam, adjecto Laertæ partis nomine, eodem loco olim repertam. De moribus Germ. cap.3.

burg am Rheine, wie es Tacitus ausdrücklich meldet, damals als er schrieb, das ist, unter der regierung des kaisers Domitians, wohl bewohnt und bevölkert war. Die inschrift, die sich auf diesen ort bezieht, ist solgende:

## MATRONIS ASERICINEHABVS L. INGENVINVS SABINVS V. S. L. M.

Hier haben wir nicht eine, sondern mehrere göttinnen unter dem namen Neha. Dasselbe habe ich schon von Rumanheim und Wachlendorf beobachtet, und dasselbige lässt sich zu Ham in einer ganz ähnlichen inschrift bemerken. Hier ist sie:

MATRONIS HAMAVEHIS
C. JVLIVS. PRIMVS F
C. JVLIVS. QUARTVS. EX
IMPERIO. IPSARVM
D. M. L.

Der unterschied, welcher in dieser inschrift zwischen Julius dem ersten und Julius dem vierten gemacht wird, ist sehr auffallend, und vielleicht das einzige beispiel, welches in dieser art vorkömmt. Die Römer sagten nicht: Marcellus oder Antoninus der erste, der zweite; und die Deutschen selbiger zeit waren nicht gewohnt, ihre ahnen zu zählen. Wir überlassen einem andern diesen umstand zu untersuchen, und gehen zu unsern schuzgöttinnen zurück.

Aus den angeführten beispielen schließt sich von selbst, dass verschiedene städte oder auch geringere orte ihre besonderen schuzzgöttinnen hatten und ihnen ihre eigenen namen beilegten. Daber sie göttinnen von Rumanheim, von Ham, von Asburg, von Wachlendorf genannt wurden.

Es ist merkwürdig, dass sie eigentlich nicht göttinnen, sondern ehrwürdige frauen, matronen, auf ihren denkmälern genennet werden. Es sindet sich zu Rom und in der ganzen Römischen gegend nicht ein einziges beispiel von solchen göttinnen: ein klarer beweis, dass ihr ursprung an dem Rheine und nicht an der Tiber zu suchen sei. Unsere Deutschen schuzgöttinnen haben sich jedoch bis über das Alpische gebirg in das Friaul und das Mailändische verbreitet, mit dem unterschiede, dass sie den namen Neha ablegten, und nur als verehrungswürdige frauen erschienen. Unter diesem namen sind ihnen zu Brixen, zu Palenz, zu Angierien, zu Brebio, zu Carzag und zu Mailand selbst altäre geweihet.

Zu Vicomercat, auch in dem Mailandischen, steht ein kleiner opfertisch, auf dessen beiden seiten ein opferschüsslein und ein becher vorgestellet sind. Die inschrift ist einsach, und besteht aus den wenigen worten:

# MATRONIS L. S. A. V. S. L. M.

Das ist: Lucius Salvius Albinus hat den ehrwürdigen frauen dies denkmal geweihet.

Zu Curia Pitta, welcher ort sich heut zu tage Koribett nennet, wird ihnen der namen heilig auf einem denkmale beigelegt.

Das übrige der inschrift ist fast unlesbar; derjenige theil aber, welcher zu unserm zwecke dienet, ist sehr deutlich und wohl erhalten.

Zwischen den in dem Mailandischen und in der Rheinischen gegend vorkommenden inschriften ist zu bemerken, das in den erste-

ersteren, als wo die völker sich der Römischen mundart mehr näherten, keine fremde und von dem Römischen ausdrucke abweichende namen vorkommen. Bei den hiesigen hingegen geben die ausdrücke Matrabus, Mairabus, Rumanehabus, Asericinehabus deutlich zu erkennen, dass die Mediomatriker, Kölner, Jülicher und übrige Rheinische völker die Römische sprache zwar in ihren denkmälern eingeführet hatten, dieselbe aber bei ihnen noch sehr roh und unvollkommen war, wie aus vielen andern dunkeln und sehlerhaften inschriften augenscheinlich erhellet.

Es würde schwer, um nicht zu sagen, unmöglich seyn, die völkernamen oder die namen der städte, welche auf solchen inschristen oft ganz verunstaltet sind, zu erklären. Es ist genug, dass wir die mütter der Gallier, der Deutschen, und besonders der Trierer, Kölner und Jülicher auf denselben deutlich erkennen. Nirgends kommen die mütter der Egyptier, der Griechen, der Römer, oder auch der Spanier und Engelländer vor. Zu Lion ist ein denkmal, das den müttern der Pannonier und Dalmatier gewidmet war (f), woraus wir sehen, dass diese völker, welche näher mit den Deutschen verbunden waren, wie dieselben, ihre muttergöttinnen hatten.

### ZEHNTER BEITRAG.

Von dem Deutschen Herkules und dem Deutschen Merkur.

CLEICHWIE aber die Deutschen gottheiten von den Römischen durch ihre namen, wie wir bei den muttergöttinnen gesehen

<sup>(</sup>f) Gruter. XC. 11.

hen haben, sich in gewissen fällen unterscheiden: so liegen auch mehrmale in der bildung selbst, in der kleidung und andern umständen untrügliche zeichen, wodurch sie erkennet werden. Die bildnisse von dem Herkules und dem Merkur, welche sich in dem Elsas und den Elsässischen gebirgen sinden, zeichnen sich von den Römischen bildnissen so aus, dass man sie unmöglich als Deutsche werke misskennen kann. Ich rede hier nicht von dem rauhen, ungestalteten wesen, welches in den meisten hiesigen altertümern die unvollkommenheit eines noch ungebildeten volkes verräthet, sondern von besondern merkwürdigen umständen, die einen näheren bezug auf die sitten der Deutschen haben, und der bescheidenheit oder der eingezogenheit unserer vätter ehre machen.

Die schamhastigkeit war eine tugend, welche die Römer selbst in den Deutschen verehrten, und von welcher Tacitus sagt, dass die sitten mehr bei den Deutschen als die schärssten geseze bei den andern völkern vermögen. Ein jeder weis, dass die Griechen und die Römer ihre götter, und besonders den Herkules und den Merkur nackend vorstellten. Die Deutschen, bei denen Herkules als der erste held, und ein vorbild ihrer eigenen tapserkeit in großer achtung stunde (g), nahmen zwar die bildung desselben von den Römern an, gaben ihm die löwenhaut, ein schild und einen streitkolben: sie blieben aber bei ihren sitten, und bedeckten seine scham; ein untrügliches zeichen der bescheiden- und eingezogenheit, wodurch sich unsere künstler vor den Römischen ausgezeichnet haben.

Unter den bildsaulen, mit welchen das Münster zu Strasburg

<sup>(</sup>g) " Fuisse apud eos & Herculem memorant (Germani) primumque " omnium virorum fortium ituri in præssa canunt. " Taciti Germ. cap. 2. In quem locum Witikindus lib. 1 zit: " Secundum errorem " paternum facra sua propria veneratione venerati sunt, nimirum Martem effigie columnarum imitantes Herculem.

burg gezieret ist, sindet sich auf der nordseite ein Herkules, welcher in den zeiten der Gothischen unwissenheit, wie die göttin Isis in der kirche des heiligen Germans an der wiese (h), die göttin Opis in der kirche des heiligen Stephans zu Lion (i), und das bildnis des Jupiters in der hauptkirche zu Rom, einen plaz unter den heiligen gottes erhalten hat (k). Er ist in einer ruhigen und gelassenen stellung; stüzet sich mit der rechten hand auf seine kolbe, die mit der löwenhaut umgeben ist; die linke hand ziehet er zurück auf den rücken, ein leichtes gewand umwindet seine lenden. Der übrige leib ist unbedeckt. Ein solches bildnis, wie man sich leicht vorstellen kann, zeichnet sich unter allen andern aus. Feuer, stärke, heldenmuth, mit welchen die Griechen und Römer ihre Herkules vorstellten, gehn jedoch diesem ab; und wenn er nicht eine keule und eine löwenhaut hiel-

L 2 te,

<sup>(</sup>h) Antiquités de Paris liv. 11, p. 359.

<sup>(</sup>i) Paradin histoire de Lion liv. I, chap. xLI.

<sup>(4)</sup> Gleichwie viele gözentempel dem wahren Gotte geweihet, und in christliche kirchen verwandelt worden sind: so konnten auch heidnische bildnisse mit angemessenen abänderungen zu christlichen gebräuchen bestimmet werden; welches jedoch bei den ersten Christen wenig oder gar nicht statt fand, weil dieselben in ihrem ersten eifer alles, was einigen bezug auf die heidnischen gebräuche und besonders auf die heidnischen gözen hatte, als ein gräuel verabscheueten. In spätern zeiten aber, nachdem das heidentum, so zu sagen, in vergessenheit gekommen war, find aus versehen oder aus dummer unwissenheit einige gözen, die durch einen zufall ausgegraben oder auf eine andere art entdeckt worden, unter die Christlichen bildnisse gesezt und unter dem namen christlicher blutzeugen oder auch unter unbekannten, barbarischen namen, wie die göttin Opis zu Lion unter dem namen des heiligen Ferrago, dem christlichen volke zur verehrung offentlich ausgestellet worden. Auf eine fast ähnliche art sieht man noch gegenwärtig zu Neapel in einer besondern dem grabmale des berühmten dichters Sannazar gewidmeten kapelle ein ächtes bildnis des Apollo und der Pallas, welche unter dem namen der heiligen Judith und des gotte seligen königes David vom gemeinen volke verehret werden.

te, würde man ihn ehender für einen ehrwürdigen alten weltweisen, als einen mit kriegerischem muthe beseelten helden ansehen.

Ein anderer Herkules, der auch zu Strasburg gefunden worden, und von da nach Paris gekommen ist (1), hatte dies noch besonders, das seine kolbe einem knorrichten bengel, wie ihn die alten Deutschen trugen, und die bauern des Schwarzwaldes oder des Odenwaldes noch zu tragen psiegen, ähnlich war. Er hatte kein gewand, wie der vorige, die löwenhaut aber, welche ihm von dem linken arme auf die lenden siel, vertrat die stelle desselben und bedeckte seine blöse.

Ein drittes bildnis, welches der herr Schöpffin mit den zwei andern beschreibt, hat mehr von dem wilden blicke und heldenmüthigen wesen eines Griechischen oder Römischen Herkules. Er ist aber auf Deutsche art gekleidet. Das kleid ist ohne ermel, eng, kurz, und geht nur bis ober die knie. In der rechten hand hält er eine starke dicke kolbe, in der linken hat er ein Deutsches länglichtes schild. Die löwenhaut, mit welcher sein kopf überzogen ist, fällt über die schulter und breitet sich wie ein mantel aus. Oben schlingt sie sich um die achsel, und schliest sich vorwärts mit den zusammen geknüpsten klauen. Der langeschweif, den er auf dem boden nachschleppet, und die ganzebildung verrathen nichts weniger als ein werk von Griechischem oder Römischem geschmacke.

Die

<sup>(1)</sup> Der herr professor Schüpsis erzählt in seiner Elsäsischen geschichte, dass dies eherne bild, welches vier schuh sieben zoll in der höhe hatte, zu Strasburg bei der neuen psorte, wo gegenwärtig das Kapuzinerkloster steht, im vorigen jahrhunderte ausgegraben worden und in die hände eines gewissen rathsherrn gekommen, der sich Johann Daniel Braun genennet. Von diesem erhielt es der berühmte kriegsminister von Louvois, welcher dasselbe nach Paris überbringen lies. Von da wurde es auf das laudgut des obristbesehlshabers von Etrees verfezt, wo es noch in einem benachbarten hause zu sehen ist. Als. illustr. t. 1, p. 77.

Die namen, welche dem Deutschen Herkules beigelegt wurden, z. b. der Herkules von Deuz (m) auf dieselbige art, wie die Griechen den Apollo von Delph, die Venus von Paphos oder Cyther nannten, lassen gar keinen zweisel übrig, dass die Deutschen ihren besondern heldengott hatten, dem sie altäre und bildnisse weiheten. In dem Klevischen und in Lothringen sind zwei altäre entdeckt worden, welche dem Deutschen Herkules unter dem namen Hercules Saxanus gewidmet waren. Der Herkules von Deuz kömmt auf den münzen des tyrannen Postumus östers vor. Aus eben denselbigen münzen sindet man den Herkules von Magus, welcher leztere ort unter den gelehrten nicht genug bestimmet ist (n).

Der zweite gott, den die Deutschen verehrten, war Merkur. Tacitus giebt uns denselben eigentlich für den ersten der Deutschen götter, dem auf gewisse täge menschen geopsert worden, da hingegen dem Herkules, dem Mars und den übrigen göttern nur thiere zum opser gewidmet worden (o). Sein erster namen bei den Deutschen oder Celten war nicht Merkur, wie man sich leicht vorstellen kann, sondern Teutat, das ist, Vatter des volkes, von teut volk, und tat vatter, oder in einigen gegenden, besonders in den Niederlanden, Wodan, Woden, Wod, das ist, God, L 3

(m) Cicero in seinem dritten buche von der natur der götter sühret sechs namen an, welche die Römer ihrem Herkules beigelegt hatten. Wir sinden nur drei besondere namen, die dem Deutschen Herkules eigen waren, nämlich: Hercules Deusoniensis, Hercules Macusanus, Hercules Saxanus.

<sup>(</sup>n) Triftan in seinen geschichtlichen erklärungen hat das Macusam auf Mainz ausdeuten wollen, so dass wir dem Herkules von Deuz einen andern von Mainz beigesellen könnten. Ortelius aber und andere behaupten mit mehrerer wahrscheinlichkeit, dass es in Seeland, da wodie Schelde in das meer sliest, gelegen gewesen.

<sup>(</sup>o) Tacit. Germ. cap. 1x. ,, Deorum maxime Mercurium colunt, cui ,, certis diebus, humanis quoque hostiis litare fas habent: Herculem ,, ac Martem concessis animalibus placant.,,

Gott, nach dem beispiele mehrerer anderen wörter, in welchen das W für ein G gebraucht worden und noch gebraucht wird. Wir sehen hieraus, dass die alten Deutschen, wie die alten Egyptier, für den urheber ihres daseyns gott erkannten, und von der vielheit der götter entfernet waren. Nach dem zeugnisse des Cicero, Lactanz und Plato verehrten die Egyptier den theut, thopt, thout oder thot als den vatter ihres volkes, und hatten aus derselbigen ursache den ersten monat des jahres, nämlich den Herbstmonat, in welchem gott die welt erschuf, Theutmonat genannt; woraus der gemeinschaftliche ursprung der ältesten völker deutlich zu erkennen ist. Gleichwie aber die Egyptier von der einheit gottes zeitlich abwichen, und ihren Theut nicht nur unter dem namen des Apis. Osiris und Serapis verehrten, fondern sich bis zur anbetung der verächtlichsten geschöpse, als mäuse, ratten, schlangen, krokodillen u. drgl. herabwürdigten: eben so haben die alten Deutschen ihren Theut, Theutat, ihren gemeinschaftlichen vatter, ihren schöpfer bald misskennet, und sind zur abgötterei übergangen. mischung der völker und der umgang eines volkes mit dem andern hat auch die gottheiten vermischt, und die zahl der aftergötter in das unendliche vervielfältiget. Die Griechen nahmen die Egyptischen, die Römer die Egyptischen und die Griechischen an. Von den Römern kamen sie zu den Galliern und den Deutschen. In der markgrasschaft Baden, in dem Elsas, in der Schweiz und in verschiedenen theilen Frankreiches sind bildnisse Egyptischer götter, unter andern, Osis, Osiris, Serapis, Anubis und a. m. gefunden worden (p). Tacitus meldet ausdrücklich, dass ein theil der Schwaben der göttin Isis opferten. Dass aber dies opfer schon vor der Römer ankunft in Schwaben eingesühret war, erhellet aus dem, dass unser Römischer geschichtschreiber felbst die ursache, den ursprung dieses opfers untersuchet. Er findet denselben in dem bilde der göttin, so wie sie von den Schwa-

<sup>(</sup>p) Siehe Alf. ill. tom. 1, p. 494.

Schwaben vorgestellet wurde. Sie hatten, nämlich nach der erklärung des Tacitus, ihr etwas von der gestalt eines schisscheu gegeben, um dadurch anzuzeigen, das ihnen die kenntnis dieser gottheit über das meer hergekommen sei (q). Sollte heute ein Egyptisches bild bei den Schwaben entdecket werden: so würden alle altertumssorscher so gleich auf den gedanken versallen: ein Römer habe solches mit sich in Deutschland gebracht. Wie stimmet dies aber mit demjenigen überein, welches Tacitus uns selbst erkläret, dass die Römer bei den Schwaben bildnisse der Isis, und zwar solche angetrossen haben, welche mit ihrer gewöhnlichen gestalt nicht übereinkamen, indem sie etwas von einem schisse hatten.

Wir sehen hieraus, dass es ein bloses vorurtheil sei, zu glauben: dass die alten Deutschen keine gözenbilder gehabt. Sie waren freilich bei ihnen anfänglich nicht so gemein, als sie es durch den umgang mit den Römern geworden. Hier haben wir vorzüglich zu untersuchen, ob und auf was art die Deutschen bildnisse von den Römischen unterschieden gewesen.

In den bildnissen des Deutschen Merkurs ist der unterschied mit dem Römischen gotte dieses namens eben so aussallend als bei dem Herkules. Der Donenberg war im Elsas dem Merkur vorzüglich geweihet. Zu ansange dieses jahrhunderts zählte man auf demselben noch vierzehn bildnisse, welche diesen aftergott vorstellten, und die trümmer, mit welchen der ganze berg besäet ist, geben zu erkennen, dass die zahl derselben vor zeiten noch viel gröser war. Herr Schöpslin hat die best erhaltenen davon abbilden, und seinem grosen werke über die altertümer und die geschichte des Elsasses beisügen lassen (r). Merkur wird

dar-

<sup>(</sup>q) Tacit. de mor. Germ. cap. IX. ,, Pars Suevorum & Isidi sacrificat. ,, Unde causa & erigo peregrino sacro, parum comperi, nisi quod ,. signum ipsum, in modum liburnæ figuratum, docet advectam repligionem.,,

<sup>(</sup>r) Alf. ill. tom. 1, p. 437-

darin mit einem gestügelten hute, mit einem von zwei schlangen umwundenen stabe, und mit den vögeln und thieren vorgestellet, welche dem Römischen Merkur beigesellet werden. Er unterscheidet
sich aber dadurch, dass er, wie der Deutsche Herkules, die geseze
der schamhastigkeit nicht verlezet, und, welches besonders merkwürdig ist, und bei keiner andern gottheit vorkömmt, ohne geschlechtszeichen gebildet ist. Anstatt desselben sind ein oder mehrere an einander gekettete ringe, welche an einem gürtel hangen, der seine lenden umwindet. Etliche male hat er die brüste
eines frauenzimmers, welches den zweisel erreget, ob die Deutschen den Merkur auch als eine göttin oder unter beiden geschlechtern verehrten. Es ist aber ehender zu vermuthen, dass
es blos aus unwissenbeit der künstler geschehen sei.

Der Deutsche Merkur hält oft seinen stab verkehrt, oder ergreift selbst die schlangen, welche in einigen bildnissen so schlecht gestaltet sind, dass man sie kaum erkennen kann. Zu Sulzbach im Oberelsas ist ein Deutscher Merkur entdecket worden, der ganz gekleidet ist, welches das einzige bekante beispiel dieser art Sein gewand, welches an dem rechten schulterblatte mit einer haft fest gemacht ist, geht ihm nach Deutschem gebrauche nur bis an die knie, und weichet von dem Römischen geschmacke ganz ab. In andern orten, wie zu Baden, zu Reichshofen und auch zu Sulzbach sind ungekleidete, oder mit einem leichten mantel flüchtig behenkte Merkure gefunden worden, welches ein deutlicher beweis ist, dass auch schon damals Deutsche künstler von der strengen eingezogenheit der vatterländischen sitten abgiengen; obwohl die stimme des Deutschen volkes solche freiheiten niemals billigte, und bis auf den heutigen tag gegen dergleichen ausschweifungen, die mit der schönheit der kunst gar keine verbindung haben, sich erhob. Was aber die ringe bedeuten oder vorstellen sollten, ist nicht wohl zu errathen und nicht zu erklären, ohne sich in leere und unbedeutende muthmasungen einzulassen.

#### **OBSERVATIONS**

SUR LA

## MOSAÏQUE DES ANCIENS

Poccasion de quelques tableaux en mosaïque, qui se trouvent à la galerie de peinture de S. A. S. E. Palatine.

Par

M. L'ABBÉ CASIMIR HAEFFELIN.

Un des arts les moins connus, & peut-être des plus curieux que les anciens nous aïent transmis, c'est la mosaïque. C'étoit une façon de peindre, si je puis m'exprimer ainsi, avec des pieces rapportées de Marbre, de Jaspe, de Granit, de Porphyre, ou d'autres pierres colorées, dont les nuances assorties avec goût, & réunies avec art formoient des tableaux, & répresentoient tantôt des païsages, des sleurs, des fruits; tantôt des traits d'histoire ou de la fable; des portraits, des sigures d'animaux ou d'insestes; en un mot toutes sortes de dessins, qu'une main habile exécutoit avec autant de précision, & quelque sois avec autant de grace, que le pinceau le plus délicat auroit pu faire.

Le nom de mosaïque, ou plutôt la racine dont il est tiré, semble indiquer en général un mélange de couleurs, un assemblage de parties, un ouvrage de rapport. C'est l'art d'unir & d'allier les dissèrens marbres. Il seroit aussi difficile, qu'inutile, de vouloir déterminer, si c'est des Latins, des Grecs, ou bien des Hebreux, qu'il saut dériver ce mot. Il nous sussit de savoir,

Vol. V. Hift. M que

que ce terme fignifioit chez les anciens, & qu'il fignifie encore aujourd'hui, un ouvrage délicat, élégant, ingenieux, composé d'une infinité de petites pierres, dont l'ensemble présente au naturel les traits & les couleurs de l'objet, qu'on a voulu peindre.

La mosaïque a passé, ainsi que tous les arts, par différens degrés, avant que d'arriver à sa persection; le premier pas de cet art naissant, fut d'incruster d'une manière simple & grossiere des morceaux de marbre sans beaucoup de choix, sans goût, & sans d'autre liaison, que celle, que les parties pouvoient recevoir les unes des autres. On separa, on distingua peu à peu les couleurs des marbres; on en combina les teintes & les nuances; on les appliqua avec plus de soin, d'ordre & d'harmonie. Ce fut le second pas, que fit la mosaïque. Le luxe, qui ne connoit pas de bornes, ne se contenta pas longtems des marbres ordinaires. On alla fouiller dans les carrieres de Paros, d'Egypte, de Numidie, fur les côtes de l'Asie & de l'Afrique, dans toutes les parties du Midi & du Nord, pour en tirer ces belles pierres, qui devoient enrichir les ouvrages de mosaïque, & qui en ont sait le plus pré-Le goût de cieux ornement des temples & des palais des rois. l'artiste sut flatté de ce succès; mais il n'étoit pas satisfait: il avoit devant les yeux les progrés brillans de la peinture; ce fut un objet d'envie, ou plutôt un sujet de noble émulation pour lui. entreprend d'imiter, d'égaler les traits du pinceau. L'entreprise étoit hardie; mais ses efforts furent heureux, & l'on vit éclore des tableaux d'une nouvelle espèce, dont les éleves d'Apelle auroient pu être jaloux.

Cette maniere de peindre a été connue non seulement des Grecs & des Romains, mais aussi des Assyriens, des Perses, des Hebreux. Nous voyons dans l'histoire sainte (s), qu'avant l'Ere des Grecs la mosaïque étoit déja en usage sur les bords du Tigre & de l'Euphrate. Les rois des Medes & des Perses saisoient con-

noître

<sup>(</sup>s) Efther chap. 1.

noître leur magnificence par des ouvrages de marbre de Paros, d'émeraudes, & d'autres pierres précieuses, dont les nuances étoient si variées & si bien assorties, qu'elles imitoient le goût & le dessein de la peinture. Qui ne reconnoit pas dans ce tableau l'ouvrage de la mosaïque, mais un ouvrage riche & précieux, qui se ressentoit du luxe Assatique.?

le ne trouve aucune trace dans les auteurs anciens & modernes, que les Egyptiens aïent eu connoissance de la mosaïque. Ce silence est d'autant plus frappant, qu'il n'est pas possible de méconnoitre le goût Égyptien sur les mosaïques les plus anciennes. Nous y voyons tracé les rivages du Nil, les animaux & les monstres, qui naissent sur les bords de ce sleuve, les divinités, les facrifices, les fêtes, les moeurs & les différentes productions de l'Egypte. l'y trouve en particulier la fleur de Lotus, qui étoit comme la marque distinctive de cette belle & riche province. Ces raisons me seroient volontiers croire, que les vainqueurs de l'Afrique ont puisé le goût de la mosaïque en Egypte, ou qu'ils en ont enlevé les premiers tableaux, comme ils en ont tiré tant d'autres monumens, soit pyramides, soit obélisques, dont ils ont embelli leur capitale. Pline semble donner quelque poids à cette conjecture. Il nous apprend, qu'au tems de Sylla, qui fit monter sur le throne d'Egypte Alexandre 11, fils de Ptolomée Alexandre, & Berenice, fille de Ptolomée Soter, heritiere legitime de ce royaume, Pline, dis-je, nous apprend, que c'est au tems de Sylla, qu'on fit venir à Rome les premieres mosaïques, & qu'on en décora les plus beaux édifices. Sylla lui même plaça dans le temple de la fortune à Palestrine ce grand ouvrage en mosaïque, qu'on a découvert en ces derniers tems, & qui a fait l'objet des recherches des savans d'Italie & de France. Tous les détails de ce monument aussi intéressant que singulier font connoitre, que c'est de l'Egypte, que ce goût est venu aux Romains. Les Perses maîtres de l'Egypte avoient adopté le même goût, & avoient cultivé la mosaïque plusieurs siècles avant les Romains & les Grecs.

Ce n'est donc pas trop se hazarder que d'avancer, que l'Egypte, qui a été le berceau des arts, a donné naissance à la mosaïque, soit que les Romains l'aïent puisée eux mêmes chez les Egyptiens, ou qu'ils l'aïent tirée des Grecs, qui l'avoient à leur tour empruntée des habitans du Nil.

Me seroit-il permis de pousser cette conjecture plus loin, & de chercher les premieres traces de la mosaïque dans les figures hieroglyphiques si communes en Egypte, & dont l'origine se perd dans la plus haute antiquité? Il faut distinguer deux sortes d'hiéroglyphes: les uns se tailloient sur la pierre ou le marbre, les autres s'incrustoient & s'appliquoient à la maniere de la mosaïque. Nous en avons une preuve incontestable dans la fameuse table Isiaque, qui se conserve à Turin, & qui est un des monumens les plus remarquables, qui nous soit resté des anciens Egyptiens. Toutes les figures de ce monument sont formées de pieces de rapport: ce sont de petites lames d'argent appliquées fort artistement sur du bronze, à peu près dans le goût de ces tables de Florence, où l'ont voit des oiseaux, des insectes, ou d'autres figures incrustées dans le marbre, & qu'on nomme communément mosaïque de Florence. Si vous rapprochez la table Isiaque de la célébre mosaïque de Palestrine, si vous en comparez les figures, en examinez tous les détails, & analisez avec attention l'ouvrage de l'une & de l'autre, vous y découvrirez sans peine le même goût, l'esprit d'une même nation, & vous ne pourrez douter, que toutes les deux ne doivent également leur origine à l'Egypte, ou bien à des artistes formés en Egypte.

Il est donc vraisemblable, pour ne pas dire, il est certain, que c'est d'Egypte, que l'art de la mosaïque s'est communiqué aux peuples voisins de la Palestine, de la Perse, de l'Assyrie, de la Phrygie, & qu'il a passé de là en Grece, & de la Grece à Rome; si toutesois les Romains n'ont pas tiré leurs premieres mosaïques directement de l'Egypte, ainsi que je serois porté de le croire d'après les raisons, que j'en ai alleguées.

L'abon-



L'abondance & la variété des marbres, dont la nature avoit enrichi l'Afrique & l'Asie, sembloient inviter les Egyptiens & les orientaux à cultiver la mosaique, & à en sormer des tableaux aussi précieux que singuliers. Mais le defaut de ces mêmes pierres, qui ne sont ni aussi communes en Europe, ni aussi variées & aussi riches en couleurs, a fait naître une autre sorte de mosaïque. On commença vers le tems d'Auguste & de Tibere à se servir au lieu de marbre d'une espece de verre, dont l'usage étoit plus facile & moins couteux (t). Cette nouvelle méthode avoit deux avantages: celui de la matiere, qu'on pouvoit multiplier à son grè, & celui des couleurs, qu'on pouvoit varier à l'infini. Cette richesse, cette variété de couleurs étoit d'un grand secours à l'artiste, qui trouvoit rarement dans les pierres les qualités qu'il demandoit, & plus rarement tous ces différens dégrés de nuances. qu'il lui falloit, pour achever le tableau, & pour rendre son ouvrage parfait.

A ces deux especes de mosaïque M. le chevalier de Jaucourt joint une troisieme. Il en est fait mention dans les mémoires de l'Amerique & les Espagnols l'y trouverent établie, quand ils decouvrirent le

M 3 nou-

<sup>(</sup>t) On n'est pas peu surpris de lire dans un ouvrage, où l'on se pique autant d'exactitude & de justesse, que d'érudition & de connoissances, qu'à la mosaïque de verre succéda celle de marbre, comme si la mosalque en marbre n'étoit pas bien anterieure à celle de verre, ou comme si l'usage du verre avoit fait naître l'usage du marbre. "A ces , morceaux de verre succederent ceux du marbre, qui exigeoient alors " beaucoup moins de difficulté pour la taille. " (Diff. Encycl.) Estce pour éclaircir la chose, ou pour la rendre plus inintelligible, qu'on ajoute: que le marbre exigeoit alors moins de difficulté pour la taille? Ces dernieres paroles font plus énigmatiques que les premieres. Si l'on prétend, que la taille du verre avoit plus de difficultés que celle du marbre, la chose est sans replique. & je n'entreprendrai pas d'y répondre. Si l'on veut dire, que la coupe du marbre étoit moins difficile du tems d'Auguste ou des Antonins, qu'elle ne l'est de nos jours, ce n'étoit pas un mystere à dérober à la connoissance du public, . & il ne falloit pas nous laisser ignorer un secret aussi utile.

nouveau monde. "Ces peuples, d'une patience & d'une subtilité de . main inconcevables, avoient créé, dit M.de Jaucourt, l'art de faire une espece de mosaïque avec les plumes des oiseaux. Il est prodigieux, continue-t-il, que la main des hommes ait eu assez d'adresse, pour arranger & réduire en forme de figures colorées tant de filets differens. Le brillant de ces tableaux, qui demandoient plus d'adresse que d'esprit, n'étoit gueres susceptible d'une certaine accuratelle de dessein, & moins encore d'une certaine force d'expression; Cette mosaïque n'a que le nom de commun avec les autres. les, dont nous parlons, fuivent toutes les regles de la peinture. Les changemens de nuances, les demi-teintes, les ombres, tous les principes de la perspective & de la composition y sont observés. L'exécution en devient d'autant plus difficile, que cette infinité d'aiguilles de verre, ou de dés de marbre, (c'est ainsi qu'on appelle les petits cubes ou quarrés de marbre & de verre, qu'on y emploie) l'exécution, dis-je, de la mosaïque devient d'autant plus difficile, que les couleurs du verre & du marbre n'ont jamais ce moëlleux, qu'ont les couleurs à huile; de là l'accord & l'union des teintes ne sont jamais si parsaits, & il est bien rare d'y bien exprimer ces passages harmonieux, qu'on admire dans la peinture, & qui font le desespoir du peintre en Mosaïque.

Les habiles ouvriers exigent non seulement, que la couleur du verre & du marbre soit bien distincte, & bien naturelle, mais que chaque petite partie, ou aiguille soit d'une seule couleur. Ce sont autant de points, & l'ensemble de ces points souvent imperceptibles forme le tableau. Donnons en une idée plus sensible. Voyez une haute lisse; c'est un tableau d'une autre espece. La fierté du pinceau, le ton de couleur, l'exactitude du dessein y sont si bien imités, que l'oeil y est trompé. Le connoisseur y retrouve la touche noble & sublime de Raphaël, la douceur & la delicatesse de Guide, la force & l'énergie de Michel Ange. Examinez le tableau de plus près; il est composé d'une infinité de points; chaque point est d'une seule couleur, chaque couleur d'une seule nuance: cependant

la main habile de l'ouvrier sait si bien menager les disserens degrés de couleur, & en lier les nuances avec tant d'art, que le tableau qui en résulte, intéresse également par la vivacité du coloris, la régularité des contours, la force & la vérité de l'expression. C'est une image de la mosaïque; les aiguilles de verre, les dés de marbre sont les points que l'artiste emploïe, il les applique avec tant de justesse, les unit & les lie avec tant d'art; il en régle les nuances & les teintes avec tant de goût, combine les couleurs avec tant de sagacité, les distribue avec tant d'ordre & d'harmonie, que vous voyez naître un tableau, qui exprime toute la légerté, la noblesse & la force du plus brillant pinceau.

Le fond sur lequel s'applique la mosaïque doit être de Stuc. C'est pour ainsi dire, la toile, où le peintre en mosaïque applique ses couleurs. On l'étend, on l'applanit avec soin. C'est sur ce sond, que l'artisse craïonne son dessein, ou applique celui, dont on lui a consié l'exécution. Il en suit les contours, il en rend tous les traits avec l'attention la plus scrupuleuse. Le dessein, ou le tableau original, qu'il a devant lex yeux, l'anime, le guide, l'éclaire. Il saisit avec sorce & avec verité toutes les beautés de son modele. Il les sait passer à son ouvrage; il lui communique l'expression, le sentiment, la passion, qui respire dans l'original. Disons tout en un mot: il fait revivre l'esprit de Raphael, & de Michel Ange, qui alloit s'éteindre, & perir avec la toile, à laquelle on l'avoit consié.

Un usage aussi noble, aussi utile, auquel on destine aujourdhui la mosaïque, l'emporte infiniment sur celui des anciens.
Ceux-ci s'en servoient à paver leurs temples, leur bains, leurs
palais. Ce goût des pavés s'est perdu peu à peu, soit parcequ'il
étoit trop ruineux & qu'il passoit les facultés de la plupart des
particuliers; soit parceque de nouvelles inventions plus analogues
à nos mœurs, plus commodes, plus riantes, en même tems qu'elles étoient beaucoup moins dispendieuses, en ont pris la place. On
ne voit plus de pavé de mosaïque qu'en quelques églises ancien-

nes, & dans un petit nombre de maisons roïales. Le palais de Portici situé entre le mont Vésuve & la mer, à deux lieues de Naples, ce palais fameux par la collection des monumens de l'ancienne ville d'Herculée & de celle de Pompeïa, se distingue par des ouvrages de ce genre. On y admire une belle tête de Meduse d'une très grande circonfe.ence, beaucoup d'ouvrages en fleurs, & surtout quatre figures en masque jouant de differens instrumens d'un travail, d'un goût & d'une exécution inimitables.

La mosaïque étoit réservée en ces derniers tems à donner une vie nouvelle aux chefs-d'œuvre des Dominicains, des Guides, des Caraches, & à transmettre à la posterité les tableaux des maitres les plus célébres & les plus estimés. Les peintures à fresque & celles à huile dégenerent ou périssent après un petit espace d'années. La feule espece de peinture, que le tems & les années ne dégradent pas, la feule, dont la folidité approche de celle du marbre & des pierres les plus dures, c'est la mosaïque. Son coloris toûjours frais ne s'altere jamais. Avantage précieux! dont aucun tableau d'une autre espece est susceptible; avantage réel & unique, qui devient surtout intéressant parceque c'est le seul moien de conserver & de faire parvenir aux tems les plus reculés les ouvrages des plus grands peintres. Oh! si les tableaux de Zeuxis, d'Ætion, d'Apelle nous avoient été transmis de cette maniere, de quel secours n'auroient-ils pas été pour les arts? Si les traces de quelques peintures à fresque, qu'on a tirées des ruines de la ville d'Herculée, ont attiré les regards de tous les curieux; si ces morceaux, qui avoient perdu tout le mérite du coloris, & qui ne laissoient entrevoir q'un fond triste & désagréable, ont fixé l'attention d'un public éclairé, que sera-ce, lorsqu'on verra un jour les chefs-d'œuvre de Rubens, de Polidore, du Caravage & tant d'autres fortir des ruines avec la même fraicheur de couleurs, comme s'ils fortoient de la main de l'artiste? On peut dire, que la mosaïque a fixé en quelque sorte & déterminé le degre de perfection, que la peinture a atteint dans ces derniers siécles.

cles, & qu'elle met les tableaux des meilleurs maîtres à l'abri de la plûpart des accidens, aux quels ceux des anciens ont été exposés.

Ces raisons me paroissent plus que suffisantes pour ne pas regarder la mosaïque comme un art devenu inutile de nos jours, comme un art abandonné, ainsi qu'on l'avance dans le Dictionnaire encyclopedique. On y lit à l'article mosaïque, que cet art négligé depuis plusieurs siècles a été ensuite abandonné, sur tout depuis que l'on a trouvé la maniere de peindre sur toutes sortes de métaux, qui est beaucoup plus durable, n'étant pas sujette, comme la premiere, à tomber par écailles après un long tems. L'on savoit, que cet art oublié, ou plutôt négligé pendant quelque tems, avoit été repris avec plus de succès & plus d'éclat; l'on savoit, qu'il a été cultivé & même perfectionné depuis la renaissance des arts en Italie: l'on favoit enfin, que l'admirable exécution des tableaux de la basissque de St. Pierre étoit une des merveilles de Rome, & que les connoisseurs étoient surpris, étonnés du goût, de la précision. & de la justesse, avec la quelle ces ouvrages sont executés. l'on ne savoit pas, & l'on n'auroit pas su sans nos savans compilateurs, que cet art après avoir été négligé pendant plusieurs siècles, a été entierement abandonné. Mais pourquoi l'auroit-on abandonné? La raison est des plus plausibles, & des plus convainquantes. C'est qu'on a trouvé le secret de peindre sur toutes sortes de métaux, & la peinture sur métal, continue-t-on, est bien plus durable que celle de la mosaïque. Il étoit naturel de comparer une peinture sur cuivre avec un peinture sur marbre. Mais qui se seroit jamais douté, qu'on dût comparer un tableau fur cuivre avec un ouvrage en mosaïque? Ne diroit-on pas à les entendre, que le métal & les couleurs appliquées sur métal ont une égale solidité, & qu'il ne faut pas distinguer la durée de l'un de celle des autres. Mais le métal, disent-ils, ne tombe pas en écaille. Rien de plus vrai; mais les couleurs, que le peintre y applique, s'écaillent, s'altérent, s'éssacent, au lieu que la mosaï-Vol. V. Hift. N

que subsiste sans aucune altération de couleurs, autant que le sond, sur lequel elle est appliquée, subsistera, ainsi que MM. les Encyclopedistes en conviennent eux-mêmes. Il auroit fallu pour donner quelque sorce à ce raisonnement, que les couleurs appliquées sur le métal subsistassent aussi long tems que le sond même du métal, ainsi que les couleurs de la mosaïque subsistent autant que le fond de la mosaïque. Dans ce cas leur raisonnement eût été solide, & la mosaïque eût peutêtre mérité d'être abandonnée en saveur de la peinture sur cuivre. Mais qui pourroit ignorer, combien les couleurs appliquées sur toutes sortes de métaux, sont sujettes à dégenerer? Les années les rongent, & les consument insensiblement, sans que le métal puisse prévenir ou empêcher leur ruine.

Vous me pardonnerez, MM. cette digression en faveur d'un art, dont l'utilité n'étoit pas assez universellement reconnue & qui méritoit cependant de l'être. Les notions générales, que j'ai données sur la mosaïque, sont aisées à appliquer aux pieces particulieres, que nous avons sous les yeux dans la galerie Electorale.

La premiere & la plus intéressante pour son antiquité se distingue par cette fraicheur de coloris, cette justesse de dessein, ce goût simple & naturel, qui dénote le bon antique. Le hazard, qui découvre la plupart des monumens, a fait connoitre celuici, & l'attachement, qu'une famille aussi distinguée par ses vertus & sa probité que par sa noblesse a voué à l'auguste maison Palatine, l'a fait placer dans la galerie Electorale de Mannheim. Cette petite piece n'a que 13 ½ pouces de long, sur 8 ¼ de haut. Elle représente trois oiseaux assis sur une branche d'arbre. Le contour du tableau est de Jaspe de Sicile. Les sigures d'oiseaux sont aussi de Jaspe de dissèrentes couleurs si bien assorties & si bien nuancées, qu'on y reconnoit du premier coup d'oeil trois chardônnerets représentés bien au naturel.

L'évenement, qui a fait déterrer ce joli morceau de mosaïque, fut aussi soudain qu'imprevu. On remarqua sur la fin du mois

mois de Juin de l'année 1760 dans les environs de Rome, près de la basilique de St. Sebastien, un enfoncement de terre assez considérable. Il est à présumer, qu'il y avoit eu des catacombes en ces lieux, qui s'écroulerent, & qui occasionnerent cette chute de terre. L'ouverture avoit plusieurs toises de prosondeur, & communiquoit par divers endroits avec les ruines, qui s'étendoient au loin dans la campagne. La curiosité & plus encore l'avidité du gain engagea quelques particuliers à creuser dans ce lieu, Leurs recherches ne furent pas inutiles. On y trouva plusieurs beaux morceaux d'antiquité. Les plus remarquables furent deux statues de basalte, dont M, le comte de Schabalow, qui se trouvoit alors à Rome, fit l'acquisition, & qu'il sit depuis transporter en Russie avec beaucoup d'autres monumens, qu'il avoit achetés pendant son séjour en Italie. C'est dans cette même occasion qu'on découvrit le morceau de mosaïque que nous possédons. Un pauvre manœuvre, qui travailloit à la journée, eut le bonheur de le trouver. Ce fut un trésor pour lui; il le cacha avec soin, & alla le vendre en secret à la personne, qui en a fait hommage à S. A. S. E.

Il n'est pas rare de trouver sur les mosaïques anciennes des figures d'animaux, d'insectes & d'oiseaux. Le tableau célébre qu'on a découvert à Palestrine, représentoit des sangliers, des tigres, des crocodiles, des lions & des lionceaux, des chèvres fauvages, des finges, des dauphins, des écrevices de mer, des poly-Mais il est rare d'y pouvoir distinguer les especes particuliere d'insectes & d'oiseaux. Il faut pour cela beaucoup de netteté dans le dessein & dans les couleurs. Les colombes en mosaïque, que Benoit XIV, fit placer au Capitole, attirerent par cette raison l'attention des connoisseurs. Cette piece rare fit l'admiration des Winckelman l'estime un chef-d'œu-Romains & des étrangers. vre, & la donne dans son histoire des arts pour le morceau le plus fini & peut-être le plus parfait en ce genre. Les chardonnerets que nous avons sous les yeux, peuvent être regardés comme le penpendant de ce tableau. S'il y a quelque dissérence entre les deux tableaux, elle est toute entiere à l'avantage du nôtre. Car les figures en étant beaucoup plus petites, & les couleurs infiniment plus variées, l'exécution en devenoit plus difficile, & le travail demandoit plus de délicatesse. Les moindres parties y sont finies avec beaucoup de soins. Les couleurs, surtout celles des ailes & de la tête, sont si heureuses, si naturelles, que le premier coup d'oeil vous frappe: ce n'est pas une peinture, ce sont des oiseaux en vie que vous croyez voir.

Les anciens distinguoient dans la classe des oiseaux aussi bien que dans celle des animaux, certaines especes, qu'ils regardoient comme sacrées & auxquelles ils rendoient des honneurs particuliers. La cicogne, l'aigle, la chouette, le paon jouissoient de cette distinction. On les voit souvent sur les médailles, les bas-reliefs, & fur d'autres monumens antiques. Les dieux & les vertus, auxquels ils étoient consacrés, leur donnoient une espece de droit au culte particulier, qu'on rendoit à la divinité, qu'ils représentoient, & dont ils partageoient en quelque sorte les hommages. Les chardonnerets étoient-ils de ce nombre ou non? Je ne balance pas à décider, qu'ils en étoient, & je le fais avec d'autant plus de confiance, que les Romains les réveroient comme un fimbole de la vie sociale, comme une image de l'amitié, comme un modéle de la fidélité & de la soumission. C'étoient autant de titres & des titres plus que suffisans pour avoir part au culte public dans un tems, où le préjugé avoit placé jusqu'aux plus vils insectes dans le sanctuaire, & où les animaux les plus immondes partageoient l'encens avec les premieres divinités de Rome, d'Athenes, & de l'Egypte.

Je ne me hazarderai pas de vouloir déterminer le tems, auquel ce tableau doit être rapporté. Les monumens, qu'on a découvert au même lieu, donneront peut-être un jour des éclairciffemens satisfaisans sur cet objet. Mais la beauté de l'ouvrage, la justesse du dessein, ce goût simple & naturel, qu'on y remarque, ne

permettent pas de douter, qu'il ne soit le fruit des beaux siècles de Rome. Il ne peut être placé plus tard qu'au second siècle, parceque dans le 3me les arts commencerent à dégenerer, & qu'on n'y trouve plus cette correction de dessein, cette belle & noble simplicité, qui caracterise le siècle des Antonins, & celui d'Auguste. Il ne peut être placé plus haut qu'un demi-siècle avant l'Ere chretienne, parceque la mosaïque commençoit à peine à être connue à Rome du tems de Sylla, c'est à dire 50 ou 60 ans avant le regne d'Auguste. C'est donc au premier ou au second siècle, qu'il doit être placé, & c'est tout ce qu'on peut dire de raisonnable à ce sujet.

Il est rapporté dans le cabinet des Ducs de Mazarin une pierre gravée antique, fort estimée des connoisseurs, & qui represente aussi trois oiseaux, & même trois chardonnerets. ll'y a au même cabinet le dessein d'un ancien tableau de mosaïque, qui s'est perdu, dit-on, & qui traitoit exactement le même sujet. circonstance m'a frappé. Elle semble mériter une attention particuliere. Seroit ce le dessein du tableau original que nous possédons? Mais on ne voit pas comment cette piece, qu'on a tirée des ruines à plusieurs toises de profondeur, ait déja puêtre connue, ni comment après avoir été connue, elle ait pu de nouveau être ensevelie sous les ruines, d'où elle vient de sortir. Il est plutôt à supposer, que ce deffein est d'aprês quelque original semblable au notre. Nous en avons plusieurs exemples, & il n'est pas rare de trouver des bas-reliefs, des statues, des pierres gravées, & d'autres monumens antiques, qui présentent le même sujet traité par disse. rens maitres & quelquesois par le même maitre.

Venons au second ouvrage de mosaïque, que la galerie Elestorale nous offre, ouvrage moins précieux que le premier; mais également propre à nous donner une idée de la mosaïque des anciens. Il fut tiré de la célébre maison de campagne de l'Empereur Hadrien. Les ruines de cette maison située à quelques lieues

...

de Rome sur les coteaux riants & champêtres de Tivoli, ces ruines immenses, dis je, qui occupoient un espace de plus de q milles d'Italie, ont enrichi de leurs précieuses dépouilles la plupart des cabinets des curieux. Il eût été à desirer, qu'on eût pu les réunir dans un même lieu, en former une seule collection, & donner au public le museum Hadrianum, comme on a donné le museum Herculanum des monumens réunis d'Herculée. Benoît xiv. en a sauvé une partie, entr'autres le gladiateur mourant, deux fils de Niobe, les statues d'Agrippine & de Julie fille de Tite, les figures d'Esculape, d'Hygée, de Canope & beaucoup d'autres avec une belle collection de bustes choisis; qu'il plaça au Capitole, où les étrangers les admirent avec toute la reconnoissance due à la memoire de ce grand Pontife. Parmi les monumens sans nombre, qu'on a découvert dans les ruines de Tivoli, statues, bustes, bas-reliefs, pyramides, obélisques, il se trouverent beaucoup d'ouvrages de mosaïque. Tous n'étoient pas finis avec le même soin, ni travaillés avec la même délicatesse. Mais il y en avoit d'un goût si exquis, que le Cardinal Furietti, le savant Winckelmann, & les plus grands connoisseurs ont accordé aux mosaïques d'Hadrien la premiere place dans les ouvrages de ce genre. La petite esquisse, que nous en avons, forme un tableau d'un pied onze pouces de haut, sur autant de large. Ce tableau présente des fleurs & des feuillages formés par de petits quarrés de lapis, de cornaline, de noir antique, de jaspe & de marbre de différentes couleurs. Au milieu s'éleve une grande fleur entourée de plusieurs petites, dont les tiges vont se réunir à la ti-Ce morceau paroit avoir été détaché d'un plus grand ouvrage en fleurs. Les colombes du Capitole avoient été encadrée dans un ouvrage de fleurs à peu près semblable. Le Cardinal Alexandre Albani si connu par son goût pour les arts, & furtout pour les antiquités, posséde un morceau assez considerable de cette guirlande en mosasque. Il l'a fait enchasser dans une belle table d'albâtre oriental, & on la voit à sa maison de plaisance

**près** 

près de Rome. Un autre tout à fait semblable passa à Dresde & fut donné en présent au prince héréditaire de Saxe.

Les deux mosaïques, que nous avons sous les yeux dans la galerie Electorale, suffisent pour donner une idée de la mosaïque des anciens. Mais quelque mérite qu'elle ait, on ne peut disconvenir, que les modernes ne l'ayent traitée avec plus de goût, de grandeur & de noblesse. M. le comte de Caylus, qu'on ne soupçonnera pas de partialité en faveur des modernes, a été forcé d'en convenir lui même. Les modernes, dit-il, composent les mosaïques avec une précision & un goût superieurs aux ouvrages antiques en ce genre. L'admirable exécution des tableaux de St. Pierre de Rome, continue-t-il, sixera toujours avec étonnement les regards des curieux; elle tient du prodige, & sera connostre à la possérité la plus reculte le mérite des peintres modernes dans toutes les parties de leur art.

Si le tems me permettoit de comparer la mosaïque des anciens avec celle des modernes, le parallelle n'en pourroit être qu'intéressant & curieux. Mais ces détails me meneroient trop loin. Je respecte les bornes qui me sont prescrites, & je sinis par les deux tableaux de mosaïque moderne, qui se trouvent aussi à la galerie Electorale. L'un presente un St. Pierre, l'autre une Vierge (u). Le premier est d'un ton sévere & sublime. Il exprime la force, la gravité & l'élevation, qui convient à l'âge & au ministère de St. Pierre. Son front large & arrondi, son regard noble mêlé de douceur, son geste & son attitude, tout sait connoître un homme inspiré du ciel, & animé des grandes vérités, qu'il est chargé d'annoncer à la terre. L'autre tableau est d'une

<sup>(</sup>s) La galerie Electorale a 'été depuis ce tems enrichie de quelques autres tableaux en mosaïque, entr'autres d'une Sibylle de toute beauté & du plus grand fini, dont la famille des princes de Rezzonico fit présent à Monseigneur l'Electeur Palatin dans son voïage d'Italie.

touche plus délicate & plus légere. Il rend les sentimens d'une mere tendre, pénétrée de joie, de respect, d'admiration & de reconnoissance à la vue du divin enfant, qu'elle tient entre ses bras. Il y a tant de noblesse, de simplicité, & de naturel dans ce tableau, qu'on n'a pas balancé de l'attribuer à Raphaël. Ces deux pieces étoient bien dignes d'entrer dans une collection si distinguée par le nombre & le choix des tableaux, mais il y en a une autre que je desirerois y voir placée. C'est le portrait en mosaïque de notre Auguste Fondateur. Je voudrois, q'une main habile pût éterniser par un ouvrage aussi fini que solide tous les traits d'un Prince, dont le régne fera époque dans l'histoire des arts & des belles lettres, par les beaux établissemens qu'il a formés dans le Palatinat; je voudrois, qu'un Prince, dont l'humanité & la bienfaisance serviront de modéle à tous ses successeurs, pût à jamais vivre dans une galerie, dont il est le créateur. C'est le vœu d'un citoyen, qui n'est que l'organe de vos sentimens & de ceux de la patrie.



OB.

#### OBSERVATIONS

SUR

# L'ITINÉRAIRE DE THEODOSE,

connu sous le nom de Table de Pentinger.

Par

M. L'ABBÉ CASIMIR HAEFFELIN.

L'ITINÉRAIRE de Théodose, qu'on nomme communément table de *Peutinger*, du nom de celui qui en a été le premier possesseur, & qui est conservé aujourd'hui à la bibliothéque impériale de Vienne (x), est sans contredit de tous les monumens géogra-

(x) La bibliothéque impériale y avoit d'anciens droits; car l'Empereur Maximilien I aïant fait voïager Conrad Celtes son poëte & son bibliothécaire pour recueillir en Italie & en Allemagne les manuscrits qu'il y pourroit trouver, & celui-ci aïant trouvé la table de Théodose, il étoit fort naturel & même fort juste, qu'il en sit hommage à son souverain & son bienfaiteur. Mais il aima mieux la laisser par testament à son ami Conrad Peutinger, comme celui-ci l'a marqué de sa propre main dans le catalogue de sa bibliothéque, qui a passé depuis au collége d'Augsbourg, où l'on peut encore voir la note, dont nous parlons, & d'où le savant bibliothécaire de Munich, M. Oesele, l'a copiée en 1742. Quant à la table de Théodose, elle sut détachée de la bibliothéque de Peutinger en 1714, passa dans les mains d'un libraire, nommé Küz, dont les héritiers la vendirent au prince Eugene de Savoie, après la mort duquel elle passa à la bibliothéque impériale de Vienne, où elle occupe une place distinguée parmi un grand nombre d'autres manuscrits rares & précieux.

Vol. V. Hift.

graphiques celui qui intéresse le plus les savans & forme un des plus dignes objets de leurs recherches. C'est la carte, (si cependant je puis donner ce nom à un simple itinéraire) c'est la carte la plus détaillée & la plus universelle, que l'antiquité nous ait transmise. Elle s'étend de Rome, comme du centre d'où partent tous les rasons, ou toutes les lignes de la carte, jusqu'aux provinces les plus éloignées de l'Afrique, de l'Asie & de l'Europe, C'est un tableau général de ce vaste & immense empire, qui possedoit lui seul, plus de domaines, que cent princes & souverains, dont le moindre se croit autant & plus qu'un dictateur ou consul Romain, n'en possédent aujourdhui.

Velsere publia le premier les fragmens de la table de Théodose. Je dis les fragmens, car la table avoit disparu après la mort de Peutinger, & les fragmens que Velsere donna au jour, n'étoient autre chose que les extraits que Peutinger lui même en avoit faits dans l'intention de les communiquer aux savans de son tems.

L'ouvrage de Velsere parut sur la fin du seizième siècle (y), plus de cinquante ans après la mort de Peutinger. Ces prétendus fragmens surent reçus avec empressement, & les élages dont l'éditeur se vit comblé par les savais les plus distingués, entr'autres par le Cardinal Baronius, Pancirole, Pignorius, Merula & Lindenbrog, l'encouragérent à faire de nouvelles recherches pour déterrer le manuscrit. Il y réussit, & sept ans après que les fragmens avoient paru pour la premiere sois, l'on vit paroître aussi l'ouvrage entier, mais sous une autre sorme que n'étoit celle de l'original. Il parut en racourci ou en petit. Velsere qui l'avoit tiré de la poussière, lui donna cette sorme, pour en faire un volume plus commode. Le célèbre géographe Ortelius le sit graver d'a-

<sup>(</sup>y) Fragmenta Tabulae antiquae, in queis aliquet per Romanas provincias itinera ex Pentingeriana bibliotheca, edente & explicante M. Velsero Matthaei f. Aug. Vind. cum privilegio. Venetiis MD & CI apud Aldum in 4to.

d'après les desseins, qu'il avoit reçus de Velsere, & dédia l'ouvrage à Velsere lui même, comme à celui à qui le public avoit toute l'obligation d'une découverte si intéressante.

Mais soit que le copiste ou le graveur, & peut-être l'un & l'autre, n'eussent pas mis assez d'attention ou assez d'exactitude dans l'exécution de l'ouvrage, il s'y glissa beaucoup de fautes, & ces fautes se multiplierent dans les éditions suivantes. Il est assez singulier, que ce ne soit pas sur l'original, mais sur l'édition d'Ortelius que toutes les autres furent copiées. De là il arrivanécessairement, qu'on s'éloigna de plus en plus de l'original qu'on avoit entiérement perdu de vue & que plusieurs crosoient ne plus exister.

Les lignes qui désignoient les routes, les nombres ou chiffres qui marquoient la distance des lieux, les noms de villes, de peuples & de provinces furent altères, changès, transposés, omis. Quelques uns se donnerent la liberté de corriger les fautes qu'ils avoient cru remarquer, & ces corrections donnerent occasion à de nouveaux changemens ou plutôt à de nouvelles fautes. Cluvier & Altinge eurent à ce sujet des disputes très vives. Mais tandis qu'Altinge reprochoit à son ami d'avoir changé l'ordre des villes & des limites de l'ancienne Hollande, il s'attira les mêmes reproches pour avoir aussi peu connu l'original que Cluvier l'avoit connu.

Ces raisons engagerent M. de Scheib, homme instruit & laborieux, à tirer de nouveau le manuscrit de l'oubli où il étoit
retombé, & à le faire graver bien soigneusement, tel qu'il
étoit avec les mêmes dimensions, la même forme de caráctère,
la même distribution, ligne pour ligne, mot pour mot, syllabe pour syllabe. Il poussa l'attention jusqu'au scrupule; chaque lettre, chaque point y est sidélement exprimé, & les
parties, que le tems avoit altérées ou changées, y sont représentées exactement avec les changemens ou altérations qu'on
voit dans l'original; de manière qu'on peut dire, qu'il a multi-

plié le manuscrit, & qu'il a mis tous les hommes de lettres en état de le posséder. (2).

L'acquisition, que notre Académie ou plutôt que l'Auguste Fondateur de notre Académie a faite du fond des tables gravées de M. de Scheib, semble nous imposer une obligation particuliere de nous appliquer à en tirer toute l'utilité que la république des lettres en peut espérer pour la perfection de l'étude de la géographie ancienne. C'est un trésor qui nous est consié, & qu'il ne nous est pas permis d'enfouir. C'est dans cette intention & pour remplir une partie de ce devoir, & en même tems pour suppléer (a) en quelque sorte à ce que M. de Scheib n'a pu exécuter lui même, que j'ose hazarder quelques observations sur la table de Peutinger ou l'itinéraire de Théodose. Je vais l'apprécier sans prévention; j'en ferai connoître les avantages sans en dissimuler les défauts; je remonterai à son origine, & je tacherai de le juger d'après le goût & les lumieres du siècle qui l'a vu naître; en un mot je chercherai à fixer les idées que l'on doit avoir du merite, de l'utilité & de l'usage de ce monument singulier & unique en son genre.

Le ton d'éloge que M. de Scheib a pris dans la préface qu'il a mile à la tête de l'édition magnifique & somptueuse, qu'il

<sup>(2)</sup> Les dépentes, que cet ouvrage somptueux & magnisique avoit occafionnées à M. de Scheib, l'engagerent à offrir à l'Académie Palatine,
dont il étoit membre, d'acheter son sond. Monseigneur L'Electreure
Palatin toûjours disposé à soulager les hommes de lettres & à favoriser tout ce qui peut contribuer à avancer les connoissances humaines,
fit l'acquisition des tables gravées de M. de Scheib, & en consia le
dépôt à son Académie.

<sup>(</sup>a) M. de Scheib, quelque terma après avoir vendu son fond, envoïa à l'Académie Palatine des commentaires sur la table de Peutinger en sorme de dictionnaire, qui devoit faire un gros volume in solio d'impression. Mais l'Académie aiant jugé, qu'ils ne pouvoient être imprimés sans être auparavant retouchés & pour ainsi dire, resondus, ils surent renvoïés sur la demande de l'auteur à un de ses amis, qui résidoit à Leyde, & qui s'étoit chargé de les publier. Mais l'impression n'eut pas lieu. L'auteur est mort depuis & son ouvrage avec lui.

a donnée de cette table, & l'espèce d'enthousiasme avec le quel il en parle en toute occasion, m'oblige à examiner avant tout, si l'i-tinéraire de Théodose est propre ou non à nous donner une juste idée des progrés que les Anciens avoient faits dans l'étude géographique; c'est à dire: pouvons nous, devons nous juger du mérite des tableaux géographiques des Anciens par la table de Théodose?

Si quelqu'un prenoit une médaille ou pierre gravée du Bas, Empire, où il n'y eût ni expréssion, ni dessein, ni goût; où des caractères mal formés entourassent une figure hideuse, dont la tête ressemblat à peine à une tête humaine; dont le corps maigre, décharné, les bras, les pieds, & tous les autres membres mutilés ou estropiés composassent un tout informe, bizarre, ridicule; si quelqu'un, dis-je, s'avisoit de vouloir nous donner par cette piece une idée des médailles ou pierres gravées, qui ont été saites dans les beaux siècles de la république de Rome, ne seroit-ce pas saire une injustice ouverte à un peuple éclairé & ami des arts, qui neus a laissé tant d'exellens modéles en tout genre.

bleaux géographiques des Anciens. La table de Peutinger qui porte avec elle toutes les empreintes du Bas Empire, les lettres (b) qui y resemblent en plusieurs endroits à des caractères barbares, les villes (c) & forteresses, qui y sont dessinées sans élégance & lans grace, les sorèts, les lacs, les rochers, les îles, les mers, qui y sont représentés d'une manière rude & grossière, ne sont gueres

<sup>(</sup>b) Voyez la table segm. I. au haut de la page, du soté où le Rhin, se jette dans la mer: Umbranicia, Nagmus, Chaci, Chamavi, Rhenus, &c. où les caractéres sont si confus, si mal peints & tellement en desordre, qu'on a toutes les peines du monde à les démêler & à en former des mots.

<sup>(</sup>c) Il suffit de jetter les yeux sur la table pour en trouver par tout des exemples. Mais les figures qui représentent ou doivent représenter les villes de Rome & de Constantinople, ont une analogie si marquée avec les médailles & les pierres gravées du Bas Émpire, qu'il est impossible de la méconnoître.

propres à nous faire connoître les progrés, que les Romains avoient faits dans l'art de peindre ou tracer sur le papier les pais dont ils vouloient former le tableau. Ce monument, dis-je, qui a tous les désauts des bas siècles, ne pourroit nous donner qu'une idés très désavantageuse des autres tables géographiques plus anciennes, comme de celles d'Agrippa, d'Auguste, ou d'Hadrien, que le goût épuré de leur siècle devoit rendre infiniment intéressantes, par les graces & les agrémens, qu'elles réunissoient à la correction du dessein & à la justesse des proportions.

Je suis cependant bien éloigné de vouloir insinuer par la, que la table de Peutinger ne puisse être d'aucune utilité; & de même que beaucoup de monumens du Bas Empire, quelque peu réguliers & quelque peu agréables qu'ils soient, ne laissent pas d'êttre d'un grand secours pour la chronologie & l'histoire, de même aussi la table de Théodose quelque imparfaite & quelque désettueus enseme qu'elle puisse être, devient pour nous un monument très curieux & très intéressant par tous les détails géographiques qu'elle contient. C'est un tableau quoiqu'imparsait des peuples, des provinces, colonies, villes municipales, chateaux, forts, & stations militaires, qui se trouvoient dans l'empire Romain.

Mais il ne faut pas oublier le tems & le goût du tems au quel ce monument se rapporte, ni le confondre avec les tableaux géographiques du siécle d'Auguste ou de Trajan, qui devoient être bien mieux dessinés & bien mieux peints. Il est vrai qu'il ne nous reste plus de tables géographiques des premiers tems, pour les pouvoir mettre en parallele avec celle de Théodose, mais il sussit du la comparer avec d'autres monumens pour s'en convaincre, & la liaison qui est entre tous les beaux arts, liaison étroite & sondée sur la nature même; qui fait que les progrès de l'esprit humain & les connoissances qu'une nation acquiert dans un siècle de lumieres, sont marquées au même coin & portent les mêmes empreintes de persection, cette raison seule, dis-je, m'autorise à mettre une grande dissérence entre une table géographique du Bas

Empire & celles du tems d'Auguste, qui devoient être dignes du beau siècle qui les a vu naître.

La premiere impression que j'éprouve, en jettant les veux fur la table de Peutinger, est bien opposée à celle que la vue d'un beau monument de l'ancienne Rome fait sur mon esprit & Celui-ci flatte agréablement l'oeil, & inspifur mes fens. re une haute estime pour le génie, le goût, & le discernement de l'artiste qui en a été le créateur: aulieu que l'aspect de la table de Peutinger fait une sensation désagréable sur moi, & me donne une idée peu favorable des talens & de l'intelligence du géographe qui l'a entreprise & exécutée d'une manière si peu correcte & si bizarre. Comment, me suis-je dit dans le premier mouvement de surprise dont j'ai été sais, comment les Romains, qui passent pour avoir été nos maîtres dans les arts & les sciences. comment ont ils pu nous laisser un modèle aussi imparfait & aussi désectueux dans une partie des plus intéressantes de l'histoire. qui est la géographie? La province la moins policée de l'Europe rougiroit de donner un carte si mal dessinée & remplie de tant de fautes groffieres. Il falloit que les anciens géographes eufsent fait bien peu de progrès dans leur art, qu'ils semblent avoir laissé dans l'enfance. C'est le raisonnement que je faisois, & c'est celui que font tous ceux qui jugent par la table de Peutinger. que les Anciens n'ont pas connu l'art de faire des cartes de géographie. Mais sont-ce bien les Romains, sur qui ces reproches tombent, & ne doivent-ils pas plutôt retomber sur nous mêmes, qui les jugeons d'après des ouvrages qu'ils auroient méconnus eux mêmes? Je ne prétens pas, que les Anciens avoient la même méthode, que nous avons aujourdhui de faire des cartes de géographie. Mais je soutiens qu'ils en avoient une, & que celle qu'ils avoient, répondoit au bon goût qui régnoit de leur tems. Une longue suite de siècles d'ignorance & de barbarie, qui nous séparent du régne florissant d'Auguste, a pu détruire beaucoup d'excellents ouvrages, & en particulier tous les tableaux géographisques dont aucun; ne prome en parvent. Mais il n'est pas moins acertain qu'ils ont existé, & il ust naturel de juger, que le même goût; la même chigance, la même finesse & la même correction, qui distinguoient les ouvrages de ce tems, les caractérisoient; & leur donnoient que dégré de persection dont on n'évoit plus capable au tems de Théodose.

Agrippa, l'ami, le confident d'Auguste, & l'homme qui avoit peut être le goût le plus noble & le plus sûr dans le plus beau sécle de Rome, sit exposer aux yeux de cette capitale un tableau géographique, ou plutôt une suite de tableaux géographiques où toutes les parties & contrées de la terre étoient représentées. Pline en parle avec une estime & une admiration qui ne peuvent convenir à un ouvrage médiocre, & qui ne sont dues qu'aux plus grands chess d'oeuvre. Auguste sit achever l'ouvrage d'Agrippa, & mit la derniere main à la magnissique galerie, destinée aux tableaux géographiques, & que la soeur d'Agrippa avoit commencée sur les plans & les desseins de son frere (d).

Comment ces tableaux géographiques étoient-ils formés? c'est ce qui seroit infiniment intéressant pour nous de savoir. Pline dit deux choses: la première est, que les dimensions & la distance des lieux étoient si bien proportionnées, qu'on ne pouvoit rien ajouter à la justesse & à l'exactitude des tableaux. Nous avoyons par là, que l'essentiel de la partie géographique n'y étoit pas négligé. Aussi Pline s'est-it servi utilement des dimensions & des calculs d'Agrippa dans plusieurs endroits de ses ouvrages pour déterminer la distance des villes & des provinces (s). Quant

ลน

(e) Voyez les dimensions de la province de Narbonne, Pline livre 3, chap. 4. Voyez aussi le livre 4, ch. 12, 13, 16, 17, 22. 1.5, ch. 1, 6, 27. 1. 6, ch. 1, 13, 17, 27, 30, 33.

<sup>(</sup>A) ,, Agrippam quidem in tanta viri diligentia, præterque in hoc opere ,, cura, orbem cum terrarum urbi spellandum propositurus esset, er, rasse quis credat, & cum eo Augustum? Is namque complexam eam ,, porticum ex destinatione & commentariis M. Agrippæ à sorore ejus ,, inchoatam peregit. Plinius lib. 3, c. 2.

au goût & à l'élégance de la galerie géographique, Pline nous les donne affez à connoître en difant, qu'Auguste & Agrippa, les deux premiers hommes de leur siècle, n'épargnerent ni soins, ni dépenses pour donner à l'ouvrage toute la persection dont il étoit susceptible. Ce n'étoient pas des hommes à entreprendre des ouvrages ordinaires, & tous les monumens qu'ils nous ont laissés, mais en particulier celui qui est connu sous le nom de Panthéon, ouvrage unique, ches d'oeuvre précieux, qui fait l'admiration de tous les artistes, & que l'on considére avec raison comme le plus beau modele de l'architecture, sont sentir à tout homme de goût, que le portique où Agrippa sit peindre ses tableaux géographiques, & dont Auguste voulut partager l'honneur, en faisant achever l'ouvrage, devoit être un monument digne de la grandeur & de la majesté de ceux qui l'avoient entrepris.

Figurez vous un portique du même maître & du même goût que le célébre Panthéon, une galerie noble & riche, décorée de colonnes & de statues, où une suite de tableaux vous offrent toutes les provinces de l'empire Romain dans le détail le plus intéressant & le mieux ordonné, où les colonies Romaines sont représentées avec toute la richesse & l'abondance de leurs riants établissemens; où vous distinguez les pais conquis avec toutes leurs dépendances & l'immense étendue des nouveaux domaines, dont la puissance de la république s'étoit successivement agrandie; où l'on vous conduit, pour zinsi dire, par la main depuis la capitale juiqu'aux provinces les plus éloignées, par de grandes & belles routes, distinguées de distance en distance par des colonnes milliaires, qui vous indiquent, combien vous vous approchez ou éloignez des villes principales; où l'on vous fait passer les mers, franchir les montagnes, suivre les sinuosités & les détours agréables des rivieres, observer les îles, les lacs, les ports, admirer les productions les plus curieuses & les plus rares de chaque contrée, en animaux, en coquillages, en plantes, en arbres, qui animent le tableau par la diversité des objets, par la dissérence des cou-Vol. V. hift.

leurs & des nuances propres à chaque espèce & au climat qu'elle habite, & dont l'ensemble réunit tout ce qui peut instruire ou recréer le voïageur.

Quelque imparfait que soit le tableau géographique que je viens d'ébaucher, il peut suffire pour nous donner une légere idée de celui d'Agrippa, qui sit l'admitation de Rome, & qui seroit la nôtre, s'il étoit parvenu jusqu'à nous. Mais autant le dessein qu'un jeune artiste crasonne de la Rotonde, est audessous de l'original, autant l'esquisse que j'ai voulu vous donner du tableau d'Agrippa, est audessous de ce majestueux monument dont on a peine à se former une idée.

Les soins qu'Auguste prit pour l'achever, & le tems qu'il fallut pour cela, me sont soupçonner, qu'il pouvoit être en mosaique, espece d'ouvrage précieux & très usité chez les Romains. Le brillant & la finesse des pierres devoient donner naturellement un nouvel éclat & un nouveau dègré de mérite au tableau.

Mais l'on se figurera peut-être, que c'est un tableau purement imaginaire dont je parle. J'ai mon garant dans Pline, dont le témoignage peut être d'autant moins suspect, qu'il ne s'agit pas d'un objet de quelque païs éloigné, mais d'une chose qu'il avoit sous les yeux, & qui faisoit un ornement public de Rome (f).

La description que nous a laisse un auteur ancien d'un portique semblable, quoiqu'infiniment inférieur à celui d'Agrippa, confirme tout ce que j'ai avancé sur cette matière: il y est question d'un portique destiné aux écoles & à l'instruction de la jeunesse des Gaules. Théophraste avoit déja fait revêtir le lycée d'Athenes d'une galerie semblable & y avoit placé des tableaux géographiques. Eumenius, c'est le nom de celui qui étoit à la tête des écoles dans les Gaules, Eumenius dans le disceurs qu'il adressa au préset de la Gaule Belgique, entre dans les détails de géo-

gra-

<sup>(</sup>f) Volez Pline lib. 3, ch. 2.

graphie, que les Anciens avoient coûtume de faire peindre dans leurs portiques. " Videat, " dit-il, " in illis porticibus juventus, & , quotidie spectet omnes terras, & cuncta maria, & quidquid invictissimi principes, usbiam, gentium, nationum aut potestate restituunt, aut virtute devincunt aut terrore. Siquidem illis, ut ipse vidiki, credo inkaurande pueritize causa, quo manifestius oculis discerentur, quæ difficilius percipiuntur auditu. omnium cum nominibus fuis locorum fitus, spatia, intervalla descripta sunt, quidquid ubique sluminum oritur, & conditur, & quacunque se littorum sinus flectunt, que vel ambitu cingit orbem, vel impetu irrumpit oceanus; ibi fortissimorum Imperatorum res gestæ per diversa regionum argumenta recolantur. dum calentibus semperque venientibus victoriarum nuntiis revifuntur Persidos flumina, & Lybize arva sitientia, & connexa Rheni cornua, & Nili ora multifida, dumque sibi ad hæc singula intuentium animus affingit, & fub tua, Diocletiane Auguste, clementia Ægyptum furore posito quiescentem, aut te Maximiane invicte, perculfa Maurorum agmina fulminantem. aut sub dextera tua, domine Constanti, Bataviam Britanniam-, que squallidum caput sylvis & fluctibus exerentem, aut te, ,, Maximiane cæsar, Persicos arcus pharetrasque calcantem. Nunc ,, enim, nunc demum juvat orbem spectare depictum, cum in il-,, lo nihil videmus alienum. ,, Ne croit-on pas voir. entendre Eumenius au milieu d'une belle galerie de tableaux géographiques développer ce que la géographie à de plus intéressant, : & entrer dans tous les détails, qui peuvent la rendre utile & instructive? Aussi adroit courtisan qu'il étoit excéllent Rhéteur, il fait sentir d'une manière fine & délicate à Dioclétien, à Constance, & aux deux Maximiens, combien il étoit glorieux pour eux, qu'on apprît aux enfans dés leur plus tendre jeunesse à connoître, à admirer l'étenduë de leur empire, & à respecter la grandeur de leur puissance.

Au commencement de ce Réclé l'on voloit encore à Autun (g) une colonne ou un pilastre de marbre, qui avoit fait partie du portique, dont Eumenius nous a conservé le souvenir. Il en est fait mention dans une lettre inférée dans le journal de Prevoux de l'année 1706 (h). Une des faces de ce pilastre étoit chargée du nom des villes, qui se trouvoient sar le chemin de Rimini à Milan avec le nombre des milles qui dénotoient la distance de l'une à l'autre. L'auteur de la lettre, qui cherchoit à en donner l'explication, avoue lui même, qu'il n'avoit d'abord pu deviner, comment un monument, qui avoit pour objet des villes d'Italie. eut pu se trouver au centre des Gaules; mais qu'étant tombé sur le passage d'Eumenius que nous avons rapporté, il y avoit appris. que le portique qui avoit régnéautour du célébre collège d'Autun. formoit une galerie géographique, où la jeunesse venoit s'instruire, & où tout l'empire Romain étoit représenté par provinces & par régions. Il conçut alors, pourquoi les colonnes, qui soutenoient ces portiques, étoient chargées de noms de villes étrangéres. Mais il ne concut pas encore, pourquoi il n'y avoit des noms de villes que fur un coté du pilastre; après y avoir bien résechi il trouva que c'étoit, parcequ'il n'y avoit qu'une face qu'pilastre qui rependoit à la galerie ou aux tableaux géographiques. & c'elt sur cette face qu'on avoit trace les routes qui condufficient dans la province, qui formoit le sujet du tableau. Les pilastrés offrojent, pour ainsi dire, l'itinéraire des provinces, qui étoient peintes en face des colonnes & supplécient aux colonnes milliaires, qui or-' noient

<sup>(</sup>g) Autun. Augusta Æduorum, étoit une des plus anciennes villes des Gaules & la capitale de la république des Æduens. Les Druides y avoient leur éénat, & le lieu qu'on appelle aujourd'hui le Mont Drus étoit le liége de ce fénat. Les Romains l'agrandirent & l'émbelliment, les colonnes, les statues, les aqueducs & les arcs de triomphe, qu'on y trouve, sont des preuves de la magnificence aussi bien que ple son antiquité.

<sup>(</sup>k) Voyez les mémoires de Trevoux, année 1706, Dec. pag. 2097.

noient communément les chemina des Romains. C'est sous ce point de vue qu'on peut considerer avec l'auteur de la lettre les pliastres où les colonnes de ce portique.

Un de ces pilastres subsistoit encore en 1706; l'auteur de la lettre l'avoit vu, & il s'adressa à un des amis qui demeuroit à Autun, pour avoir une notice exacte des villes (i) qui étoient gravées
sur la colonne. Mais celui-ci ne lui en aïant marqué qu'une petite partie, il lui écrivit la lettre dont il s'agit, pour le prier de lui
envoier ce qui y manqueit, & de lui copier exastement toutes les
villes dans le même ordre & la même situation, où elles se trouvoient sur le marbre avec les chissres ou les notes de milles qui y
répendoient. Mais le silence que les seuilles suivantes de Trévoux
gardent sur cet objet, est une preuve, que la correspondance sut
interrompue & que l'ami de l'auteur ne satissit pas à l'invitation
de la lettre (k).

. P 3

Si

<sup>(</sup>i) Patrial les villes, qu'on avoit marquées, il se trouve Forum Lepidig Figue, Gallogum, deux places, qui me sont pi dans l'itinéraire d'Antonin, ni dans la table de Théodose. La ville de Parme étoit située entre ces deux places, qui n'existoient plus ou devoient avoir changées de nom', lorsque les itinéraires d'Antonin étude Théodose surent comment d'Antonin. Si l'on avoit eu soin de copier sidelement le nom de toutes les villes & les chistres, qui étoient gravés sur ce marbre, on auroit pu en tirer des éclairessement sort intéressants plus tent pour corriger les fautes qui se sont glisses dans les autres dinéraires par l'ignerance ou le peu d'exactitude des copises.

<sup>(</sup>k) M. de Scheib qui avoit trouvé par hazard dans les mémoires de Trévoux la lettre, dont nous venons de parler, n'eut rien de plus presse que de l'adresser à seu M. Schoepsin pour le prier de prendre à su-tun des informations sur la colonne qui s'y devoit trouver des anciennes ecoles Eumeniennes. Il le sit, & M. l'abbé Leboqus sit quel il avoit écrit à ce sujet, lui répondit d'abord, qu'on n'en avoit sit une connoissance, & qu'il n'avoit rien pu découvrir, mais il lui marqua dans une seconde lettre, qu'après bien de recherches on étoit survenu à la triste découverte, que le bloc de marbre, qui contentit le fragment

ne espece de tableau géographique qu'il appelle, depitsum orbem terrae in membrana (n), c'est à dire, tableau ou carte géographique sur velin, ce qui répond parfaitement aux cartes dont nous nous servons aujourd'hui.

Properce, qui vivoit au tems d'Auguste, nous dépeint une jeune épouse, qui dans l'absence de son mari s'occupe dans son cabinet à le chercher & le svivre sur les cartes géographiques. Aréthuse, c'est le nom de l'épouse, marque elle même à son cher Lycotas, qu'elle apprend à connoître les contrées, où le fleuve Araxes roule ses eaux indomptables; qu'elle calcule les milles, qu'elle seroit obligée de faire à cheval, si elle le vouloit rejoindre par terre; & qu'elle se fait un devoir d'étudier la géographie sur les cartes qu'elle a sous les yeux.

Et disco, qua parte fluat vincendus Araxes, Quot sine aqua Parthus millia currat equus. Cogor & e tabula pictos ediscere mundos.

Propertius 1. 4. ep. 3.

Strabon rapporte qu'Aristagore tyran de Milete voulant engager Cléomene roi de Sparte à porter la guerre en Asie, lui présenta une table d'airain, sur la quelle étoient gravés la terre, les mers & les fleuves; qu'il lui fit remarquer les limites des dissérens païs, & qu'il lui dit: vous voïez qu'à l'Ionie touche la Lydie, à la Lydie la Phrygie, à la Phrygie la Cappadoce, à la Cappadoce la Cilicie située là sur les bords de cette partie de la mer où vous voïez l'île de Chypre. A la Cilicie touche l'Armenie... Qui ne reconnoit en cela le détail & l'usage de nos cartes géographiques? (0)

Socra-

<sup>(\*)</sup> Sueton. Tranquillinus de XII Caes. in vita Domitiani cap. x.

<sup>(</sup>o) ,, Aristagoras Milesius, patrize suze tyrannus, Dario imperante, ,, Spartam profectus Cleomeni Spartorum regi auctor, ut expeditionem

Socrata nous fournit. use sutre prepues assisting special bien dissérente de celle du tyran de Milete, une preuve digne de la sagesse & de l'humanité, qui étoient l'ame du pere des philosephes dignes de ce nom. Loin d'emploier comme Aristagore des cartes géographiques, pour engager les héros de lon toms à l'aggrandir ou à étendre les limites de leurs domaines, il en profita pour donner à Alcibiade une leçon sublime, qui mériteroit d'être écrite en lettres d'or dans les fastes de l'humanité & qui devroit être profondément gravée dans le coeur de tous les Grands. Socrate avoit remarqué, que les possessions & les grands biens d'Alcibiade le rendoient vain & haut. Que fit il? Il l'amena devant une carte géographique, il le pria de lui montrer le territoire d'Athenes, & après qu'il le lui eut fait voir, il lui demanda où étoient ses possessions. Alcibiade lui répondit, qu'elles n'y étoient point marquées. Quoi! reprit alors le sage Socrate, vous vous enorgueislissez de biens qui ne font pas un point sur la terre? (0) En faut-il d'avantage pour nous convaincre, que les anciens connoissoient aussi bien que nous les cartes géographiques, & qu'ils en faisaient, una meilleure application que nous n'en faisons.

Maifreget dans ses observations sur la Cyropédie de Xenophon assure d'après Eustathe, commentateur de Denys d'Alexandrie, que Sésostris, qui vivoit près de 969 ans (p) avant l'Ere Chrée

<sup>(</sup>o) , Secrates, qui cum videret Alcibiadem ob divitias elatum animum , gerere, & ob agrorum multitudinem superbire, eum adduxit ad lo,, cum, in quo tabula quaedam ambitum terrae completiens suspensa erat, 
,, & eum rogavit, ut Atticam ibi requireret: quam cum invenisset, 
,, such sum sum justit ostendere, & cum responderett maquam ibi

pictos esse: horum, inquit, possessione te essers, qui nulla pars sunt ,, terræ ,. Etianus var. hist. lib. 111, cap. 28. interpret. Pet. Gellio p. 413. edit. Gesneri anni 1556.

<sup>(</sup>p) Mémoires de litterature de l'Académie rotale des Inscriptions, tome vi, edit. Hag.

Chrétienne, avoit laissé aux Scythes des tables géographiques, sur lesquelles étoient gravées ses expéditions & ses voïages. Apollonius de Rhodes ajoute, que la terre & la mer, aussi bien que les dissèrents chemins sur l'un & l'autre élément étoient marqués sur ces tableaux avec beaucoup d'exactitude & de précision.

Bossuet semble avoir été de la même opinion, & dit positivement, que Sésostris inventa les cartes de géographie pour décrire son empire (q). D'autres sont remonter l'origine des cartes géographiques bien plus haut encore, & prétendent, que les Princes Grecs, qui firent une expédition dans la Colchide vers l'an du monde 2858, plus d'onze cent ans avant le commencement de notre Ere, portoient avec eux des especes de colonnes qu'ils avoient reçues de leurs peres & sur lesquelles étoient tracées les routes, qu'ils devoient tenir par mer & par terre, & où les limites de toutes les plages & contrées qu'ils pouvoient rencontrer, étoient indiquées (r).

Mais passons rapidement sur des questions instructueuses, que l'éloignement des tems ne permet gueres d'approsondir. Je ne puis cependant m'empêcher de saire observer, que les Anciens s'appliquoient d'une manière particuliere à avoir des cartes, & à les avoir bonnes, exactes, détaillées. Alexandre emplora pour cet objet les hommes les plus éclairés & les plus instruits de son tems. Il avoit dans tous ses voiages deux géographes à ses côtés: l'un s'appelloit Diognete, l'autre Boëton. Ils étoient obsigés de tracer les routes, par lesquelles il devoit passer, & ils étoient toûjours les premiers à lui ouvrir les chemins de la victoire par les passages faciles ou les positions avantageuses qu'ils lui indiquoient. Pline cite les géographes d'Alexandre à l'occasion des peuples de l'Inde; il a tiré de leurs écrits la position de plu-

fieurs

<sup>(</sup>q) Discours sur l'hist. univers. tom. 1.

<sup>(</sup>r) " Atque illi scriptas majorum suorum picasque servant " Columnas, in quibus omnia sunt itinera & sines

<sup>&</sup>quot; Maris terræque circumquaque profecturis ". Apollonius Rhodius Argonaut. 1. 4, v. 279.

s'accordoient parsaitement avec celles qui étoient marquées dans les lettres d'Alexandre (s): nouvelle preuve, que ce grand conquérant faisoit cas de la géographie, & qu'il s'y appliquoit lui même (t). Mais ni les lettres d'Alexandre, ni les ouvrages de ses géographes ne sont parvenus jusqu'à nous. A peine nous resite-t-il le titre d'un de ces ouvrages, qu'Athénée nous a conservé dans sa dypnosophie (s).

Les Rois d'Egypte, entr'autres Ptolomée Philadelphe, envoïerent les Savans de leur tems jusqu'aux extremités des Indes, pour perfectionner la géographie. Pline parle de Denys, de Megasthene, d'Eratosthene, comme aïant éû des connoissances particulieres sur ces parties éloignées du monde, & Agatharchide dit lui-même (a), qu'il a fait, sous les auspices & aux frais des Rois d'Egypte, de longs voïages par mer & par terre, pour s'instruire dans la cosmographie.

Jules César, qui sembloit fait pour toutes les grandes entreprises, joignant au mérite de conquérant celui de philosophe observateur, non content d'avoir résormé l'année ordinaire & d'avoir introduit l'année bissextile, entreprit de lever un plan sidéle & exact du globe. Il choisit pour cela trois Géomêtres (y). L'ouvrage

Q 2 étoit

<sup>(</sup>s) Plinius lib. VI, cap. XVII.

<sup>(</sup>i) " Patrocles ait, eos qui Alexandro comites expeditionis fuerunt, obi,, ter tantum fingula cognovisse, Alexandrum vero accurate omnia in,, dagasse, cum ei regionum descriptiones a peritissimis traderentur.
,, Atque hanc descriptionem sibi postea temporis exhibitam esse ait a
,, Xenocle Gazæ præsecto ". Strabo l. 2. p. 120.

<sup>(#)</sup> Pline 1 vi, chap. xvii.

<sup>(</sup>x) Geographiae veteris scriptores Graeci minores a Jo. Hudson editi, in Agatharchidis periplo rubri maris.

<sup>(</sup>y) Leurs noms nous ont été confervés dans la Cosmographie, qu'on attri-

étoit immense, le détail infini; il fallut trente deux ans, un mois & dix jours pour l'achever. C'est sur ces observations & sur celles qu'Agrippa fit lui même, que le grand tableau géographique. dont nous avons parlé, fut exécuté sous le régne d'Auguste.

Les.

tribue communément à Æthicus. On les y appelle Zénodoxe, Théodore & Polyclete. Le passage nous paroit assez intéressant pour être cité en entier. " Julius Cæsar bissextilis rationis inventor, divinis hu-" manisque rebus singulariter instructus, cum consulatus sui fasces ", erigeret, ex senatus consulto censuit omnem orbem jam Romani no-", minis admetiri, per prudentissimos viros & omni philosophiæ mune-", re decoratos. Ergo a Julio Cæsare & M. Antonio Coss. orb's terra-, rum metiri cœpit, id est, a consulatu conscripti usque ad consulatum Augusti tertium & Crassi annis xxx, mensibus v, diebus viii Ze-", nodoxo omnis oriens dimensus est . . . a consulatu item Julii Cæ-, saris & M. Antonii usque in confulatum Augusti decimum annis ", xxix, menfibus viii, diebus x a Theodoto septentrionalis pars di-" mensa est . . . a consulatu similiter Julii Cæsaris usque in consula-", tum Saturni & Cinnæ a Polyclito meridiana pars dimensa est annis xxx11, mense 1, diebus x . . . ac sic omnis orbis terræ intra annos xxx11, a dimensoribus peragratus est, & de omni ejus continentia perlatum est ad senatum ". Praef. Æthici in Cosmogra-

C'est de cette opération géographique, que l'auteur anonyme de la petite chronique de Ferrare a sans doute voulu parler, quand il a dit: ", ante Christi nativitatem per annos xxx & amplius decreto sematus " Romani in Europa, Afia, & Aphrica studio M. Antonini (Antonii) ", confulis Romani facta est divisio itinerum de distantiis, quæ erant " inter præcipuas civitates Romano imperio subjectas, ut de ipsis di-", fiantiis omnibus per scripturas constaret, & ex ipsis scriptis conse-" Rus est codex, qui itinerarium appellatur, quem perlegi non se-" mel ". Murat rerum Italicarum script. tom. VIII. Chronien par-

va Ferrariensis pag. 474.

L'auteur de cette chronique tombe en deux fautes grossiéres. mierement il confond le nom d'Antonin avec celui de M. Antoine. Secondement il attribue l'itineraire connu fous le nom d'Antonin au Consul M. Antoine, tandis qu'il est clair par les villes mêmes qui se lisent dans cet itinéraire, qu'il n'a pu être fait que sur la fin du quatrième

<u>liécle.</u>

Les Anciens avoient donc des tables géographiques & même topographiques, ainsi que nous l'apprenons par Vitruve, qui se sert du terme de chorographie, pour nous désignet les cartes particulières de diverses contrées de la terre. (2).

Mais à quel dégré de perfection les Anciens avoient-ils porté leurs connoissances en ce genre? S'il est permis d'en juger par le dégré de perfection qu'ils avoient atteint dans les beaux arts; si la justesse de proportion, la correction de dessein, la délicatesse de goût, qu'on admire dans leurs autres ouvrages, peuvent nous servir de règle en cette occasion, nous pourrons conclure avec sondement, que leurs tables géographiques devoient exceller par la même précision, la même correction de stile & de dessein, la même justesse de proportion, la même élégance & sinesse de goût, qui distinguent & caractérisent toutes les productions des beaux siécles de Rome & d'Athénes.

En effet si quelques fragmens des tableaux géographiques d'Auguste, de Trajan ou d'Adrien étoient parvenus jusqu'à nous, nous y découvririons à coup sûr le même esprit d'ordre, de goût & de persection, qu'on observe dans les ouvrages de ce tems. Mais il ne nous est malheureusement parvenu aucun modèle en ce genre (a).

Q 3

II

<sup>(2)</sup> M Vitruvius architett. lib. v111, cap. 2., Capita fluminum, quæ, orbe terrarum chorographiis pitta, itemque scripta, plurima maximaque inveniuntur egressa ab septentrione.

<sup>(</sup>a) On a tronvé chez les peuples d'Amérique une espece de tableaux géographiques. Leur écriture n'étoit même autre cho'e qu'une suite de tableaux. L'écriture en tableaux, dit Robertson dans son histoire d'Amerique t. 4, p. 343, étoit commune, ou plutôt étoit la seule chez les Mexicains, qui formeient le peuple le plus cultivé & le mieux policé de toute l'Amérique. Leurs annales n'étoient qu'une suite de tableaux. Des figures peintes sur des peaux, des toiles de coton ou des écorces d'arbre représentaient les principaux événemens de leur empire. Mais les premiers missionnaires incapables d'entendre la figuis-

Il faut bien distinguer ici les itinéraires des tableaux géographiques, & ne point confondre ceux-ci avec les premiers. La table de Théodose nous donne une idée des itinéraires tels qu'ils étoient dans le bas Empire: mais elle ne nous donne aucune connoissance des tableaux, dans les quels le peintre géographe étaloit avec des couleurs naturelles, tout ce que chaque païs pouvoit offrir de singulier & de remarquable.

Nous nous reservons de donner dans un mémoire particulier des recherches plus étendues sur les itinéraires, & nous nous sommes bornés de donner dans celui-ci une legere idée des tableaux géographiques des Anciens,

PAGI

cation de ces figures & frappés de leur bizarrerie, les regarderent comme des monumens d'idolatrie, & les dévruisirent sous prétexte de faciliter la conversion des Indiens. Jean de Zummaraga, moine Franciscain, premier Evêque de Mexico, fit rassembler toutes ces peintu-

res qu'on put trouver, & les donna en proie aux sammes.

Gemelli Carreri a fait graver une carte des anciens Mexicains, ou un tableau des différentes habitations, qu'ils formerent lors de leur premiere arrivée dans le païs, avant d'avoir fondé la capitale de leur empire sur le lac de Mexico. Les cartes qu'ils firent, après qu'ils furent plus civilifés, devoient être encore mieux travées. Celle ci cependant est regardée comme un des meilleurs ouvrages, qui nous ait été confervé par les Mexicains ou plutôt par les destructeurs de cette partie du mondé, qui ont détruit presque tous les monumens... Le stile en est meilleur & plus parsait que celui de tous les ouvrages de dessein, que nous avons des Mexicains. Carreri Giro del mondo. Churchill xv, p. 482. Boturini idea di nuova hist. gen. dell' America septentr.



·
· · · • ı .



Denis Ingenieur Capitaine. 1782

## PAGI NAVENSIS

Qualis sub Carolingis maxime regibus fuerit,

DESCRIPTIO.

Auctor

Andreas Lameius.

### S. L

In pagis majoribus, quibus Palatinatus Rheni vel maxime con. Pagi amtinetur, nulli facile cedit, si amplitudinem spectes, Navensis, & plitudo. si ex Wormatiensi, quæ ad diœcesin Moguntinam pertinent, ei, quod factum est, adjicias, omnium profecto maximus est,

Duplici namque sensu, strictiore atque latiore, pagus hic sumitur, ab instaurata scilicet & amplificata metropoli Moguntina, cui, quidquid Rhenum inter & Navam obnoxium est, Navensis pagi vocabulo comprehendi veteres, potissimum Moguntini, voluerunt; quo quidem pacto Moguntia pagi metropolis sacta, isque Wormazgovize, qualem olim delineavimus (b), partem præcipuam devorasse dicendus erit. Pagum hinc Moguntiacensem alicubi dici, ostensum est alibi (c),

Ne autem acta agamus, Nahgoviam antiquam & propriam, ad scriptorum & tabularum antiquiorum sidem nunc perlustrabimus, vocata simul in partes dioccesis & archidiaconatus, quibus pagus hic continetur, notitia geographica, mutatos seu ampliatos simites in sine hujus descriptionis indicasse contenti.

Ante

<sup>(</sup>b) Alfa acad. vol. 1, p. 243 feq.

<sup>(</sup>e) Kremers Geschichte des Rhein. Franz. S. 382.

Ante omnia hic laudandus nobis est publice vir ingenio, dostrina, humanitate præstantissimus, Georgius Fridericus Schott, editis lucubrationibus historico-diplomaticis clarus, optimeque de nobis meritus, quum ad ampliorem certioremque pagi, quem delineamus, notitiam multa nobis suppeditaverit amicissime.

### S. II.

Nomen.

Flumen, unde pago nomen, Tacito & Ausonio Nava (d), sequiori zevo Nauna (e), Naba (f) & Naha (g) Latine scribitur, vernacule Naa (h), Na (i); unde pagus ipse Navensis, Navinsis & Nauninsis (k) Latine, vernacule vero Nagowe, Naagao, Nahgenne, Nahgoune, Nachgowe, nunquam Nohgan, quod nunc vulgare est, in tabulis nostris scribitur.

Silvæ

Vosagus seu Vuasagus mons & forestum, versus boream ad Rhenum ac Mosellam usque procurrens, pagum hunc vix non totum occupat, cum Iderensis silva & Sana ejusdem foresti majoris sint partes. S. Remigii monasterium, Coslam, Niunchiricham &c. nominatim in Vosago poni, suis infra locis videbimus.

SANA

<sup>(</sup>d) Tacit, hift. lib. IV, cap. 71.

<sup>(</sup>e) Traditio Sigehardi an. 771 in cod. dipl. Lauresh. tom 11, n. 1255.

<sup>(</sup>f) Schannati tradit. Fald. 2d an. 765, n. 23.

<sup>(</sup>g) Charta anni 826, quam infra dabimus; dein vita S. Ruperti cap. 2. in actis Santor. mensis Maj. tom 111, p. 507. Ita quoque Trithem. chron. Sponheim. ad an. 1148.

<sup>(</sup>h) Litteræ Disibodenb. an. 1108 ap. Gudenus cod. diplom. tom 1, p. 38.

<sup>(</sup>i) In Adelberti archiep. Mogunt. litterls Disibodenberg. an. 1128. ibid. pag. 72.

<sup>(</sup>k) Male sonat & erroneum esse videtur Fuldensium Schannati traditionum Nasinsie atque Nainse pagus 1. c. num. 4 & 30.

SANA silva in diplomate Prumiensi an. 868 commemoratur (1) & silva Sane in vita S. Ruperti (m), ubi usque ad Heimbacum rivulum ejusque ostia ad Rhenum silva hæc extenditur. Silvam, quae San dicitur, memorant quoque Annalistæ Saxo & Hildesheimensis ad an. 1105.

Nava longo suo viginti circiter leucarum cursu rivos, torrentes, sluviosque minores permultos excipit; in quibus Idera, Kira, Simera, Ellera ad lævam; Glanus auctus Lutera, Alisenza, Appula, Wisa ad dextram ejus sunt notabiliores.

IDERA, vel Hidera, uti in charta Tholegiensi an. 826 scribitur, & vico Idar, & toti regioni Iderbann, & silvæ ad Sanam usque pertingenti Iderwald nomen dedit. Zwentiboldus, Lothariugiæ rex, ab eo loco, ubi Hiedraha oritur, usque in Dronam sl. atque Mosellam S. Maximini & episcopatus Trevirensis silvas banno regio subjectas esse justit an. 895 (n).

Kira ad oppidum, quod permeat (Kirn), & castrum Kirburg, cui inde nomen, cum Nava miscetur. Fontibus ejus propior est Oberkirn vicus. Jam vero Hahnenbach dici a vulgo solet. Vetus nomen membrana S. Maximini an. 926 prodit, ubi rupes quædam munitioni faciendæ apta super ripam sluminis, quod dicitur Kira (0), commemoratur.

SIMERA, duabus supra Simeram oppidum leucis orta, indeque Biberahæ, Lametæ, aliorumque rivulorum aquis adausta,

he

Vol. V. hist.

<sup>(1)</sup> Vide infra in Wigmundesheim.

<sup>(</sup>m) Ap. Freher. orig. Palat. part. 11, pag. 53,

<sup>(</sup>n) Hontheim hift. Trevir. diplomat. tom. 1, pag. 232.

<sup>(</sup>o) Ita habet Gudenus cod. dipl tom. 111, pag 1024, & quidem recte ex autographo, quod nosmetipfi inspeximus. Honthemius 1. c. p. 269 ex Martenio male Cyru. Ita quoque Calmetus dedit Hist Loth. t. 11, prob. col. CLEXIV. Ex lectione hac mala pejor interpretatio fluxit ibid. ubi Cyra ad Suram fi. prope Epternacum refertur.

ad alium locum cognominem Navæ infertur. Innotescit nobis a seculo nono, ex Fuldensis abbatiæ traditionibus (p).

ELLERA. Inter limites possessionum Ruperti ducis & confessoris refertur Elra fluviolus, qui ibidem medius trium fluviorum ejusdem vocabuli est (q). Rivos sibi invicem propinquos uno eodemque nomine quandoque infigniri, Ottonis III imp. diploma, Salfensi Alsatiæ inf. monasterio datum, comprobat, ubi jura & prædia hujus monasterii confirmantur ab Egilolfesphat per diversa loca & decursus fluminum, quae une nomine Matra vocantur, usque ad Wizenstein &c (r). Tres ex Sana silva in Navam feruntur rivuli, qui nunc Ellerbach, Grefenbach & Guldenbach dicuntur, at secundum antiquam de S. Ruperto narrationém Elra dicendi omnes. Inferior rivus Elera diserte scribitur in charta Prumiensi an. 868 inferius adducenda, memoriaque veteris hujus nominis servatur adhuc in Ellern vico ad ejusdem sluvioli scaturigines sito. Inferuntur in Elleram inferiorem Dahdilebach (s) prope Strombergam, & Cherminbizia (t) prope Windeshemium. In veteri quadam territorii Dalburgensis descriptione amnium, quos diximus, medio nomen Grebenbac imponitur (a).

GLANI sluvii, Navæ sere æmuli, sons est prope vicum Hechen supra lacum, per quem sertur, Scheidenburgensem. Ad

Lu-

<sup>(</sup>p) Schannati tradit. Fuld. num. 452 & 484.

<sup>(</sup>q) Acta Sanctor. mensis Maj. t. 111, p. 507 & Joannis scriptor. rev. Mogunt. t. 1, p. 191. Freheri origg. Palat. part. 11, pag. 53.

<sup>(</sup>r) Conf. nostra pagi Spirensis descriptio vol. 111 hist. pag. 250.

<sup>(</sup>s) Hod. Welsbach. Nomen antiquum legitur in descriptione foresti Moguntinæ ecclesiæ an. 996 apud Gud. cod. dipl. tom. I, pag. 14.

<sup>(</sup>t) Hahnenbach. Vide infra in Leibersheim.

<sup>(</sup>u) Exstat in Crameri Wezlar. Nebenst. tom. 1, p. 87, ubi Gontramus a Dalburg strenuus miles domum in silva infra castrum Dalburg prope Mulberc, ad rivum Grebenbac, extruxisse legitur; unde exorta sit deinceps villa Waldhausen.

Lutrecense castrum & oppidum præcipuas ex Lutra secum juncta vires accipit, indeque Meisenhemio oppido salutato infra Odernhemium, quod a Glano cognominari solet, undas suas in Navam exonerat (x). Nomen ipsum Glan Adelberti archiep. Mog. litteræ Remigianæ an. 1127, uti in Cosla docebitur, habent. Antiquior est mentio vici Gleni, Glena, modo Altenglan, qui a flumine nomen habet. Nec prætereundus hic silentio rivulus Swenzebach, qui Grumbacum, Rhingraviorum sedem, prætersluens ex adverso Lutræ miscetur Glano. Is enim certe sec. xiv comitatum Veldentiæ superiorem ab inferiori, a sinistra Glani, uti Lutra a dextra, disterminabat (4).

ALISENZA, ad vicum orta, qui nomen inde habet, (z). Navæ fupra Crucenacum infertur; infra Crucenacum Appula feu

APFFLA, uti vita S. Ruperti habet (a), vulgo Appel, ex monte Jovis descendens.

Wish denique seu Wiza, ut in eadem vita scribitur, per Flanhemium, Armshemium & Genzingam properat in Navam.

# S. III.

Inter Rhenum, Navam & Elleram inferiorem, alias Gulden- Loca inter bach dictam, loca Nahgoviæ tabulis antiquis prodita hæc funt:

& Elleram

WILERE, Wilre, hod. Weiler, ubi Hazecha prædium suum infer. ecclesiæ S. Martini in Bingen an. 1028 donavit (b), Bardo, archiepiscopus Mogunt. quadriennio post, donationem hanc confir-

<sup>(</sup>x) Origo hæc & cursus Glani uberius exponitur in Orat, de Meisenhemio Biponti an. 172/ edita, pag. o sqq.

<sup>(</sup>y) Vid. act. acad. vol. IV hift. pag. 334 sqq. & 385 sq.

<sup>(</sup>z) Alfenzburne olim, hod. Alfenborn. Vid. pagi Wormat. descriptio vol. 1, p. 280 fq. .

<sup>(</sup>a) Joannis rer. Mog. t. 1, p. 191.

<sup>(</sup>b) Guden, cod. diplom. tom. 111, p. 1037.

mans, in pago Nahgouue, in comitatu Emichionis comitis diserte ponit.

LEIBERSHEIM una cum GAGINHEIM in pago Wormat. collocat traditio Lauresh. anni 768 (c), collocandum procul
dubio, quod alibi jam monui (d), in pago Navensi, ubi proximi
sibi invicem sunt vici Wald-Laubersheim (diversum a Frey-Laubersheim cis Navam) & Wald-Günheim. Si hæc ita se habent, rivulus
utrumque vicum alluens, qui nunc, æque ac Kira, Hahnenback
appellatur, Cherminbitzia dicendus est vocabulo antiquo (e).

GAGINHEIM itaque diversum à Geginheim & Gininheim pagi Spirensis (f). Otto 1. imp. prædium Conrado & Eberhardo comitibus ablatum in pago Nahgeuue, in comitatu Emichonis comitis, in loco qui dicitur Gogenheim, an. 966 ecclesiæ Magdeburg. adscripsit (g). Henricus v. imp. Alberto archiepis. Mogunt, curiam Wesela in pago Trechera cum pertinentiis suis, Gugenheim, Huselesheim, Treisa in pago Nachgowe, in comitatu Emichonis, an. 1112 confirmavit (h). Honthemius (i) Ockenheim prope Algesheim, Crollius (k) atque Jo. Mart. Kremer (l) Jugenhemium, Wormat. pagi vicum (m), hic quærendum esse existimarunt.

Ala-

<sup>(</sup>c) Cod. Lauresk. vol. 11, n. 898.

<sup>(</sup>d) Att. acad. vol. 1, pag. 283.

<sup>(</sup>e) Ex tradit. Luuresh. 1. c. n. 899, ubi "in Leiberesheim super fluvium Cherminbitzia,...

<sup>(</sup>f) De quibus vid. aff. acad. vol. 111 hift. p. 230 & 232.

<sup>(</sup>g) Origg. Guelf. tom. 1v, pag. 279.

<sup>(</sup>h) Guden. sod. diplom. tom. 1, pag. 390.

<sup>(</sup>i) Hist. diplom. Trevir. pag. 67.

<sup>(</sup>k) Diff. de comitibus Veldent. in his aff. acad. vol. 11, p. 254 fe.

<sup>(1)</sup> Gefch. des Wild - und Rheingräft, hauses pag. 3, S. III.

<sup>(</sup>m) De quo vid. vol. 1, pag. 274.

ALAGASTESHEIM Navense, hod. Waldalgesheim, diverfum à Wormatiensi, quod Gau-Algesheim dicitur (n), in traditione Lauresham. an. 780 comparet (o).

Eperbach, hod. Wald-Erbach, in descriptione finium forestæ imperialis, Moguntino archiepiscopatui an. 996 traditæ, nominatur cum Murga, rivulo locum hunc alluente (p), ad cujus ostia est alia juris Moguntini villa, Drechtingeshusen olim, nunc Dreyeckshausen, contracte Dreckshausen nuncupata, quem locum una cum Heimbaco utroque ac Wilera abbatem & conventum cœnobii Nidensis Ord. S. Bened. Colon. diœc. majoris ecclesiæ & b. Mariæ virg. ad gradus capitulis Mogunt. an. 1270 vendidisse, Trithemius (q) resert. Canthey villa, in eadem forestæ imp. descriptione commemorata, nunc Kanterich dicitur à monte ipsi imminente.

HEINBACH, Heimbach, villa duplex, superior atque inferior, à rivulo, media inter Bingium & Bacheracum via defluente in Rhenum, nomen trahens, commemoratur in chartis Ruthardi archiepiscopi Mogunt. an. 1002 & 1108, quibus in pago Nachgowi curiam Bleiniche cum advocatia super villas Heinbach, Findene &c. ecclesiæ suæ cathedrali donavit (r). Jura ejusdem ecclesiæ a ponte super Salisum rivum usque Heimbach &c. Otto 11. imp. Willegiso archiepiscopo rogante consirmavit an. 983 (s).

R

Strum-

<sup>(</sup>a) De quo vid. acor. acad. vol. 1, pag. 272.

<sup>(</sup>o) In cod. diplom. Lauresh. tom. 11, n. 2022.

<sup>(</sup>p) Guden. cod. diplom. tom. 1, pag. 14.

<sup>(</sup>q) Chron, Sponheim. ad an. 1270.

<sup>(</sup>r) Guden. cod. diplom. tom. 1, pag. 387 & 389.

<sup>(</sup>s) Ibidem pag. 13.

Strumburg, castrum olim familiæ Augustæ Salicæ, ab Adelberto, archiepiscopo Mogunt. funditus destructum esse, Henricus v. imp. circa an. 1120 acerbe queritur (t). Cliens aut vasallus hujus familiæ, Bertholdus, comes de Strumburg, Henrici 111. imp. legatus in examinanda causa abbatiæ S. Maximini & advocatorum ejus suerat circa an. 1050 (u). Cum Salica hereditate an. 1125 ad familiam Stausensem & hinc ad Palatinos Rheni comites locus hic transiit. Ludovici Severi, electoris Palatini, castellanum apud castrum Strumborch sese prositetur Johannes comes Spanheim an. 1287.

LONGISTHEIM. In hac villa & marca pagi Nachgowe monasterium Lauresham. vineas duas sub Carolo M. dono accepit (x). Sed & abbatia Fuld. sub Ludovico Pio bona quædam accepit in Longastesheim & in Grauvolfesheim (y), hodie Graulsheim cis Navam. Aliud Lonshemium cum sit in pago Wormatiensi (x), nostrum discriminis ergo Langenlonsheim appellari solet. In designatione bonorum Bolandiorum seculi x11 Lonshemium Wormatiense Lonsheim juxta Flanheim, Navense contra Longesheim juxta slumen Na scribitur.

S. IV.

18) I'llin prg. 13.

\_ (t) Guden. cod. diplom. tom. 1, pag. 47.

<sup>(</sup>a) Apud Honth. tom: 1, pag. 397 & 399. Calmet. hift. de Lorraine tom. 11, probat. col. cccx111, idem instrumentum, & in eo Stromberg, uti nunc scribitur, habet.

<sup>(</sup>x) Cod. Lauresk. tom. 11, n. 2014 fq.

<sup>(</sup>y) Schannati cod. trad. Fuld. n. 405.

<sup>(</sup>z) Vid. aft. acad. vol. 1, pag. 277.

## S. IV.

WIGMUNDISHEIM, hod. Windesheim. Haribaldus quæ- Inter Ellecunque habuit in pago Nachgowe, in Wigmundisheimer marca ram sup. &
an. 770 S. Nazario donavit (a). Herericus, vir illustris, Albrici
the Hunæ silius, villam proprietatis suæ Wimundasheim infra (h.e.
intra) Naagao, in consinio seu pago Wormacense, super sluviolum Elera; porro curtiles ac vineas in Binge super sluvium Rhenum; silvam denique ditionis suæ in silva Sana, monasterio Prumiensi tradidit an. 868, præsente Megingaudo comite pagensi.
Astum Wimundesheim (b). In charta Disibodenbergensi an. 1128
Wimendisheim scribitur (c).

Hilbridisheim post Sovernheim & Algesheim in Ruthardi archiep. Mogunt. charta Disibodenbergensi an. 1108 legitur (d), hod. Wald-Hilbersheim. Est tamen & Hilbershemium supersus atque inferius inter Navam atque Salusiam, in veteri pago Wormatiensi, Navensi novo.

Brezenheim. Villas Sekkebach, Brezenheim &c. Anno archiepiscopus Colon. Richezæ reginæ, Ezzonis comitis Palat. filiæ, an. 1057 ad dies vitæ in precariam concessit (e). Heinricus archiepis. Brizzenheim cum Baccharaco, Dytbach & Guntirsblum an. 1230 Palatino Rheni comiti & marchioni Badensi pignus constituit (f). Brezenhemium hoc ad Navam hodieque seudum est ejusdem ecclesiæ Coloniensis. In designatione bonorum Wolframi, Rheni comitis, sub initium seculi xIII consecta, salicam ter-

ram

<sup>(</sup>a) Cod. diplom | Lauresham. tom. 11, num. 2020.

<sup>(</sup>b) Martene ampliss. collect. vol. 1, col. 189. sq.

<sup>(</sup>c) Guden. cod. diplom. tom. 1, pag. 73.

<sup>(</sup>d) Ibidem pag. 38.

<sup>(</sup>e) Vid. att. acad. Theodoro-Palatina vol. 111 hift. pag. 154.

<sup>(</sup>f) Ibid. pag. 99.

ram in Briczenheim & molendinum juxta ripam, quæ dicitur Na, filios Eberhardi de Dipbach a comite isto tenuisse proditur (g). De Brezenhemio alio Moguntiæ proximo, in pago Wormat. egimus (h). Ad Navense autem sine dubio quoque pertinet Bricinheim in antiquis abbatiæ S. Maximini tabulis obvium (i).

HROCCHESHEIM villam, hod. Roxheim, Fuldenses traditiones seculi viii ter quaterve in pago Navinse ponunt (k). Sub Ludovico Pio imp. abbatia Prumiensis curtilem dominicatum cum mancipiis in pago Nauuinse, in villa Roccesheim, dono ac-

cepit (1).

MANNENDAL, hod. Mandel. Henricus v imp. curtem Mannendal in pago Nahgowe sitam, quam Cuno quidam de Suevia injuste detinuit, duplici præcepto, vii & vi nonas Maj. an. 1107 Moguntiæ dato S. Maximini monasterio restitui justit (m). Vallem virorum hoc vici nomen Trithemius (n) interpretatur. Guntereshusun, ubi ex eodem diplomate Henriciano curtem S. Maximini Adelbertus quidam de Leia injuste possedit, ad pagum Hunnorum spectat, Trevirensi quippe diœcesi adscriptum.

LEFRI-

<sup>(</sup>g) In Joh. Mart. Kremeri V. C. origg. Nassoicis, nupersime editis, part. 11, pag. 222.

<sup>(</sup>h) Vol. 1, pag. 270.

<sup>(</sup>i) Acta acad. vol. 111 hist. pag. 105. Honthemii hist. Trevir. diplom. vol. 1, pag. 159 &c.

<sup>(</sup>k) Schannat. tradit. Fuld. n. 39, 65, 92 sq.

<sup>(1)</sup> Martene l. c. col. 04.

<sup>(</sup>m) Guden. cod. diplom. tom. 11, pag. 8. Hontheim hift. Trev. tom. 1, n. 314 fq.

<sup>(</sup>n) Chron. Sponk. ad an. 1212.

LEFRITESHEIM in pago Nahgowe, ubi Imma quædam an. vi Karoli regis omnia fua Laureshamensi cænobio donavit (0), videtur esse hodiernum Riedesheim.

CRUCENACHEN villam in pago Nahgowe, in comitatu Emichonis comitis sitam, Henricus IV imp. ecclesiæ Spirensi donavit an. 1065 (p). Locus hic, regius olim & imperialis, ubi Ludovicus Pius venationibus alacriter sese exercuit, teste Annalista Bertiniano (q), pago quidem Wormatiensi passim adscribitur (r), at quum utramque Navæ ripam occupet, ita tamen, ut pars oppidi cis Navam antiquior, trans Navam seu in sinistra ejus ripa posita recentior habeatur, Navensi pago haud dubie vindicandus est. Palatium regium in Cruciniano quoque prodit diploma Ludovici Pii apud Schatenium (s). Villis suis indominicatis post Triburias & Ingelenheim Carolus Crassus imp. an. 382 (t) & Otto 11 imp. an. 974 (a) Cruznacha seu Krucinacha accensent.

**S.** V.

<sup>(</sup>o) Cod. diplom. Lauresh. tom. 11, n. 2025.

<sup>(</sup>p) Editum hoc diploma in Kremeri diplomat. beiträge part. 1, pag. 39 fq. Autographum, Crollio nostro haud immerito suspectum, in tabulario Bipont. servatur, ex quo legendum est: "Villam unam Crucenachen, dictam in pago Nahgowe &c. non, uti Kremerus dedit, villam, nostram Cruzenacum dictam in pago Nahegowe, ".

<sup>(</sup>q) Ad an. 839, ap. Bouquet. scriptor. rer. Franc. tom. v1, pag. 203.

<sup>(</sup>r) Vol. 1, pag. 279 sq. ubi typothetæ culpa peccatum est in situ oppidi, quem hic rectius indicamus, describendo.

<sup>(</sup>s) Annal. Paderborn. tom. 1, pag. 118.

<sup>(</sup>t) Ap. Guden. l. c. tom. 1, pag. 3.

<sup>(</sup>u) Ap. Würdtwein diecefis Mogunt. tom. 11, pag. 414.

### S. V.

Inter Na-Sup. & Simerain.

Inter Navam, Elleram superiorem & Simeram loca pagi Navam, Elleram vensis tabulæ antiquæ offerunt sequentia:

TREISA, hod. Treissen, de quo S. II in Gaginheim. In charta Johannis comitis Spanheimensis an. 1287 Trayshin scribitur.

Uffillubesheim, hod. Hüffelsheim in traditionibus Lauresh, sub Pipino & Carolo M, regibus sec, viii factis (x). In Huffileibesheim (male Husfileidesheim) Ludovicus Pius abbatiæ Prumiensi curtilem confirmavit, ad quem plures jornales terræ aratoriæ & silvæ proprisæ pertinebant, nec non alia communis filva non proprisa (y). Huffelesheim ex diplomate Henrici v imp. fupra in Gaginheim una cum Treisa proditum est.

Munstere. A comite Veldentiæ Wolframus Rhingravius sub initium seculi xIII tenebat inter alia decimam in Kruzenache & dimidietatem villæ in Munstere cum dimidietate decimæ & investitura ecclesiæ ibidem (2).

NARHEIM. Adalgerus quidam rem suam in pago Nahgowe, in Narheim, mansum unum cum casa & curia, campis, vineis, filvis cœnobio Lauresh, anno xv Pipini regis vendidit (a). Brevi post Sigehardus quidam in eadem marca locum ad vinneam faciendam in fluvio Nauua eidem donavit coenobio, teste traditionis charta, quæ Naraheim in pago Wormatiensi ponit (b). Curtem Mannendal & quod in villa Narheim ad eam pertinebat, Henri-

cus

<sup>(</sup>x) Cod. diplom. Lauresh. l. c. n. 2001 sqq.

<sup>(</sup>y) Martene collect. ampliss. tom. 1, col. 94, ubi proprisum ex Goldasto vocem Teutonicam esse, & violenter occupatum designare asseritur, cum tamen certissime sit vox Gallica.

<sup>(</sup>z) Kremeri origg. Nassoic. part. 11, pag. 219.

<sup>(</sup>a) Cod. Lauresh. 1. c. n. 2007.

<sup>(</sup>b) Ibid, n. 1255:

cus v imp. abbatiæ S. Maximini restitui jussit an. 1107 (c). In descriptione bonorum Rhingravicorum ineunte seculo x111 sasta contracte Narem legitur (d).

BECCHILENHEIM villa, ubi traditio plurium bonorum, ad Bingense & Bopartense castella atque alibi sitorum, an. 824 Fuldensi monasterio sacta est (e). Sub initium seculi xi Conradus Wormatiensis, Francorum Rhen. dux, ibidem sedem habuit, atque vicino S. Disibodi monasterio agros & mansos suos in proximo vico Boys contulit; unde in Adelberti, Archiep. Mogunt. literis Disibodenbergensi ecclesiæ an. 1128 datis, dux Cuno de Beckilnheim scribitur (f). Tristis & captivus sacros nativitatis Domini dies an. 1105 hic transegit Henricus IV imp, quippe quem ad castellum Pinguiam primum, alteraque die quasi invitum in Bekelenheim deduxerunt castellum. Verba sunt annaliste Hildesheimenfis (g). Inde pridie Kal. Jan. Ingelhemium ad conventum principum abductus atque regno sese abdicare coactus est (h). Pauca castelli rudera adhuc supersunt; remanet autem nomen Schlos-Bæckelheim in finistra Navæ ripa, a qua paulo remotior est Wald-Bæckelheim, vicus major & castro antiquior, diversus a Bæckelhemio ad Wisam, vulgo Gau-Bæckelheim dicto, qui juris Moguntini est. Ceterum de diacesi Beckelnhemens oratio peculiaris an. 1732 Biponti habita, typisque excusa est.

Boys, in documentis monasterii S. Disibodi, uti modo vidimus, a seculo xII obvium, Boos hodie scribitur.

S 2

Nuwen-

<sup>(</sup>c) Hontheim hist. Trevir. tom. 1, pag. 485.

<sup>(</sup>d) Ap. Kremer. 1. c. pag. 230.

<sup>(</sup>e) Schannat. tradit. Fuld. num. 355.

<sup>(</sup>f) Ap. Joannis Spicileg. tabb. vet. pag. 104, & Guden. cod. diplom. tom. 1, pag. 70.

<sup>(</sup>g) Ap. Leibnit. scriptor. rer. Brunsvie. tom. 1, pag. 735.

<sup>(</sup>h) Otto Frifing. chron. lib. VII, cap. XI.

Nuwenkirchen villam cum omnibus ad eam pertinentibus, ecclesia nempe, decima, mancipiis &c. Megenhardus comes Spanheim. S. Disibodo ante an. 1128 obtulit (i). Interiit hæc villa, aut coaluit potius cum vico Bockenas, remanente tamen ecclesia veteri, quæ hodieque Nunkirch ab accolis dicitur.

Sobernheim ex laudatis monasterii S. Disibodi documentis an. 1128 villa suit, cujus ecclesiam Willigisus archiepiscopus Mogunt. seculo x cum omni decimatione eidem obtulerat monasterio. Villa deinceps a Ludovico IV imp. an. 1324 in oppidum conversa & civitatis regalis Francosurt. juribus locupletata est (k). Nunc sedes est præsecturæ minoris, Cruzenacensi majori subditæ. De curte Soberenheim monasterio Ravengirsburg. Sisridus archiepis. Mogunt. an. 1074 decem libras donavit (1).

Munzaher marca, terram aratoriam & vineam S. Nazario an. 778 (m); Eberhardus archiepiscopus Trevir. prædium in marcha & in villa Munzecha, nec non Merkedisheim, in pago Nagowe, in comitatu Emichonis, an. 1061 ecclesiæ S. Simeonis in Treviris contulere (n). Munzichun in literis fundationis monasterii Ravengirsburg. an. 1074 (0), Monzecho & Monzecha in Adelberti archiep. Mogunt. charta an. 1128 (p), hod. vero Monzingen scribitur. Prædium suum Munziche, in quod jam ante Albertus comes de Spanheim cum fratribus suis jus habuerat, Henricus vi imp. an. 1197 eidem

<sup>(</sup>i) Joannis spicileg. pag. 109, & Guden. 1. c. pag. 73.

<sup>(</sup>k) Diploma habes in Joannis spicileg. tabb. vet. pag. 486.

<sup>(1)</sup> Guden. 1. c. pag. 380.

<sup>(</sup>m) Cod. diplom, Lauresh. tom. 11, n. 2026,

<sup>(</sup>n) Hontheim 1. c. pag. 404.

<sup>(</sup>o) Guden. 1. c. pag. 378.

<sup>(</sup>p) Ibid. pag. 70 & 73.

eidem Alberto ejusque heredibus in feodum concessit, vel potius confirmavit, teste charta inferius exhibenda.

N. xy.

SIMERA. In Nahgeuue ad Simera areas duas cum captura una Guntramus quidam circa an. 857 Fuldensi abbatiæ donavit (q). In alia ejusdem abbatiæ traditione an. 841 Simera & Chira absque pagi nomine occurrunt (r). Est oppidum & vicus hujus nominis, illud sontibus amnis, qui nomen dedit, hic ostiis propior. Ad oppidum, principatus caput, Honthemius (s) retulit. At quæ in abbatiæ S. Maximini chartis a sec. x occurrit Simera (t), ad vicum, alias Simmern unter Dhaun, nec non & Rheingrafen-Simmern distum, certissime reserenda est (u).

SEMENDISBACH, hod. Sesbach. Willigifus archiep. Mogunt. in nemore Sone dicto duas ecclesias construxit, alteram in simbus villæ Monzecho, alteram in Semendisbach, & utramque S. Disibodi monasterio subdidit (x). Adelbertus archiepiscopus eidem monasterio in pago Nachgowe, in Somesbach censum quendam donavit an. 1120.

Append. diplom. N. 1x.

Mengezerodt, hod. Mengerschied. Hic illustris quædam matrona, Sifridi archiep. Mogunt. confanguinea, ecclesiam construxit, atque Ravengirsburgensi cænobio tradidit, teste laudati Sifridi charta an. 1081 (y).

**S** 3

Raben-

<sup>(</sup>q) Schannat. tradit. Fuld. n. 484.

<sup>(</sup>r) Ibid. n. 452.

<sup>(</sup>s) Hift. Trevir. tom. 1, pag. 67.

<sup>(</sup>t) Vid. ibid. pag. 261, 360 &c.

<sup>(</sup>u) Facit huc documentirte Geschichts-Erzehlung, seu deductio Rhingraviorum de juribus suis in vico Simmern contra abbatiam S. Maximini an. 1741 edita.

<sup>(</sup>x) Guden. cod. diplom. tom. 1, pag. 70.

<sup>(</sup>y) Edidit hanc chartam, omissa tamen anni mentione, Steph. Alex. Würdtwein subsid. diplom. tom. v, pag. 399.

Rabengeresburc monasterium canonicorum regularium ord. S. Augustini a Bertoldo comite superius in Stromberga jam laudato sundatum an. 1074. Locus nomen habet a Rabangaro, cui Otto 1 rex an. 945 mancipia quædam douavit (2).

Runeswilre, hod. Riesweiler. Miles quidam, Emicho de Walbach, prædia sua in villis Runeswilre & Bubbach monasterio

Ravengirsburgensi donavit (a).

MERGESBACH villa, hod. Mersbach, ineunte seculo xi instructa est ecclesia, quam Willigisus archiep. Mogunt. consecravit an. 1006. Limites novæ parochiæ ita describuntur: A Diddenposche ad Steinstraza, a Steinstraza deorsum usque in Rigenbach, a Rigenbach deorsum usque in Simera, a Simera sursum in Kisilbach, a Kisilbach sursum usque ad locum qui dicitur Kozzolses, a Kozzolses usque ad Heriradessneida, deinde in desertam Eliram, a deserta Elira ad Biscosses inde iterum ad Didelenpose, & cum omnibus infra jacentibus villulis, id est, Liobeshuson, Widinbach &c. (b).

In limitibus his notabiles maxime funt;

Steinstraza, via illa strata Romanorum, in multis chartis memorata, quæ Bingio ad Augustam Trevirorum ducebat, per Dumnissum, cujusque rudera præstantiora adhuc supersunt in editissima inter Navam atque Mosellam regione, ubi turris obtusa, Stumpethurn, opus forte Romanum, eminet.

Kifilbach, rivulus & vicus, hodieque Kiefelbach, prope fontes Simeræ fluvii.

Kozzolfes Kremerus (c) interpretatus est Altekülz.

Herira-

<sup>(</sup>z) Ap. Würdtwein subsid. diplom. tom. v, pag. 396.

<sup>(</sup>a) Ex charta Adelberti archiepiscopi Mogunt. an. 1135 ibid. pag. 403.

<sup>(</sup>b) Ap. Guden. 1. c. pag. 1033 sq.

<sup>(</sup>c) Gesch. des rhein. Franz. pag. 69. not. b.

Heriradessueida, nunc Rayerschied, przesecturze Simerensis viculus.

Elira, Ellern, vicus ejusdem præfecturæ, qui nomen a rivulo habet. Cur deserta hic dicatur Elira, equidem non dicam, forte quod exaruerat.

Liobeshuson, hod. Liebshausen, ut &

Widimbach, hod. Weidelbach, vicus duplex, superior atque inserior, ditionis quidem Trevirensis, at diœcesis tamen Moguntinæ, adeoque pago Navensi annumerandus cum matre olim sua ecclesia in Mergesbach.

SIMERA, hod. Simmern, familiæ ducalis Palatinæ olim sedes, & insignis præsecturæ electoralis nunc caput, in charta traditionis Adilberti quondam comitis, monasterio S. Albani prope Moguntiam an. 847 sactæ, una cum locis Migelinbache, Richeswillere & Sororo marca, trans Simeram sitis, comparet. In chartis seculi xiv Alten-Simern scribitur.

N. 11

#### C. VI.

Simeram inter & Kiram quærenda funt:

LINDENESCHEIDA, hod. Lindenschied, an. 1086 pago Navensi diserte adscriptum, uti mox in Runa docebimus.

Inter Simeram & Kiram.

RICHESWILLERE in pago Nahgowe una cum Simera &c. commemoratum in laudata traditione Adelberti quondam comitis an. 847. Periit vicus Richwillere inter Kirchbergam atque Gemundam.

Domnissa. Proprietatis suze przedium Domnissa dictum, in pago Nachgoune & in comitatu Emichonis comitis situm, Otto 111 rex Becelino cuidam, sideli suo, an. 995 dono dedit (d), eamque dona-

<sup>(</sup>d) Vid. Freheri origg. Palat. part. 11, pag. 47, ubi plura præclare huc facientia illustris auctor attulit.

donationem is deinde imperator Romæ coronatus iteravit (s). In literis fundationis monasterii Ravengirsburg. an. 1074 Tonnense (f), hod. Densen, scribitur, locus antiquitate sua in paucis venerabilis. Dumnissum enim Ausonius, consul Rom. disertissimus an. 379, in Mosella sua jam celebravit; eodemque tabulæ Peutingerianæ Dumno reserendum omnino puto, non ad castrum Duna (Dhaun), quod Frehero (g) placuisse miror. Viam enim regiam, quæ Bingium cum Augusta Trevir. jungebat, dustam per Dumnissum suisse, & itineris ratio atque mensura persuadet nobis, & vestigia viæ hujus passim adhuc conspicua manisestant.

CHERI, in literis fundationis Ravengirsburg. an. 1074 post Tonnense & Eneriche memoratum, in charta Spanheimensi an. 1338 Kyren dictum (h), diversum ab oppido Kirn seu Chira, cum vico

Kappel apud Kirchbergam coaluit.

BIBERAHA, hod. Biebern, a rivulo permeante nomen habens, in traditione Fuldensi, qua monasterium hoc portionem silvæ in pago Nasinsie, ad Biberaha accepit, an. 755 commemoratur (i).

MIGELINBACHE, hod. Michelbach, pago Nahgowe vin-N. 11. dicat Adelberti quondam comitis charta traditionis S. Albano martyri an. 847 factæ.

Sororo marca, hod. Sooren, ad fontes Kirze supra caftrum Dill, in eadem traditionis charta.

Navæ assidet & utramque ejus ripam occupat Hosteden, ubi Emicho comes mansum cum bonis in Monzecha monasterio S. Disibodi

<sup>(</sup>e) Ap. Würdtwein subsid. diplom. tom. v, pag. 398.

<sup>(</sup>f) In Guden. cod. diplom. tom. 1, pag. 378.

<sup>(</sup>g) In notis ad Aufonii 'Mosellam.

<sup>(</sup>h) Ap. Senckenb. select. juris & hift. tom. v1, pag. 464.

<sup>(</sup>i) Schannat. tradit. Fuld. n. 1v.

Inter Kiram & Husenb.

sibodi sub initium seculi x11 tradidit (k). Gerlacus comes Veld. causam & actionem suam de rebus in Hostedin, Ettigesbach & Werigesback in gratiam Conradi Silvestris comitis an. 1259 deferuit (1).

Ettigesbach viculum, contracte Itabach, media fere a Kira ad Taunense castrum via interiisse, traditio est.

### S. VII.

#### Inter Kiram & Husenbacum amnes:

CHIRA sine pagi mentione cum Simera comparet in traditione Fuldensi an. 841 (m). At Otto 1 imp. Theodorico archiepiscopo Trevirensi prædia Megingaldi & Reginzonis fratrum in comitatu Nagouwe, in marca Kyra & Bergun &c. an. 966 confirmavit (\*). Montem & rupem munitioni faciendæ aptam fuper ripam fluminis Kira Nortboldus, Franco & Humbertus, viri nobiles . Hungarorum metu perculfi, ut securitati suz prospicerent, a S. Maximini comobio, facta bonorum permutatione, compararunt sibi an. 926 (0). Quærenda hic & ponenda sine dubio castri Kyrburg, oppido Kirn imminentis, origo. Oppidum maxima fui parte in dextra Kiræ ripa situm est cum castro, a quo pagum Navensem comitatum de Kiriberch seculo x11 appellatum fuisse infra docebimus.

BERGON.

<sup>(</sup>k) Guden. cod. diplom. tom. 1, pag. 73.

<sup>(1)</sup> Croll. orig. Bipont. part. 11, pag. 70.

<sup>· (</sup>m) Ap. Schannat. 1. c. num. 452.

<sup>(</sup>n) Hontheim. hift. Trev. tom. 1, pag. 304. coll. cum pag. 292.

<sup>(</sup>o) Guden. cod. diplom. tom. 111, pag. 1023 sq. Calmet hist. de Lorr. tom. 11, probat. col. 174. Hontheim hist. diplom. Trevir. tom. 1, pag. 269 fq. 

Vol. V. Hift.

BERGON, locus in comitatu Nachgowe an. 926, & Bergus marca in comitatu Nagouwe an. 966 cum Kira proditur in chartis modo allegatis. Kirchbergam, præfecturæ Sponhemio-Badensis caput, interpretatur Gudenus. At propior Kiræ oppido est vicus Berges.

Append.

WERGESBACH, hod. Werresbach, duplex vicus, superior & inferior. Adelbertus archiepiscopus Mogunt. curiam in villa Wergesbach in pago Nachgowe sitam abbatiæ S. Disibodi an. 1129 donavit. In charta compositionis Conradi comitis Silvestris cum Gerlaco comite Veldentiæ an. 1259 sactæ Werigesbach legitur (p).

HUSONBACH. Inter loca comitatus Navensis, quæ Otto i imp. Theodorico archiep. Trevir. an. 966 consirmavit, Husonback ponitur post Kyra, Bergun & Puzwillare. Superest adhuc superior & inferior hujus nominis vicus.

WICKENRODE, vulgo Wickert. In Kirero marca, Bergero marca, Husenbachero marca, Wickenrodero marca, nec non in Puzwillaringero marca Theodoricus, ecclesiæ Mogunt. præpositus, dein archiepiscopus Trevir. an. 961 accepit dono, quidquid Lantberto & Megingozzo justo judicio ibidem ablatum fuerat (q).

BEATENFORST, hod. Battenhof, superioribus locis additur in doplomate an. 966 (r), in Wickenrodensi agro quærendus.

PUZWILLARE & Puzwillaringero marca, quæ superius adduximus, Besselius ad Panzweiler retulit (s), vicum ad Simeram, reluctante prosecto nomine. Verius est, interiisse Pozweiler prope Rhaunen-Sulzbach.

RUNA,

<sup>(</sup>p) Croll. orig. Bipont. part. 11, pag. 70.

<sup>(</sup>q) Hontheim hift. Trevir. tom. 1, pag. 292.

<sup>(</sup>r) Ibidem pag. 304.

<sup>(</sup>s) Chron. Gottwic. part. 11.

Inter Hufenbac. &

Runa, hod. Rhaunen. S. Christophoro in Ravengeresburg Wezelo archiep. Mogunt. curtem Lindenescheida una cum area, & tres mansos cum silvis & pratis in villis Runa & Cramenanive in pago Nangowe, in comitatu Emichonis comitis x11 Kal. Nov. an. 1086 legavit (t). Dubito de Hruna, quod cum Chira legitur in precaria Guntrami an. 841 (u); in traditione ejusdem Guntrami, pridie ejusdem precarize sacta, quum loco hujus Hrunze scribatur Simera.

CRAMENAUWE cum Runa, uti modo vidimus, pago Navensi adscriptum, hodie Gromenau dicitur.

## S. VIII.

Inter Husenbacum & Hideram rivulos habemus:

FOKKINESHUSUN, hod. Fokkenhausen, prope castrum Wildenburg, seculi superioris injuriis quod periit. Nomen ejus & pagi Navensis habet documentum an. 826, quod infra exhibebimus, numero primum.

FOLEMARESBACH, hod. Volmersbach, cum multis aliis pagi Navensis locis inter S. Maximini possessiones ab Henrico II imp. recensetur (x).

# S. IX.

Supra Hideram flumen, quod Kremero nostro visum est Supra Hi-Nahgoviam terminasse, ex probatissimis monumentis eidem pago d eram. vindicamus:

HALGENESSROD, hod. Algenrod, contracte Algert;
T 2 HIDERA,

<sup>(</sup>t) Ex tabulario Salma - Kirburgensi.

<sup>(</sup>u) Schannat. corp. tradit. Fuld. num. 453.

<sup>(</sup>x) Hentheim hift. Trev. tom. 1, pag. 360. Alfa acad. vol. 111 hist.

HIDERA, hod. Idar, præfecturæ cognominis caput: HENESWILLARE, hod. Enzweiler, ad Navam:

Quæ loca omnia in Tolegiensi Herefridi charta donationis N. 1. an. 826 pago Nahgoviæ diserte adscripta leguntur.

### **S.** X.

Inter Nanum.

Navam inter & Glanum fluvios funt certissime Nahgoviæ vam & Gla- inserta aut inserenda:

N. 1.

N. x.

Auseswillare, ubi silvæ portionem & prata monaste. rium Tolegiense dono accepit an. 826, hod. Ausweiler.

Brucca villa comitatus Kirburgensis, id est, Navensis, in Friderici 1 imp. diplomate an. 1152 commemorata, videtur esse hodiernum Osterbrücken, haud procul Osternaha, diversum a Brücken, præfecturæ Kibelbergensis vice. Cum a jurisdictione comitis pagensis exemtum non esset, uti reliquæ S. Remigii posfessiones in Vosago erant, in Kirburgensi Silvestrium comitum, Kirburgi manentium, comitatu diserte ponitur, cessante jam tum pagorum in monumentis publicis denominatione propria.

HOSTERNAHA. Ruthardus, vir venerabilis prosapiæ, in

pago Nahgoue, in comitatu Kuonradi comitis, in marca & in loco Hosternaha mansum indominicatum cum ædificiis &c. abbatiæ S. Remigii in Remorum civitate contulit an. 918. Sed & Gerlacus y comes Veldentiæ bona sua in Osterna & in Ouinbach monasterio Warnevillerio donavit an. 1258 (y). Mutasse hunc locum nomen, hodieque Niderkirchen dici, Crollius (2) nos docet. A

rivulo, ad quem situs est Ofterbach, & tractus ille omnis inter Lichtenbergam & Ottwileram, Osterthal nuncupatur.

runt

(y) Chartam hanc donationis vid. vol. 11, pag. 293 fq.

N. 111.

<sup>(</sup>z) Origg. Bipont. part. 11, pag. 47, & in aft. acad. vol. 11, pag. 274.

runt autem duæ Osternahæ, uti nunc sunt duæ Ecclesiæ (Kirden), superior atque inserior. Illa (Oberkirchen) a Catharina (Catharinen Ostern), hæc a Margaretha (Margrethen Ostern) discriminis causa cognominabantur. Ceterum Osternaha sine adjecta pagi mentione, in Ludovici regis diplomate San-Maximiniano, an. 880 Francosurti dato, jam legitur (a).

Ouinbach, in literis an. 1258 præcedenti Osternahæ junctum, hodiernum Ombach, prope Kibelbergam, Crollius noster eodem, quem diximus, loco declarat.

Cosla & Gleni villulas a b. Remigio in faltu Vosago, omissa pagi mentione, constitutas & ab aquis præterlabentibus nuncupatas Flodoardus, Remensis ecclesiæ historicus, refert (b). Otto M. rex Germ. locum priorem monasterio S. Remigii apud Remenses restituens an. 952, abbatiam Coslam (c), & an. 965 curtem Coslamuncupat (d), inter sines seu terminos regni sui sitam dixisse contentus. Idem secere Otto III an. 993, Henricus II rex Aquisgrani coronatus, v idus Sept. an. 1002 (e), & Henricus III Noviomagi agens an. 1044 (f). Propius situm loci indicat Adelbertus archiepiscopus Mogunt. in privilegio abbatiæ S. Remigii an. 1127, ubi de prædiis hujus abbatiæ in diæcesi Moguntina, T 3

<sup>(</sup>a) Ap. Honth, hist. Trevir. diplom. tom. 1, pag. 219.

<sup>(</sup>b) Hift. Rem. lib. 1, pag. 108, adde lib. 111, pag. 313. In testamento b. Remigii ibid. pag. 84 Coslo scribitur. Conf. a. acad. vol. 1, pag. 39. In privilégio Ottonis 111 pro monasterio b. Remigii an. 986 ap. Marlot metrop. Rem. tom. 11, pag. 32 Cellam (Coslam) intra Vosagum legimus.

<sup>(</sup>c) Ap. Marlot. metrop. Rem. tom. 1, pag. 581. Bouquet scriptor. rer. Franc. tom. 1x, pag. 384.

<sup>(</sup>d) 1bidem pag. 604. Bouquet l. c. pag. 387.

<sup>(</sup>e) Marlot tom. 11, pag. 58.

<sup>(</sup>f) Ibid. pag. 87.

circa villam, quæ Cosla dicitur, super sluvium Glan, sermo est (g). Memorabile inprimis est Conradi III regis Rom. diploma abbatiæ S. Remigii datum Coloniæ 111 idus Aprilis an. 1138, quo Coslam in pago Vosago (Maggau) collocat cum appendiciis ejus, Bechehem, Glana, Capella, Pettemlembach atque monte S. Remigii (h). Vosagus vel Vogesus mons & saltus, plures per pagos extensus, hic ipse pagus dicitur, uti Nordgoviæ seu Alsatiæ inferioris ac Spirigoviæ pars montana dici Wasgovia hodieque solet (i). Male intellexit auctor orationis de Biponto (k) diploma Ottonis 1 imp. an. 952, Coslam in pago Roslinse, in comitatu Blisensi reponens. Diploma hoc plenius, quam a Marloto editum est, infra exhibebimus. Roslinse in Coslinse Crollius (1) noster corrigendum esse putavit. Pagum autem Roslinsem in comitatu Blesinse quærendum, adeoque a pago nostro Navensi plane diversum esse, Ludovici Ultramarini, regis Galliæ, privilegium an. 940 (m), & Friderici 1 imp. diploma Remigianum inferius producendum satis fuperque

N. 1v.

<sup>(</sup>g) Ap. Marlot metrop. Rem. tom. 1, pag. 344.

<sup>(</sup>h) Extat ap. Du Chesne hist. des maisons de Luxemb. & de Limb, preuves pag. 57. indeque Tolnerus in codicem diplom. Palat. intulit n. xliv, nomen vitiosum Pettemlembach, pro quo Peffemlembach legendum est, corrumpens in Petten, Cembach. Cum diplomate hoc convenit aliud Friderici i regis præceptum Aquisgrani datum an. 1152 ap. Marlot. l. c. tom. 11, pag. 364.

<sup>(</sup>i) Conf. Schæpsiini Alsat. illustr. tom. 11, pag. 126. Crollii orat. de Anvilla pag. 9. sqq.

<sup>(</sup>k) Quæ edita est Biponti an. 1731.

<sup>(1)</sup> Origg. Bipont. part. 1, pag. 21.

<sup>(</sup>m) Ap. Marlet metrop. Rem. tom. 1, pag. 557, & Bouquet script. rer. Franc. tom. 1x, pag. 610, ubi post alia monachis Remigianis consirmatur Cosla cum omnibus intra Vosagum, atque in pago Raslinse in comitatu Blisinse integre ad eam (abbatiam) pertinentibus. Ludovicum hunc regem Lothariensi tunc regno, Gormaniæ regi subdito, inhiasse, ex Flodoardo & aliunde novimus.

fuperque declarant. Castrum Lichtenberg, in allodio S. Remigii Remensis a comite Veldentiæ ædisicatum, unde præsecturæ, quæ nunc juris Bipontini est, nomen, Fridericus II imp. an. 1214 dirui voluit (\*\*).

Ad ecclesiam Coslensem pertinebant ex Adelberti archiepiscopi Mogunt, litteris an. 1124 tres capellæ, ad præsecturam Cusellanam hodieque pertinentes:

N. viii.

Conchis, hod. Konken, Concha ex diplomate Fridericiano anni 1152.

GLENE, seu, uti Flodoardus scripsit, Gleni, hod. Altenglan; quo sub nomine locus hic una cum Deinesberge commemoratur ad Glanum amnem an. 992 in privilegio Ottonis III regis Wormatiensi. Glanam Conradi III & Friderici I regum diplomata habent.

N. v.

PEFLEMBACH, hod. Pfeffelbach, corrupte Pettemlembach apud Quercetanum, & Petteuleimbach apud Marlotum; corruptius, uti jam monui, Petten, Cembach, apud Tolnerum.

Sed & ex iisdem Conradi III atque Friderici I diplomatibus, a Quercetano & Marloto vitiose editis, Coslam insuper respiciebant:

Bechehem, seu Becheem, nomen in omni isto tractu ignotum. CAPELLA sequiori zevo Florscapeln dicta est.

Mons S. Remigii, vernacule Remigsberg, a S. Remigio ita nuncupatus, cujus apud Remenses abbatia monachos ibi aluit, sub præposito seu priore secundum regulam S. Benedicti viventes.

Porro locis his Remigianis, quæ uno vocabulo Remigsland dici solebant, Fridericus 1 in præcepto nostro an. 1152 addit:

QUERENBAC, hod. Quirnbach, villæ monachorum (Münchweiler) ad Glanum proximum.

Nec

<sup>(</sup>a) Vid. alla hæc acad. vol. 11, pag. 287.

Nec prætereunda hic funt quædam alia tractus hujus loca, in tabulis antiquis obvia:

Offenback, vicus major, cella olim seu præpositura ordinis S. Bened. ad abbatiam S. Vincentii Metensem spectante ab an. 1150, & privilegio civitatis imperialis ab an. 1330 (o) insignis, in charta compositionis inter Cunradum comitem Silv. & nepotem ejus, Gerlacum comitem Veldentiæ, an. 1259 sacta, Uffinbach scribitur (p).

Sinede, hod. Syn, Sien. Ruthardus archiepiscopus Mogunt. monti S. Disibodi hubam in Sinede & in Hegene hubam unam contulit circa an. 1108, uti successor ejus, Adelbertus archiepisc. testatur in litteris an. 1128 (q).

Hegene viculus nunc deperditus.

Helbach & Wiselenbach apud Winserhuche Wolframus Rheni comes ex designatione bonorum ipsius, circa an. 1196 sacta, a S. Albani abbatia Moguntiæ in seudum tenuit (\*). Dicuntur nunc Ehlenbach & Wieselbach.

Bollenbach. Quatuor hujus nominis loca in uno tractu, Winterhauch dici solito, exstant, in quibus ille, ubi ecclesia Willigisi jussu, uti mox videbimus, exstructa est, ab eadem ecclesia Kirchen - Bollenbach cognominatur.

Bruningeswilere & Rode in carta fundationis cellæ Offenbac, an. 1150 commemorantur. Illud interiisse prope vicum Becherbach, hoc vero in superstite adhuc villa Hochröderhof, ad ditionem Grumbacensem spectante, quærendum esse conjicitur.

MERKE-

<sup>(</sup>o) Privilegium hoc editum est in scripto eristico Grumbacensi de parochia in Offenbach ad Glanum an. 1746, pag. 23.

<sup>(</sup>p) Crollii origg. Bipont. part. 11, pag. 69.

<sup>(</sup>q) Gudeni cod. diplom. tom. 1, pag. 73.

<sup>(</sup>r) Kremeri orig. Nassoie. tom. 11, pag. 218.

N. 1x.

MERKEDISHEIM, hod. Merzheim, adductum est superius in Munzaha (s). Ruthardus archiepiscopus Mogunt. S. Disibodo. tradidit an. 1108, quidquid Ludewicus de Hosteden in villa Merzhidisheim, quæ est juxta fluvium Naa, in agris, vineis, pratis, silvis habuit, & mansum unum in Studernheim (t).

Merckenbach, hod. Meckenbach. Ex Adelberti archiepiscopi, Mogunt. litteris an. 1128 Willigisus archiepiscopus tres ecclesias in saltu exstirpato exstrui justerat: Bollenbach, Hundisbach, Merckenbach, easque cum omni decimatione S. Disibodi monasterio tribuerat (a). De Hundsbaco superest adhuc ecclesia in colle.

ABWILERE, hod. Aptweiler, in litteris Adelberti archiepiscopi Mogunt. monasterio S. Disibodi an. 1129 datis, quas infra proferimus.

S. DISIBODI MONS, vernacule Difibodenberg, inter Native & Glani confluentes, monasterium olim ord. S. Benedicti, dein a medio seculi xIII S. Bernhardi vel Cisterciensium regulæ, ab an. 1560 monachis vacuum atque desertum (x), Nahgoviæ veteri, cujus centrum occupat, tabulis suis antiquis, a Georgio Christiano Joannis & Valent. Ferd. de Gudenus maximam partem editis, lucis haud parum affundit.

STUDERNHEIM. Originem hujus loci auctor vitæ S. Difibodi an. 1170 scriptæ ita exponit: "Propter fruteta, quæ ibi "excisa sunt, quæ vulgari locutione sudim dicuntur, locus ipse "Studen-

Vol. V . Hift,

V

2.7.3

<sup>(</sup>s) Supra pag. 140.

<sup>(</sup>t) Guden. cod. diplom. tom. 1, pag. 38. & Joannis spicileg. tabb. veterum pag. 91.

<sup>(</sup>u) Guden. 1. c. pag. 69.

<sup>( &</sup>gt; ) Vid. Joannis spicileg. tabb. vet. pag. 83 sq.

"Studenheim primitus appellatus est " (y). In litteris tamen Ruthardi & Adelberti archiepiscoporum Mogunt. a Gudeno (z) vulgatis, aliisque infra producendis, Stadernheim, non Studenheim, hod. Staudernheim, nuncupatur.

### S. XI.

Inter Glanum & Lutram fl. N. v. Inter Glanum & Lutram fluvios:

DEINESBERGE, hod. Deisberg. In villa Aldenglane dicta & in Deinesberge novem mansos, a Wolframo comite per concambium acceptos, Otto III imp. ecclesiæ Wormat. an. 992 confirmavit. Hic mater ecclesia suit undecim villarum circumjacentium, donec postremus ducum Palatino-Veldentinorum novam parochiam in Neunkirchen instauravit, quam sub Ottone 1 imp. ibidem jam suisse docebimus.

NIUUNCHIRICHA. Otto I rex basilicam Niuunchiricha dictam, & hobam regalem circa ipsam ecclesiam, in pago Nahgoune, in foresto suo Wasago, in comitatu Eburharti, de benesicio ejusdem Eburharti comitis, ecclesiæ Wormat. an. 936 Ingelhemii donavit (a). Sexennio post idem Otto rex eidem ecclesiæ mansos regales octo dedit in Niuunchiriha & mancipia xxx in pago Nahgoune, in foresto Wasago, in comitatu Cuonradi comitis (b); nec non an. 956 partem silvæ prope Chevilunbache in loco Niuunchiricha, in pago Nahgoune, in foresto Unasago, in comitatu Ottonis, silii Cuonradi ducis (c). Pro Chevilunbach suspinatu Ottonis, silii Cuonradi ducis (c).

COL

<sup>(</sup>y) In act. Sanctor. mentis Jul. tom. 11, pag. 591.

<sup>(</sup>z) Cod. diplom. tom. 1, pag. 38 & 69.

<sup>(</sup>a) Origin. Guelf. tom. 1v, pag. 276.

<sup>(</sup>b) Schannat. hift. Worm. part. 11, n. 19.

<sup>(</sup>c) Schannat. l. c. n. 23. & orig. Guelf. tom. IV, pag. 292.

cor legendum esse Richenbach, qui locus sane Niunkirchæ proximus est; remotior contra ac minus insignis vicus Schwedelbach, in quo Chevilenbacum quærendum esse nonnulli existimant.

RICHINBAHB, hod. Reichenbach. Otto I rex intercedente Conrado duce, in foresto suo Lutara dicto, sex mansos regales inter Basinbahe & Richinbahe cum tribus seminis & illarum filis in pago Nahgowe, in comitatu Cuonradi, Franconi cuidam sideli suo donavit an. 945 (d).

BASINBAHE, quod modo cum Richenbaco adduximus, hod. Bosenbach scribitur. Occurrit etiam hoc nomen inter possessiones S. Maximini ab eodem Ottone 1 Romze an. 962 confirmatas (e).

Ad novam cellam Offenbacensem, qui eam an. 1150 instituit, Reinfridus de Rudesheim, mansos quosdam simul tradidit in hujus tractus, quem vallem Esvillanam (Esweilerthal) vocant, locis, scil.

Hasbach, hod. Aschbach, ditionis Grumbacensis vico. Hachenbach ad dextram Glani ripam juris Bipontini.

Hornesawe, in Gerhardi archiepiscopi Mogunt. litteris, quibus donatio ecclesiæ hujus loci præposituræ Offenbacensi sasta confirmatur an. 1289, Hurresouwe, seculo xiv Hornsawe, nostra autem ætate Hirsau, vicus ante hos 150 annos derelistus, ex quo templum adhuc superest parochiæ olim amplissimæ, quæ cum Hinzvillana coaluit (f).

<sup>(</sup>d) Martene collett. amplif. tom. 1, col. 285, & in Hontheim hift. Trevir. diplom. tom. 1, pag. 280.

<sup>(</sup>e) Honth. hift. Trev. tom. 1, pag. 293.

<sup>(</sup>f) Hæc omnia ex cel. Crollii notitia historico-diplomatica de cella S. Maria in Offenbach ad Glamm &c. an. 1769 excusa.

#### S. XII.

Inter Lutr. Glan. Nav. & Alisenz.

N. IX.

Inter Lutram, Glanum, Navam & Alisenzam occurrunt:

HUSEN, RODE & ROBURA villæ, quarum primam cum Wergesbach & Semesbach Adelberti archiepiscopi Moguntini charta Dishodenbergensis an. 1129 in pago Navensi diserte ponit; omnes tres autem Willigisus archiepiscopus eidem ecclesse a se instauratze ordinavit conservatores (g). Habemus hic tria inter Navam, Glanum & Alisenzam loca, Oberhausen, Duchrod & Reborn.

In eodem inter Navam & Alisenzam angulo sunt Binegardin, Ebernburc & Vilde, hod. Bingart, Ebernburg & Pseil, in tabula divisionis bonorum Leiningensium comitum an. 1237 commemorata (k). Wolframus Rhingravius sub sinem seculi x11 tertiam partem advocatize in Hebernburch a comite Sarzepontano in seudum tenuit (i).

Odernheim inter villas monti S. Disibodi contiguas & testis ejus ecclesiæ resiciendis perpetuo obnoxias resertur an. 1128 (k). Oppidulum hoc a suo ad Glanum situ Glan-Odernheim appellari solet, ab Odernhemio Wormatiensis pagi ad Salusiam ut discernatur, Trithemio Cotirodurum.

Moschelum, hod. Obermoschel, oppidulum infra castrum Landsberg, ante an. 1122 nuspiam occurrit. Tum vero Nibelungus quidam de Moschelo vixit (1).

Skerin-

<sup>(</sup>g) In Gudeni cod. diplom. tom. 1, pag. 69.

<sup>(</sup>h) Croll. orig. Bipont. part. 11, pag. 108.

<sup>(</sup>i) Kremeri orig. Nassoic. part. 11, pag. 220.

<sup>(</sup>h) Guden. 1. c.

<sup>(1)</sup> Joannis spicileg. tab. vet. pag. 94.

Skeringesfelt, hod. Schiersfeld, cum multis aliis Nahgoviæ locis, Mannendal, Narheim &c. in privilegio Ottonis 1 imp. pro monasterio S. Maximini an. 962 Romæ dato comparet (m).

# C. XIII.

Quæ cis Alisenzam, Appulam & Navam sita sunt loca, ad Cis Alisenz. Navensem & Wormatiensem pagos tabulæ veteres promiscue re- Appulam & tulerunt, five incerta fuerint notariis, five variata utriusque pagi confinia. Ita ex dextra Navæ ripa BINGEN, GRAOLFES-HEIM (Graulsheim, Grölsheim) & GANTSINGEN, (hod. Genzingen) in Laureshamensibus ævi Carolingici traditionibus Nahgoviæ pariter & Wormazgoviæ attribui, alibi jam dictum est (\*). Eædem traditiones villas insuper alias in pago Navensi collocant, quas vel ignotas dubiasve situ, vel ab hoc pago nostro plane alienas esse, suo nunc loco docebimus.

### C. XIV.

Loca situ vel incerta, vel saltem dubia sunt:

Loca fitn

DISSENHEIM, primus omnium, quorum e Nahgovia nomen codex Lauresham. (o) profert. Non ausim ad Domnissum referre, de quo supra (p).

V 3

GIM-

<sup>(</sup>m) Calmet hift. de Lorraine tom. 11, prob. pag. 212 Scheringefifelt; Honthemius hift. diplom. Trevir. Seeringesfeld edidit, uterque male, ut inspectio autographi nos docuit.

<sup>(\*)</sup> Vol. 1, pag. 273.

<sup>.(</sup>o) Num. 2000.

<sup>(</sup>p) Pag. 143 fq.

GIMMININSHEIM (q) in Wormatiensi pago innotescit (r), in Navensi nuspiam.

At illum ipsum præstantissimum codicem ab erroribus in exprimendis pagorum vocabulis haud omnino esse immunem, jam ex sequentibus patebit.

Loca male ad Nahg. relata. BILDICHINGEN, a codice Lauresh. (s) ad Nahgoviam relatum, est certissime Nagelgoviæ locus in Alemannia (s).

GISELSTETHIN ejusdem Laureshamensis compilatoris fallacia Nahgoviæ adscriptum (u), ad eandem Nagelgoviam pertinet (x).

Eadem forte vel simili inadvertentia Kirchheim & Herstat sub Carolo M. rege Nahgoviæ attributa sunt (y), cum Kirchhemium Polandiæ Wormatiensi veteri pago (z) rectius quam Navensi competat, Herstadium vel Ehrstadium autem in neutro occurrat. Proximi sibi invicem sunt vici Kirchhart & Ehrstätt in Elsenzgovia, pristinæ quoque Franciæ nostræ Rhenanæ pago. Kirchhemium insuper Neckergovia, cum superior, tum inserior, continet, utrumque Wirtembergicæ ditionis. Potuit Neckergovia

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>q) Num. 2023.

<sup>(</sup>r) Act. acad. vol. 1, pag. 265.

<sup>(</sup>s) Vol. 11, n. 2012 fq.

<sup>(</sup>t) Ibid. vol. 111, n. 3528.

<sup>(</sup>n) Ibid. vol. 11, n. 2021.

<sup>(</sup>x) Ibid. n. 2575, & vol. 111, n. 3535.

<sup>(</sup>y) lbid. n. 2017 sqq.

<sup>(2)</sup> Unde etiam omnis hæc dynastia Kirchheimensis dicecesi Wormat. adscribitur in laterculo Gallico locorum clausula articuli 14 pacis Ristwic. comprehensorum.

via cum Nahgovia confundi, æque ac Nagelgovia. Pro Herstat Freherus (a) Nerstat legit, quod nobis æque ignotum.

Idem Freherus nomen Caput montium, quod annales Fuld. ad an. 858 produnt, de Gemundio seu Gemunda ad Simeram interpretatus est male; quum ex ipsis annalium horum verbis patescat, de villa Bingensi oppido Rhenoque proxima, adeoque de Chamunda veteri, hod. Kempten (b), esse intelligendum.

### S. XV.

In finibus Nahgoviæ, pagi Franciæ Rhenanæ versus Mosel- Fines pagi. lam extremi, recte constituendis ante nos jam sudavit b. Kremerus (c). Ab Heimbaco nempe ad Rhenum limes septentrionalis, qui Trachgoviæ meridionalis est, procedit ad rivulorum in Navam properantium scaturigines, ita ut naturam ipsam sequatur, id est, montium summitatem, ex altera parte pagum Hunicum (Hundsruck) attingentem (d), usque ad Siesbacum rivulum, præfecturas Idar & Birckenfeld qui disterminat; quo ipso Mergesbach, Rayscheid, Laupach, Biber, Kirchberg, Soren, Lausersweiler, Schauren &c. pago huic nostro, uti & diœcesi Moguntinæ (e); annumeranda esse constat. Quæ ultra Siesbacum, Navæ sontibus propiora

<sup>(</sup>a) Orig. Palat. part. 11, pag. 52.

<sup>(</sup>b) De quo loco vid. descript. pagi Wormat. in act. acad. vol. 1, pag. 272.

<sup>(</sup>c) Histor. Francia Rhow. vernacule scripta pag. 60 sqq.

<sup>(</sup>d) Sensu quidem lato & vulgari loquendi modo, imo in ipsis Ruperti cæs. de patrimonii sui divisione tabulis, an. 1410 confectis, Simmera & omnis hujus nominis præfectura regioni Hunicæ afferitur; at eam proprie stricteque sumtam pagum suisse peculiarem, a Navensi plane diversum, litteræ fundationis monasterii Ravengirsb. an. 1074 inter alia nobis persuadent, ap. Guden. cod. diplom. Mogunt. tom. 1, Pag. 378.

<sup>(</sup>e) Conf. Würdtwein diac. Mogunt. vol. 1, pag. 63.

propiora funt, ad Trevirensem diœcesin, pagumque spectant. Pagus hic Mosellanum superiorem & inferiorem sejunxit, illo utramque Mosellæ ripam a Metis usque ad Suræ atque Saræ confluentes occupante, hoc autem a Dranæ ostiis usque ad pagum Meginensem, inter Bedensem & Hunicum, procurrente; uti Rheni pagis duobus, superiori & inferiori, pagus Kunigessundra suit intermedius. Diœcesis Trevirensis hodieque non tantum præsecturam Nohselden, a Nava cognominatam, sed & Birkenseldensem cum dynastiis Dachstul, Sætern, Schaumburg &c. comprehendit.

Trajecta prope Enzweiler, supra Obersteinium, Nava, per montanam versus Glanum regionem, silvis consitam, cui nomen Heide (f), secundum suprema montium juga ducenda est linea ad Glani, rivulorumque in amnem hunc delabentium sontes, ita tamen, ut Aulenbach, Reichweiler, Leitersweiler, Osterbrücken, Niderkirchen, Breitenbach, Furt Nahgoviæ, superius autem sita Blisgoviæ annumerentur.

Cis Glanum Navensis pagus confinis est Wormatiensi, ad quem Kibelbergam, Miesau, Spesbach, Ramstein, & reliquos præsecturæ Palatino-Lutrensis usque ad Kazweiler prope Lutram vicos; Lutreccensem contra ditionem & Rhingravicam cum Wolfsteinio ad Nahgoviam pertinuisse, ex discrimine Wormatiensis atque Moguntinæ diæcesis nobis perspecto colligimus. Fuit olim peculiaris archipresbyteratus ad Glanum, præpositi majoris ecclesæ Moguntinæ archidiaconatui, qui Nahgoviam propriam comprehendisse videtur, obnoxius, cujus sedes aliquando erat in Hornesau prope Ossenbacum (g), maxime vero Cusellæ; isque archipresbyteratus orientem versus loca Reichenbach, vallemque

<sup>(</sup>f) Pars hujus regionis silvaticæ appellatur Winterhauch, filva nimirum propter altitudinem montium quasi perpetuo hiemalis.

<sup>(</sup>g) Periit locus, at superest adhuc esclesia, Hirjauerkirch ab accolis dicta. Conf. supra pag. 155.

vallemque Esvillanam includens ad Meisenhemium usque descendit. Hunc alius versus Alisenzam & Appulam archipresbyteratus excepit, qui a monasterio Appulensi (Munsterappel) nomen habens, parochias & capellas Niderkirchen, Hemkirchen, Imsweiler, S. Albini, Kriegsfeld, Deimbach, Iben, veteris ac novi Bamberg, Volxheim, Bosenheim, Bleiniche sive Planig, Genzingen, Bingam extremas habuit versus meridiem & orientem (h). Nostra autem zetate Imsweiler vicus, immo & oppidum Rockenhausen, uti Wolfsteinium ad Lutram, Wormatiensem in sacris reverentur przesulem, aut ex pacto quodam recentiore, aut suborto post sacrorum mutationem errore. Ævo tamen Carolingico plura ad Alisenzam loca provincize Wormatiensis annumerata suisse, alibi ostendimus (i).

His Nahgoviæ propriæ terminis adjectum est deinceps ex pago Wormatiensi tantum, quantum formandis duobus archidiaconatibus sufficiebat, inter præpositos nempe S. Mariæ in campis & S. Victoris divisum, idque omne Gowiam, Gaugiam (k), seu pagum simpliciter dixerunt. Hinc synodus an. 948 Ingelhemii celebrata, in pago Nagawi collecta esse scribitur (l).

Hinc

<sup>(</sup>h) Uti videre est ex registro hujus sedis ap. Würdtwein diæc. Mogunt. comm. 1, pag. 88 sqq.

<sup>(</sup>i) Att. acad. vol. 1, pag. 280 fq.

<sup>(</sup>k) Wernherus archiepiscopus Mogunt. capitulo suo majori in superiore & inferiore Olmene (Ulm) sive in aliis villis Gowie plenariam immunitatem concessit an. 1268, ap. Guden. cod. diplom. Mogunt. tom. 1, pag. 726. Algesheim in pago Gaugia charta Richolsi comitis habet an. 1109, ibid. pag. 40. Unde variis locis: Gau-Bæckelheim, Gau-Bischofsheim &c. imo portæ urbis Moguntiæ in pagum hunc ducenti cognomen.

<sup>(1)</sup> Sirmondi concil. Gall. tom. 111, pag. 558.

Hinc Moguntia ipsa (m), Neristeinium (n), Cella ad Primmam (o), Albecho (p), Flanheim & Brunneheim (q), aliaque multa Wormazgoviæ loca Navensi adscripta sunt pago, qui hac ratione mirum in modum adaustus est. Limitem hunc novum, dusto media e civitate Oppenheimensi ad Rhenum initio, cum Kremerus (r) olim noster sollicite circumiverit, ei uberius describendo haud immerito supersedemus. Observandum tamen, Neunkirchen, Otterberg, Kazweiler, ex Moguntinæ diæcesis, qualis medio ævo suit, notitia, ad Nahgoviam ab ipso relata, Wormatiensis nunc episcopi austoritati subesse, adeoque hunc jure postliminii primævæ suæ jurisdistionis partem aliquam novissme recepisse. Ita veterem Nahgoviam a nova, novam a media reste distingueres.

S. XVI.

<sup>(</sup>m) In diplomate Ottonis 1 imp. an. 966 ap. Lunig. spicileg. eccles. part. 1, cont. p. 11.

<sup>(</sup>n) In diplom. Ottonis 111 an. 993 ap. Schapfl. Alfat. diplom. n. 173.

<sup>(</sup>p) Albig, in ejusd. archiepiscopi charta, anni ejusdem ap. Joannis rer. Mogunt. tom. 11, pag. 746; imo & in privilegio Ottonis 1 imp. an. 962 ap. Calmet hist. de Lorr. tom. 11, probat. pag. 212.

<sup>(</sup>q) An. 1018 in diplomate Henrici imp. infra producendo.

<sup>(</sup>r) Geschichte des Rhein. Franziens pag. 151 sq.

### S. XVI.

Pagus & comitatus peculiaris cum Nahgovia fuerit (s), de rectoribus seu judicibus ejus, comites qui dici solebant, ex instituto nostro dispiciendum nunc nobis erit; qua quidem in re, monumentis antiquioribus adhuc desicientibus, ultra seculum ix ascendere nobis non licuit.

Comites pagi.

ALBERICH comes. Est traditio Fuldensis, xv Kal. Martias anno x1 regni Ludovici imp. (825) facta in villa Becchilenheim, cui post Waltratam & Votonem, donationis auctores, signum addidit Albrich comes (1). Bæckelhemium cum sit in pago Navensi certissime situm, comitem hunc eidem vindicamus pago, idque tanto magis, quod Albrici & Hunæ silium, Herericum, virum illustrem, amplissimos in pago isto sundos possedisse mox videbimus. Alberico autem non silius in comitatu successit, sed ADELBERTUS comes, qui monasterio S. Albani rem suam pluribus in locis pagi Nahgoviæ tradidit x1 Kal. Julii anno v11 Ludovici regis Germanici. Senio consectum, viduum & comitatu jam exutum ipsæ, quæ Moguntiæ scriptæ sunt, traditionis litteræ Adelbertum sistunt.

Append. diplom. N. 11.

MEGINGAUDUS, Mengoz. Herericus, vir illustris, Albrici & Hunæ silius, villam proprietatis suæ Wimundesheim infra Nagao, in confinio seu pago Wormatiense, super sluviolum Elera; porro curtiles ac vineas in Binge super sluvium Rhenum, nec non silvam ditionis suæ in silva Sana Prumiensi monasterio contulit præsente Megingaudo comite pagensi, regnante Hludowico

cum

(s) Pagus & comitatus Nahgowe unte Wormatiensem & Spirensem nominatur in Ottonis 11 imp. filiique ejus. Ottonis 111, diplomatibus San-Maximianis an. 973 & 993 ap. Hontheim. hist. Trevir. tom. 1,

pag. 309 & 331.

<sup>(</sup>t) Schannat, corp. tradit. Fuld. n. 355, pag. 146.

cum fratre Karolo an, xxvIII, & Lothario ipforum nepote, Actum Wimundasheim (u). Incidit hæc largitio in annum Chr. 868, initio regni Ludovici & Caroli fratrum a morte patris ipsorum, Ludovici Pii imp. ducto. Biennio post Ludovicus rex istam Hererici donationem, coram Megingaudo comite, aliisque fidejusforibus factam, in Triburia, villa regia, confirmavit (x). Ipfe Mengoz comes & nepos ejus Vodo mansum in Mettenheim, pagi Wormat. loco, Laurishamensi tradiderunt monasterio anno Ludovici regis xxxv1, id est, an. Chr. 876 (y). Megingaudum hunc, pagi Navensis comitem, Ruperti Fortis, regum Gallize Capetingicorum satoris, fratrem suisse Eccardus (2) statuit; cui fane sententiæ probe succurrit ista Mengozi & nepotis ejus Vodonis traditio Laurishamensis, quum Udonem comitem, seu Odonem, Eudonem Robertus ille Fortis filium habuerit, regio Franciæ occid, folio an. 888 impositum. Immo in eadem Mettenheimensi marca Rubertus, filius Ruberti comitis, Megingaudi scil. pater, aut frater natu major, mansos duos cum hubis, agros insuper, vineas & prata S. Nazario donaverat an. 836 (a). Rupertus autem comes, Ruperti Fortis & Megingaudi sive pater. five avus, haud alius facile fuit, quam Rupertus ille inter pagi Wormat, comites jam olim a nobis adductus (b). Megingaudo porro

<sup>(</sup>u) Martene collect. ampliss. tom. 1, col. 189 sq. De Wimundeshemio vid. supra S. 1v. pag. 135.

<sup>(</sup>x) Ibid. col. 191, & in Honthemii hift. diplom. Trevir. tom. 1, p.211. Corruptæ funt hujus diplomatis notæ chronicæ, anno Ludovici regis xxxv11 cum indictione 111 haud conspirante. Sequimur cum Honthemio indictionis appositæ calculum.

<sup>(</sup>y) In cod. diplom. Lauresh. vol. 11, n. 1825.

<sup>(</sup>z) Rer. Franc. lib. xxvIII, pag. 235.

<sup>(</sup>a) Cod. Lauresh. l. c. n. 1826.

<sup>(</sup>b) All. acad. vol. 1, pag. 289.

porro filium Eccardus tribuit cognominem, pagi Meinfeld ad Mosellam comitem ac cœnobii S. Maximini prope Treviros patronum singularem, quem diploma Arnolphi regis cœnobio huic an. 888 datum prodit (c). Neque hic Eccardum aberrasse a vero, Reginonis atque annalium Metenssum austoritas nobis persuadet, quippe qui Megingaudum comitem, Odonis, Galliæ regis, nepotem an. 892 intersectum, ac Treviris ad S. Maximinum sepulturæ traditum narrant. Nepos enim quandoque patruelem seu consobrinum denotare, aliunde constat (d). Ceterum Megingaudum, antequam ad patruelem suum regem in Galliam abiret, Wormatiensi pago an. 889 præsusse comitem, ex iis, quæ alibi jam retulimus (e), credibile est.

X 3

WERIN-

RUPERTUS comes pagi Wormat. 804 -- 827.

RUPERTUS FORTIS, augustæ gentis regum Francorum Capetingicæ auctor 836 + 866.

VODO, ODO, EUDO, rex Francize occident.

MEGINGAUDUS comes pagi Navenfis 868 -- 876.

MEGINGADUS II comes pagi Meinfeld 888 & Wormat. 889 \*\* 892.

<sup>(</sup>c) Ap. Martene 1. c. col. 223, & ap. Hontheim. hift. Trevir. tom. 1, pag. 226.

<sup>(</sup>d) Vid. Ducange glossar. med. & infimæ latinitatis in h. v.

<sup>(</sup>e) Ast. acad. vol. 1, pag. 290. Ex his dictis oritur schema genealogicum sequens:

WERINHARIUS, Navensis pariter ac Wormatiensis pagorum comes an. 891 (f), idem qui camerze nuntius seu procurator in Francia Rhenensi fuit (g), ad Salicam, an ad aliam illustrem, utpote Hererici, stirpem referendus sit, dubitat rerum harum indagator sagacissimus, Georg. Christianus Crollius (h). Hererico enim nepotem suisse, Wernharium comitem, laudatum supra Ludovici Germanici pro monasterio Prumiensi diploma an. 870 docet.

BURCHARDUS. Utrique pago, Wormatiensi & Navensi, uti Werinharius, haud dubie hic præsuit comes, Werinharii illius ex fratre Walahone, Wormatiensis & Spirensis pagorum comite, nepos (i), in cujus comitatu Uta, venerabilis mater Ludovici regis, scil. Infantis, ipso hoc rege consentiente, curtem Nerstein Moguntinæ ecclesæ, cui Hatto archiepiscopus tum præerat, tradidisse, & curtem Ulmena jure ususrustuario vicissim accepisse legitur in diplomate Ottonis III regis an. 994 (k). Contigisse hæc post mortem Arnulphi imp. Hattone archiepiscopo rempublicam administrante, circa an. 900, ex diplomatis Ottoniani verbis nunc rectius, quam olim (1) inspectis, persussi sumus.

WERN-

<sup>(</sup>f.) Vid. in aff. acad. 1. c.

<sup>(</sup>g) De quo vid. cel. Crollii origg. Bipont. part. 1, cap. 111, S. 1x.

<sup>(</sup>h) Ad Salicam gentem refert l.c. & in all. acad. tom. 11, pag. 248 fq. ad Alberici & Hererici prosapiam all. acad. vol. 111, pag. 402.

<sup>(</sup>i) Ita quidem censet Crollins orig. Bipont. part. 1, cap. 111, S. 9.

<sup>(</sup>k) Diploma hoc vulgavit Gudenus cod. diplom. Mogunt. tom. 1, p. 367.

<sup>(1)</sup> In pagi Wormat. descriptione, vol. 1 ast. acad pag. 294. ubi Burcardum hunc comitem ad tempora Ottonis 111 male retulimus.

WERNHERUS. Sub Conrado rege, Herigario seu Herigero archiepiscopo Moguntino, Wernherum Wormatiensis pariter ac Navensis pagorum comitem, quippe prædiorum Remensis ecclesiæ in Vosago, ad Nahgoviam pertinente, Coslæ nempe ac Gleni, invasorem, Flodoardus nobis offert (m). Fuit Wernherus hic silius Werinharii superioris, principum familiæ Franco-Salicæ progenitor.

CONRADUS, Wernheri præcedentis forte frater, ex charta anni 918, qua Ruthardus, vir venerabilis prosapiæ, manfum indominicatum in pago Nahgoue, in comitatu Kuonradi comitis, in marca & in loco Hosternaha monasterio S. Remigii donasse scribitur, nobis innotescit.

Append. diplom. N. 111.

EBERHARDUS. Otto 1 rex, mense Majo an. 937, regni sui anno primo, per interventum dilecti comitis sui Eburhardi, de beneficio ejusdem Eburhardi comitis basilicam Niuunchiricha in pago Nahgoune, in foresto Wasago, in comitatu prædicti Eburharti, ecclesiæ Wormatiensi donavit. De Eberhardo duce, Conradi 1 regis fratre, equidem hæc, quod sieri solet (n), interpretari non ausim, cum is, regi (Ottoni 1) din insidelis, an. 937 jam degradatus sit, uti Ditmarus Merseburg. (o) habet. Potuit esse silius Conradi superioris, pater sequentis, adeoque Conradi ducis Wormat, patruelis; unde stemma genealogicum prodiret subsequens:

WERIN-

<sup>(</sup>m) Hist. eccles. Remensis lib. 1, cap. 20.

<sup>(\*)</sup> Id sane secit Scheidius origg. Guelf. tom. IV, pag. 276.

<sup>(</sup>o) Leibnit. script. rer. Germ. tom. 1.

## WERINHARIUS, Nahgoviæ comes 891.

WERNHERUS, Spirgoviæ comes 906 \* ante 918.

CONRADUS, Nahgowiæ comes 918.

CONRADUS comes Worm. 932. Spir. 940. dux Lothar. 945 † 955.

EBERHARDUS comes pagi Navensis 937.

OTTO Wormat. dux, Nahgoviæ comes 956, Wormazgoviæ 980, Spirigoviæ 982, Craichgoviæ 985. CONRADUS comes Nav. 942 - 45 \* 953.

CONRADUS Nahgoviæ comes an. 942 & 945 prodit in chartis superius adductis (p), ex sententia Crollii filius Eberhardi comitis, amicus Conradi ducis, occisus an. 953, uti Annalista Saxo tradit.

OTTONI, Conradi ducis filio, Ottonis i imp. per matrem nepoti, utrumque Wormatiensis atque Navensis pagorum comitatum, jam olim vindicavimus (q). Navensis tamen administrationem mox aliis reliquisse, vasallis nempe suis, ex sequentibus patebit.

EMICHO I. Prædium Lantberto atque Megingozzo in Kira, Bergun, Husenbach, Puzwilare per Emichonem comitem secundum jus scitumque Francorum, judiciumve scabinorum ablatum & in siscum regium redactum, interventu Wilhelmi archiep.

Mogunt.

<sup>(</sup>p) In Niunchircha pag. 154, & in Basinbahe pag. 155. Conf. ast. acad. vol. 1, pag. 292.

<sup>(</sup>q) Ibid. pag. 293.

Mogunt. Theoderico, ejusdem ecclesiæ præposito, Otto 1 rex an. 961 donavit (r). Loca ista in Nahgovia, non ad Lahnam, uti rubrica diplomatis habet, sita, adeoque Emichonem Navensis pagi comitibus annumerandum esse, aliud ejusdem Ottonis diploma in eadem re an. 966 datum evincit (s); quippe quo Kyra, Bergun, Puzwillare, Husonbach & Beatenforst, in comitatu Nagouwe diserte collocantur. Eodem anno 966 Emichonem Nahgoviæ comitem in Gagenheim supra produximus (t).

WOLFRAMMUS. Commutationem prædiorum inter ecclesiam Wormat. & Wolframmum comitem factam, qua quidem illa proprietatem suam in silva Wasego, regia donatione acceptam, (forte basilicam Niunkircha, de qua supra in Eberhardo comite) hic novem mansos in Aldenglane & in Deinesberge, media in Nahgovia sitis, vicissim tradidit, Otto 111 rex an. 992 Ingelhemii corroboravite Non tantum Nahgoviæ, sed & post Hugonem, cum quo an. 987 fundationi S. Lamberti interfuit, Spirigoviæ comitem, imo Wolframi, Craichgoviæ comitis (u), patrem hunc Wolframum fuisse, verisimile est. Ex Nahgoviæ, Franciæ Rhenanæ pago, in Craichgoviam, ejusdem provinciæ pagum, facilior longe transitus, quam ex Arduenna silva, Lotharingici juris pago, unde Wolframus ille Craichgoviensis originem traxisse narratur. Anonymus hujus narrationis auctor Spirenfis, quam facile istam Vosagi partem, Mosellæ quam Rheno propiorem, cum Arduenna, trans Mosellam sita, confundere potuit!

Append. diplom. N. v.

Post

Vol. V. Hift.

<sup>(</sup>r) Hontheim hist. diplom. Trevir. tom. 1, pag. 292.

<sup>(</sup>s) Ibid. pag. 304.

<sup>(</sup>t) Supra pag. 132.

<sup>(\*)</sup> Vol. 1v hist. pag. 129 sq.

Post Wolframum longa comitum Nahgoviæ, uno eodemque Emichonis nomine insignitorum, series oritur, quos recensere facilius est quam dignoscere. Faciemus tamen rei ad verisimilitudinis leges periculum.

EMICHO II. Villam Nerstein in pago Nahgouue, in comitatu Emichonis comitis, Otto 111 rex collocat an. 993 (x). Biennio post Domnissam eodem in comitatu reponi supra vidimus (y).

EMICHO III. Bona in villa Flanheim & in Brunneheim, in pago Nahgowe, in comitatu Emmechonis comitis sita, quæ Otto 111 imp. abbatiæ S. Albani Moguntiæ donaverat, Henricus IX imp. an. 1018 eidem ecclesæ confirmavit. In loco Wilere ad an. 1032 eundem comitem supra produximus (2).

EMICHO IV. Similiter Munzecha & Merkedisheim, loca retro Sobernhemium ad utramque Navæ ripam sita, an. 1061 (a), Crucenacum an. 1065 (b), Runam porro & Cramenauwe an. 1086 (c) comitem habuerunt Emichonem, cujus etiam in litteris sundationis monasterii Ravengirsburg. an. 1074 sit mentio (d).

EMICHO V in litteris fundationis abbatize Sunnesheimensis per Johannem episcopum Spir. an. 1100 occurrit, ubi inter prædia novo monasterio relicta Alezenzi in pago Nachowi, in comitate

N. VI

<sup>(</sup>x) Schapfl. Alfat. diplom. vol. 1, num. 173, pag. 138.

<sup>(</sup>y) Pag. 143, S. Vi.

<sup>(</sup>z) Pag. 131 fq. S. 111.

<sup>(</sup>a) Supra pag. 140.

<sup>(</sup>b) Pag. 137.

<sup>(</sup>c) S. VII, pag. 147.

<sup>(</sup>d) Ap. Guden. cod. diplom. Mogunt. vol. 1, pag. 378.

mitatu comitis Emechonis refertur (e). Inter testes instrumenti Dissibodenberg, an. 1108 comes Emicho de Smideburch & filius ejus Emmicho leguntur (f). Schmidburgum, ad Kiram amnem, vetus Silvestrium comitum cum peculium suerit, Emichones superiores omnes illustri horum comitum prosapiæ recte vindicari (g) videntur, idque tanto magis, quod loca pagi Navensis in Emichonis comitis Schmidburgensis comitatu diserte collocata mox perspiciemus. Commune autem suit id Emichonis nomen Leiningensi pariter ac Silvestri comitum pagensium samiliæ, illi in Wormazgovia, huic in Nahgovia magistratum exercenti. Supplemus hic comitum pagi Wormat. seriem ante sedecim hos annos a nobis consectam (h) ex allegato modo sundationis monasterii Sünsheimensis documento an. 1100, quo post Alesenzi, pagi Navensis locum, Guntramesheim in page Wormesselt, in comitatu comitis Emechonis positum commemoratur.

EMICHO VI, filius superioris, patri ante an. 1112 in comitatu successisse credibile est, quoniam isto anno Emicho comes cum fratre suo Gerlaco, Veldentize comitum satore, in actibus publicis jam occurrit (i); ut adeo de Emichone hoc juniore accipienda sint, quze ad an. 1112 in Gagenhemio supra (k) adduximus. Sed & ex Adelberti archiepis. Mogunt. pro canonicis S. Martini Moguntize litteris an. 1130 Emicho hic nobis patescit, Y 2 quum

<sup>(</sup>e) Aft. acad. vol. 111 hift. pag. 277.

<sup>(</sup>f) Gudeni cod. diplom. Mogunt. vol. 1, pag. 39.

<sup>(</sup>g) Conf. Croll. de comit. Veld. in actis his acad. vol. 1x, pag. 257, & kurzgefasste Geschichte des Wild- und Rheingröß. hauses pag. 3 sq.

<sup>(</sup>h) Act. acad. vol. 1, pag. 294.

<sup>(</sup>i) Gudenus 1. c. pag. 391. Conf. Croll. diff. 1. c. pag. 258.

<sup>(</sup>k) Pag. 132.

quum Sulcehem (Sulzheim) ex veteri pago Wormat. (1) ad Navensem novum relatum, in pago Nachgowe, in comitate Emechonis comitis de Smedeburc situm esse dicatur (m). Quinquennio post idem Adelbertus archiep, donationem in villa Albecho (Albig prope Alcejam ) in pago Nachowe, in comitatu Emmechonis comitis, S. Albani ecclesiæ in Moguntia sactam, consirmavit (\*). Plura de comite hoc, ejusque progenie qui nosse cupit, laudatos gentis Veldentinæ atque Silvestrium comitum præstantissimos scriptores, Crollium adeat atque Kremerum. Id annotaffe hic fufficiat, Nahgoviæ quidem, uti plerorumque pagorum, nomen in desuetudinem abiisse, comitatum autem ejus penes familiam Silvestrium comitum ita perstitisse, ut a primaria illorum sede in ipsius Friderici 1 imp. diplomate Remigiano an, 1152 infra subjiciendo comitatus de Kiriberch diceretur. Nam titulo comitis de Chiriberc (Kirburg) uti cœperat Conradus, Emichonis vi filius, an. 1140 (0). Comitatus autem ille propter amplitudinem suam lantgraviæ sive landgraviatus vocabulo infignitus eft. Extat Ludovici Severi. Palatini Rheni, ad Emichonem Wildgravium, vasallum suum, monitum atque præceptum v11 Kal. Maj. 1277 Heidelbergæ datum, ut lantgraviam, qua investitus ab ipso erat, indivisam teneat, Gozzo feu Godefridus, eandemque senior filius possident (p). Emichonis frater natu minor, partem ejus appetens, non tantum istam curiæ feudalis sententiam, sed & arbitralem Ottonis de Bickenbach provocavit, qua mense Nov. 1278 decretum est, " quod

<sup>(1)</sup> Ad quem sane pagum seculo viii pertinuisse, docuimus vol. 1, pag. 275.

<sup>(</sup>m) In Gudeni cod. diplom. Mogunt. tom. 1, pag. 92.

<sup>(</sup>n) Ex Joannis scriptor. rer. Mogunt. tom. 11, pag. 746.

<sup>(0)</sup> Gudeni cod. diplom. Mogunt. tom. 1, pag. 123.

<sup>(</sup>p) In Georg. Frid. Schott diplomat. nachricht von der Winterhauch &c. pag. 62.

"quod Emicho comes Silvester fratri suo G. comiciam sive Land"graviatum cum jure attinente partiri non debet " (q).
Rudolphus I Palatinus, dux Bavariæ, donationem Friderici comitis Silv. "super comecia & possessione pertinentibus, vi"delicet villa Monster prope Pingen, villa Heidensheim, Flonheim,
"Wansheim, & super judiciis ad prædistam comeciam spestantibus &c.,
Agneti de Schoneck propter nuptias sactam, Spiræ ratam &
gratam habuit an. 1309 (r).

Plures in Nahgovia mallos olim fuisse atque judicia, vel inde colligere licet, quod peculiaris judicii majoris (hochgericht) in Rhunen æque ac in Syende (Rhaunen und in der Heide bei Sien) adhuc memoria remanet. Imo & comitiæ Flanheimensis, Spiesheimensis, Treisanæ ad Donnersbergam &c. in chartis antiquis sit mentio (s).

## APPENDIX DIPLOMATICA.

I.

Charta donationis Herefridi monasterio Tholegiensi fasta an. DCCCXXVI.

In nomine Domini Amen. Multa funt peccata nostra, & exigua & parva quæ Deo offerimus, hinc ut veniam mereamur profuturam, nos Herefrid & uxor mea Megeneswind donamus in eleemosinam ad ecclesiam fancti Mauricii martyris in Teologia Y 3 quicquid

<sup>(</sup>q) Vid. Grusneri diplom. beitr. part. 1v, pag. 215.

<sup>(</sup>r) Schott loc. cit. pag. 61.

<sup>(</sup>s) Pluribus hac de re agitur in act. acad. vol. 111, pag. 471, maxime vero ex mente Salmenfium principum & Wildgravierum in laudata modo differt. Schottiana.

quicquid in hac die præsenti proprietatis visus sum habere in pago Nahagowe in villis Halgenessrod, Fokkineshufun & Hidera marca, idest, in campis, in pratis, in silvis & pascuis, in aquis, in ædificiis & in mancipiis, quorum hæc sunt nomina Hesinwart, cum filiis fuis, Berolf, Rabold, Magildis vidua cum filiis suis, Waginzo, Irmfrid & frater ejus. Dono etiam in Ausesswillare silvæ portionem & prata ad 111 carratas feni & in Heneswillaro marca unam hobam & jurnalés quatuor de terra aratoria, de una parte est Adalfrides, de alia via publica & de altera fluvius Naha, ita ut cuncta post discessum meum aut uxoris mez in supradictze ecclesize transeant potestatem, omni contradictione exclusa. Facta est hæc traditionis carta in monasterio Tolegia viii Kal. Octobris anno xii regni ferenissimi Hludowici imperatoris, coram his testibus. Sig. Herifrides & uxoris suæ Megeneswindis, qui hanc traditionem fecerunt, sig. Herimann clerici, sig. Ruotprath, sig. Werinbaldi, fig. Hemonis.

II.

## Adelberti comitis litteræ donationis pro monasterio S. Albani Moguntiæ an. DCCCXLVII.

In Christi nomine. Ego Adilbert quondam comes gravitatem peccatorum meorum considerans pro assequatione æternæ beatitudinis & pro remedio animæ uxoris meæ dono ad sanctum Albanum martyrem qui foris murum civitatis Maguntiæ claret miraculis vel ad ipsam sanctam congregationem quæ Deo ibidem inservire videtur donatumque esse volo & promptissima voluntate consirmo, hoc est rem meam in pago Nahgowe in Migelinbache, in Simera, in Richeswillere & quidquid mihi a sorore mea Ranhild in Sororo marca in hereditatem obvenit seu in mansis terris campis pratis silvis aquis aquarumve decursibus domibus & mancipiis de jure meo in jus & dominationem sancti Albani trado & in

perpetuum transsundo, ea scilicet ratione, ut diebus vitæ meæ res supra dictas sub usu beneficii absque ulla diminutione tenere & singulis annis sex solidos in sestivitate sancti Albani persolvere debeam. Quando autem discessus meus venerit, omnes res prædictæ cum omni adtractu & meliorato in potestatem sancti Albani revertantur perpetuo possidendæ. Actum publice in civitate Maguntia sub die xi Kal. Julii anno vii domini nostri Ludowici regis in orientali Francia regnantis (t). Sig. Adilberti qui hanc donationem & precariam sieri & sirmari rogavit. Sig. Willeholdi, sig. Notsridi. Sig. Hucberti. Ego Richolsus monachus scripsi.

#### III.

# Ruthardi litteræ donationis pro monasterio S. Remigii an. DCCCCXVIII.

In nomine sanctæ & individuæTrinitatis noverit omnium sanctæDei ecclesiæ sidelium tam præsencium quamque & suturorum industria, qualiter quidam vir venerabilis prosapiæ nomine Ruothardus cogitans pro Dei omnicreantis intuitu curamque gerens animarum ipsius videlicet ac dilectæ suæ coniugis nomine Libe parentumque suorum menteque pertractans sagaci quatenus aliqua sancta loca vel ecclesias de sibi à Domino concessis proprietatibus augendo ditaret, hoc assiduo corde revolvens superna Dei omnipotentis inspiratione ac promtissima voluntate præsatæ suæ coniugis ac consultu parentum vel sidelium suorum quassam res ex sua proprie-

<sup>(</sup>t) Nahgovia quidem, cum Moguntia civitate, pace Virodunenfi, an. 843, demum pars regni orientalis Franciæ facta est. At annos regni Ludovici Germ. in orientali Francia a morte patris ejus, Ludovici Pii, id est, ab an. 840 vulgo duci esse solitos, in præfatione temi a codicis Lauresham. estendimus.

proprietate ad partem sanctæ Mariæ genitricis Domini Dei nostri & almiflui Remigii confessoris Christi in Remorum civitate mirifica veneracione coronati legitima traditione contulit. Dedit etiam præscriptus Ruothardus ac tradidit & perpetuo jure sirmavit ob amorem Dei & sanctæ Mariæ genitricis Domini sanctique Remigii & pro falute ac requie prædictarum animarum post huius instabilis vitæ discessum in aucmentum & ad honorem ipsius loci sancti in Remorum civitate constructi in pago Nahgoue in comitatu Kuonradi comitis in marca & in loco nuncupato Hosternaha mansum indominicatum cum ædificiis & cum omnibus suis appendiciis scilicet pomeriis campis pratis pascuis silvis aquis aquarumque decursibus mobilibus & immobilibus cultis & incultis sine aliqua diminucione totum & ad integrum, ita siquidem ut deinceps omni tempore eadem proprietas ad partem sanctæ Mariæ & sancti Remigii perpetua possessione habeatur & quicquid inde iuste exigi poterit eidem sancto loco mancipetur. Hoc autem statuentes precamur pro Dei omnipotentis amore & sanctæ Mariæ almique Remigii ut nemo fuccessorum heredum vel parentum nostrorum hane donacionem a nobis factam difrumpere aut violare præfumat sed sicuti quisque facta sua cupit haberi stabilita & sirma ita hæc nostra instituta omni tempore inconvulsa & rata manere permittat. Et si aliqua quod minime credo persona de heredibus vel parentibus meis diabolico instinctu eruperit & contra hanc donacionem seu tradicionem se erigere atque illam infringere præsumit, primitus Dei omnipotentis iram incurrat & a liminibus sanctarum matrum ecclesiarum efficiatur extraneus, deinde regali constrictus examine ad prædictum locum libras x11 cocti auri persolvere cogatur & quod iniuste repetit evindicare non valeat. Et ut hæc nostræ donacionis auctoritas perpetualiter inviolabilis permaneat manu propria illam roboravimus, & manibus parentum ceterorumque fidelium firmari fecimus stipulacione subnixa. Actum in loco & in villa nuncupata Costa in ecclesia sancti Remigii sub die xviii Kl. Februarii anno vii regnante domino Kuonrado in orientali Francia

Sig. RUOTHARDI venerabilis viri qui Francia rege (u) feliciter. hanc cartulam tradicionis fieri firmarique rogavit, Ego Helmericus, cancellarius scripsi & subscripsi. Sig. Frardi. Sig. Vuiserich. Sig. Thangerat. Sig. Allrib.

#### IV.

Otto I rex confirmat Hincmaro, abbati S. Remigii, abbatiam Cosla, hujusque prædia & jura in regno Germaniæ an. DCCCCLII.

In nomine sancte & individue Trinitatis. Оттно divina concedente Ex apogr. clementia rex. Noverit omnium fidelium nostrorum præsencium Officialis kilicet & futurorum industria, quod ARTOLDUS Remorum archiepiscopus reddens ad ecclesiam beati Remigii quandam abbaciam nomine Costam intra fines regni nostri sitam misit ad nostræ præsenciæ clemenciam Hincmarum cenobii ejusdem beati-Remigii abbatem petens nostramque celsitudinem deprecans, ut quoniam terra ipsa imperii nostri dicione clauditur nostræ autoritatis præcepto concessionem ipsius episcopi confirmare deberemus, cuius legationi clementer annuentes & benignam super hac re. Conradi ducis nostri petitionem suscipientes pro animæ nostræ remedio supra nominatam Cosle abbatiam monachis sacro loco sub regula sancti Benedicti deservientibus cum omni scilicet integritate, villis, terris, locis, filvis & omnibus adjacentibus reddidimus quicquid scilicet intra Vosagum ac in pago Roslinse in comitatu Blisense ad ipsam abbaciam pertinere videtur. Sicut ipsi videlicet beatissimo adhuc superstiti Remigio a Clodomiro rege primi Francorum

<sup>(</sup>u) Certum itaque est, Nahgoviam nostram tunc temporis, quo Carolus Simplex, Gallorum rex, confinem ei Lotharingiam invaferat atque Germanis abstulerat, in regis Germaniæ, Conradi'i, side atque obsequio perstitisse immotam; id quod de Alsatia quoque sua probatum dedit ill. Schapflinus Alf. illustr. tom. 11, pag. 2.

Francorum regis Clodovei filio (x), aliisque Francorum regibus nostris sane antecessoribus traditum fore dignoscitur, decreto regiæ auftoritatis renouamus & redditum esse consirmamus. Sicut & hoc nostræ corroborationis præceptum iam præscripti abbatis HINCMARI monachorumque sub illius regimine degentium ad petitionem fieri iussimus, per quod volumus atque sancimus, quatinus nostris successorumque nostrorum temporibus przesatze res ad przescriptum sanctissimi Remigii locum perpetua stabilitate inviolabiliter permaneant, nullusque habeat licentiam eandem terram de nostræ liberalitatis dapsilitate ad prænotatum, sicut ante exaratum est, sic sirmiter concessam monasterium inde subtrahere vel sibi aliquid inde amplius usurpare. Ac ut hæc nostra auctoritas persectissimam perpetualiter accipiat sirmitatem & verius ab omnibus credatur, manu propria subter eam firmauimus, anulique nostri impressione consignari iustimus. Signum domini Ottonis OTBERTUS cancellarius ad vicem Brunonis ferenissimi regis. archicapellani recognovi & subscripsi. Datum v Idus Sept. anno incarnacionis Dni nostri Jesu Christi Dececusi. Indictione x. anno regni Otthonis serenissimi regis xvil. Actum in loco Potueldun ( y ). Amen.

#### V.

Ottonis III regis diploma, quo commutatio bonorum confirmatur inter Hildibaldum episcopum Wormat. & Wolframmum comitem satta an. DCCCCXCII.

Ex chartula- In nomine fanctæ & individuæ Trinitatis. Orro divina favente rio Wormat. clementia rex. Omnibus fidelibus nostris, præsentibus feilicet sec. x11.

<sup>(</sup>x) Memorabilis locus, quo Clodionem, Meroveum & Childericum s inter-Francorum reges a Germanis nostris præterites esse docemur.

<sup>(</sup>y) Botfeld ad Herciniam locus est, haud longe a Quedlinburgo. Vid. Prodromus chron. Gottwic. lib. 111, pag. 461.

atque futuris, notum esse volumus, qualiter nostros fideles. HILDIBALDUM videlicet Wormatiensis ecclesiæ venerabilem episcopum, & Wolframmum comitem condecuit inter se concambium quoddam facere, & hoc, quia de prædio ecclesiæ prælibatæ commutatio facta est, nostræ comprobationis gratia & licentia utrimque fieri voluerunt & rogaverunt. Dedit igitur præfatus Hildibaldus honorabilis præsul ex ratione sui episcopatus omnem decimam superius jam dicto Wolframmo comiti, quæ ecclesse fuæ dari debuit ex parte fuæ proprietatis, quam nos ei in filva Wasego vocato nostra præceptione dedimus, per manum advocati fui Reginbodonis ad integrum in proprium. recompensationem illius decimæ in jus ecclesiæ suæ a prædisto Wolframmo per testimonium utrimque probatum traditione facta recipiens novem mansos in villa Aldenglane dicta & in Deinesberge sitos cum omnibus utenfilibus, ad eos rite pertinentibus, in mancipiis utriusque sexus, areis, ædificiis, terris cultis & incultis, agris, pratis, campis, pascuis, silvis, aquis, aquarumve decursibus, piscationibus, molendinis, viis & inviis, exitibus & reditibus, cunctisque aliis appendiciis, quæ dici possunt, ad integrum, ea videlicet ratione, ut hujus commutationis nostro confensu facta traditio ex utraque parte deinceps firma consistat, per hanc nostram præceptionem, nostro justu scriptam & sigillo nostro signatam, manuque propria nostra, ut infra videtur, corroboratam.

HILDIBALDUS episcopus & cancellarius vice Willigisi archiepiscopi recognovi. Data viii Kal. Martii anno Dominicæ incarnationis Deceexcii. Indictione v. Anno autem tercii Ottonis regnantis nono. Actum Ingilenheim seliciter. Amen.

#### VI.

Otto III, rex Arbodo abbati S. Remigii confirmat curtem Cosla plena libertate possidendam, an. DCCCCXCIII.

Ex apogr. officialis Rem. an. 1306.

In nomine sanctæ & individuæ Trinitatis. Оттно divina fauente Quoniam regiæ dignitatis officium esse constat, clementia rex. ut monasteria Deo & sanctis eius dicata, ad conseruandum religionis statum nouis semper priuilegiis contra omnes infestancium incursiones muniantur. Idcirco nouerit omnium sidelium nostrorum præsencium scilicet & futurorum industria, quomodo vir venerabilis Arbodus abbas monasterii sancti Remigii in suburbio Removum siti, nostris obtutibus præsentari fecit præcepta bonæ memorize aui nostri Otthonis, & eius zequivoci genitoris nostri, imperatorum videlicet Augustorum, in quibus scriptum continetur qualiter ipsi ecclesiæ prædicti sancti Remigii & monachis Deo fub regulari disciplina die nocteque ibi militantibus curtem quandam Colla vocatam infra regni nostri terminos constitutam a prædecessoribus eorum regibus & imperatoribus per præceptiones suas illis donatam & confirmatam, postea a prauis hominibus beneficiario usu detentam, cum omnibus appendiciis ad eam rite pertinentibus in jus ecclesiæ eiusdem beati Remigii suis præceptionibus remiserunt & reddiderunt. Pro rei tamen firmitate petiit cellitudinem nostram præscriptus abbas, ut nos regiæ auctoritatis nostræ nouo donatiuo eandem curtem cum appendiciis suis eidem ecclesiæ concederemus & confirmaremus. Nos vero ob interuentum fidelium nostrorum Willigisi videlicet Maguntinæ ecclesiae venerabilis archiepiscopi nec non & Egberti sanctae Trederensis ecclesiæ honorandi archipraesulis ac Hildibaldi Warmaciensis cleri totius reuerentiæ digni pontificis, piæ petitioni illius benignum assensum præbentes, prædictam curtem Costa cum omni vtilitate ad eam rite aspiciente, eidem ecclesiæ sancti Remigii hac nostræ auctoritatis regia præceptione denuo donamus

& confirmamus præcipientes regali maiestate, ut monachi ibidem Deo sanctoque Remigio samulantes absque vilius contradictione dehinc teneant atque possideant, & quicquid vtilitatis exinde peruenerit, suis ut libuerit usibus adjungant. Et interdicentes sirmiter regia potentia, ut nullus dux, vel comes, aut judex publicus sive regius exactor vel aduocatus hinc aliquid exigendi habeat potestatem, nisi quantum abbas aut monachi eiusdem cænobii dederint uel permiserint. Ac ut hoc auctoritatis nostræ præceptum sirmum & stabile permaneat, hanc cartam conscribi & anuli nostri impressione signari iussimus, quam & propria manu subtus sirmauimus. Signum domini Otthonis gloriosissimi regis. Hildibaldus episcopus & cancellarius vice Wiligisi archiepiscopi recognoui. Data vii IdusMaii annoDnicæ incarnacionis Dcccco.xcoliti Indictione vi. Anno autem tercii Otthonis regnantis xo. Actum in villa Dedonis seliciter Amen.

#### VII.

Henricus II imp. possessiones abbatiæ S. Albani in page Nangoviæ confirmat un. MXVIII.

In nomine fanctæ & individuæ Trinitatis. Henricus divina fauente clementia imperator Augustus. Omnium sanctæ Dei ecclesiæ nostrique sidelium tam præsentium quam suturorum sciat universitas, qualiter sidelis noster & dilectus Gerebertus videlicet abbas sancti Albani infra urbem Magoncia regalem nostram sæpius adiit clementiam, ut possessiones & traditiones, quas antecessores nostri clarissimi reges & imperatores eidem sancto secerant, nominis nostri authoritate consirmaremus, cuius petitionem ob diuini cultus amorem & interventum Erkanbaldi venerabilis archiepiscopi benigne suscipientes, eastem donationes eaque bona in villa Flankeim & in Brunnekeim in pago Nahgowe in comitatus Emmechonis comitis sita, quæ antecessor noster Otto piæ memoriæ imperator prædictæ ecclesiæ ex sisco nostro regio legaverat,

ad jus atque dominium sancti Albani transserimus & authoritatis nostre præcepto nouiter consirmamus, per quod præcipimus, ut prædictus sidelis noster Gerebertus abbas ejusque successores hæc prænominata bona ad usum ecclesiæ suæ libere sine omni contradictione possideant, & ut hæc nostræ consirmationis authoritas in omni ævo inconvulsa permaneat, hanc cartam inde conscriptam manu propria subtus roboravimus, & sigilsi nostri impressione insigniri iussimus. Guntherius cancellarius vice Erkambaldi archicancellarii recognovit. Data xviii Calend. Januarii indictione ii. anno Dominicæ incarnationis m. xviii. anno vero domini Henrici ii regnantis ::viii, imperii autem vi. Actum Mulinbuses seliciter amen,

#### VIII.

Adelbertus archiepisc. Mogunt. Odoni S. Remigii abbati construat libertatem ecclesia ipsius in Cosla & capellarum ad illam spestautium an. MCXXIV.

Ex apogr. officialis Rem. an. 1306.

In nomine sanctæ & individuæ Trinitatis. Adelbertus Dei gracia sanctæ sedis apostolicæ legatus ac Magunciensis ecclesiæ archiepiscopus. Venerabili fratri, Odoni Remensis archimonasterii abbati & omnibus secum Deo militantibus salutem & benedictionem. Quicquid Spiritu sancto actore per antiquos patres promulgatum est, ad nostram doctrinam, vtilitatem ac disciplinam accessit; unde, venerandi fratres, vestræ iustæ querelæ dignæque peticioni occurrentes ob honorem, reverenciam amoremque beatissimi Remigii peculiaris Francorum patroni, de cuius meritis non modice præsumimus.. Vobis vestrisque ecclesiis & capellis, quæ in nostra sunt dyoces, omnem, quam ex antiquo comprobantur habuisse libertatem, concedimus, sicut denominative subiecimus, ecclesiam de Cosla, suas tres capellas, scilicet Chonchis, Glene, Pestembach, & omnia jura sua, quæ hastenus semper habuit, libero ac quieto iure in perpetuum possideant.

Ecclesia etiam de loco, qui dicitur Capella, quicquid suo jure antiquitus peruenit, remotis nouis & inauditis probrorum superstitionibus obtineat, nichilque in hiis ecclesiis amplius, quam antecessores, agant, nihil, quod beati Remigii fratrumque eiusdem ecclesiæ libertati contradicat, faciant. Quod si aliqua in posterum ecclesiastica vel secularis persona huic nostro immo Dei mandato aliquo modo obuiauerit, sciat se anathemate condempnatum & ab ecclesia eliminatum, nisi cum satisfactione respuerit. Hæc omnia ut rata & inconsulsa vobis permaneant præsens privilegium figilli nostri impressione signavimus. Sunt autem testes. Buggo Wormaciensis episcopus. Folbertus, abbas sancti Albani, WEREMBOLDUS abbas sancti Jacobi. Dudo, maior præpositus, Richardus præpositus sancti Stephani. Henricus præpositus fancti Victoris. Anshelmus, præpolitus fanctæ Mariæ ad gradus. Cyno decanus de domo. Thurimbertus magister scolarum. Henricus Bingensis præpositus. Gerlahus aduocatus earundem ecclesiarum. Richerus einsdem allodii præpositus, cuius peticione & obtentu privilegium hoc factum. . ALWINUS & Odo monachi. Acta funt hæc anno Dominicæ incarnacionis millefimo centefimo xx°. 1111°. Indictione secunda. Imperante domino Henrico huius nominis quarto. Data Mogoneiæ per manum Godescalci notarii. xiii Kal. Decembr.

#### IX.

Adelbertus archiepisc. abbatiæ S. Distbodi curiam in villa Wérgesback & alia bona in pago Nahgoviæ tradit an. MCXXIX.

In nomine fanctæ & individuæ Trinitatis. Adelbertus Dei gratia Mòguntinus archiepiscopus & apostolicæ fedis legatus notum esse volumus tam præsentibus quam suturis, qualiter nos præsecessorum nostrorum exempla pia mente intuentes — Hinc ob animæ nostræ remedium abbati & monachis in monte S. Dissodi Deo servientibus in stipendium & meliorem sustentacionem curiam

curiam nostram in villa Wergesbach, in pago Nachgowe sitam, cum omnibus suis attinenciis, quam a domina Guta & filio eius Humberto ministeriali nostro pro iusta pecuniæ summa comparasse dignoscimur, liberaliter & pleno iure donavimus perpetuo possidendam. Addimus insuper in dicto pago census viii' denar. constitutos in Semesbach, x in Abwilere, x in Husen & xv in Studernheim, quos prædictus Humbertus a nobis & antecessoribus nostris in beneficio habuit, & in manus nostras libere refignavit. Vt autem hæc traditio in omni ævo rata' permaneat & inconvulsa præsentes paginas sigillo nostro dedimusroborandas. Huius rei tostes sunt. Heinricus præpositus maioris domus & S. Victoris. Cuno custos & decanus. præpositus Ersessurt. Werenboldus abbas S. Jacobi. Folcardus abbas S. Disibodi, Rupertus comes de Lurenburg. comes de Boymeneburg & frater ejus Gerlach. Menhardus comes de Spanheim. Bertoldus & frater eius Sifridus de Nuringen & alii quam plures liberi & ministeriales. Acta sunt hæc Moguntiæ anno Dominicæ incarnationis M.c.xxvIIII. indict.vII. viii. Calend. Januarii.

## X.

Fridericus I rex Rom. Hugoni abbati S. Remigii curtem Cosla, aliaque multa variis in pagis sita confirmat an. MCLII.

In nomine sanctæ & indiuiduæ Trinitatis. Fredericus Dei gratia Romanorum rex Augustus. Quoniam — Noverit omnium sidelium tam futurorum quam præsentium industria, quomodo vir venerabilis Hugo abbas monasterii sancti Remigii in suburbio Remorum siti nostris obtutibus præsentari secit priuilegia imperatorum Karoli, Ottonis, Heinrici, & patrui nostri diuæ recordationis Conradi, in quibus continetur, qualiter ipsi ecclesiæ prædictæ sancti Remigii & monachis Deo sub regulari disciplina ibidem commerantibus curtem quandam Costa vocatam insra regni nostri terminos

terminos constitutam a prædecessoribus eorum regibus & imperatoribus per præceptiones suas illuc donatam & confirmatam cum omnibus appendiciis ad eam pertinentibus in jus eiusdem ecclesiæ firma donatione contulerunt; pro rei tamen firmitate petiit cellitudinem nostram præscriptus abbas, ut nos regiæ auttoritatis nostræ nouo donativo ipsam curtem eidem ecclesie consir: maremus. Nos igitur pize petitioni iplius assensum przebentes prædictam curtem Cossam cum appendiciis, videlicet Capellam, Glannam, Concham, Osterna, Querenbac & in comitatu de Kiriberch villam quæ dicitur Brucca ecclesie sancti Remigii regia concellione firmavimus. Reddidimus etiam eidem cenobio quasdam villas olim illi fubtractas in ducatu Turingorum, quarum nomina sunt hæc, Scannistat, Northus, Adilstat cum omnibus suis pertinentiis & in pago Riburiense reddidimus ei similiter villas nuncupatas Cobach H.. Permere (z) cum suis pertinentiis. Et in pago Rollisse in comitatu Blefinse Bernam cum appendiciis suis & Biscofesheim & allodium quoddam in villa quæ Buperpurra vocatur quod Albertus aduocatus eidem ecclefiæ factus monachus dinoscitur contulisse.

Et ut hæc omnia firma &c. Signum domini Frederici Romanorum regis inuictissimi. Ego Arnoldus cancellarius vice Henrici Moguntini archiepiscopi & & archicancellarii recognoui. Dat *Wirzburch* xvii Kl. Nouembris, Indictione xy feliciter.

XI.

<sup>(</sup>z) Nomina locorum corrupta absque autographi inspectione equidem restituere non ausim.

#### XI.

Henricus VI imp. Alberto comiti Spanheim pradium saum Munziche dono tradit an. MCXCVII.

LIEINRICUS Dei gratia Romanorum imperator semper Augustus & rex Siciliæ. Imperialis excellentiæ nostræ decet elementiam devota fidelium fuorum obsequia mente attenta respicere eisque pro bene meritis liberali munificentia digne respondere. Qua sane consideratione præ oculis habentes puram sidem & indesessa obsequia quæ fidelis dilectus noster Albertus comes de Spankeim per multos laborés ad exaltationem nostram & honorem imperii constanter nobis exhibuit & frequenter, de consueta maiestatis nostræ clementia concedimus ei in feodum, & heredibus suis brædium nostrum Munziche, in qua iam prius aute hanc nostram concessionem ius eum & fratres suos habere cognovimus & ipsum prædium ei & heredibus suis præsenti pagina in perpetuum confirmamus. Statuentes & districte præcipientes ut nec karishmus filius noster Friedericus illustris Romanorum rex. nullusque frater noster, nullaque omnino persona parua vel magna prædictum fidelem nostrum comitem & heredes suos in hac maiestatis nostre concessione audeat gravare, vei aliquo modo perturbare, cuius rei noticiam presentem paginam inde conscribi justimus & maiestatis nostre figillo communiri. Huius rei testes sunt Gullielmus dux Spoleti. Margyardus senescalcus marchio & dux Ravennensis. Anconenfis, Comes Bertoldus de Leschemunder. Hermannus de Striperc. Ulricus de Tanne. Evernardus camerarius Aquensis. Folemarus camerarius de Bobardia & alii quam plures. Datum in Limaria anno Domini m°c°xc°v11°, duodecimo die mensis Septembris. Indictione prima,



GEORGIA

. . 

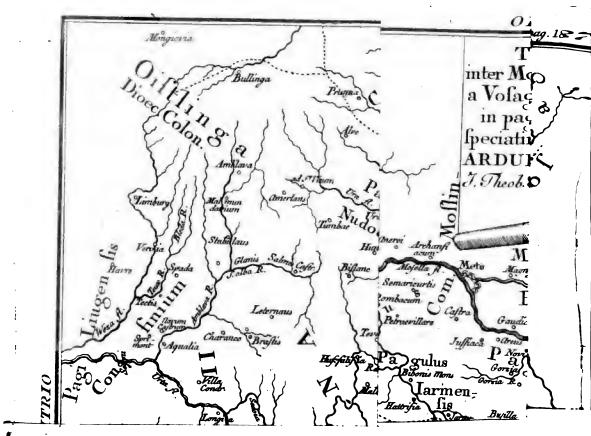

Ks.

#### GEORGII CHRISTIANI CROLLII

# OBSERVATIONES GEOGRAPHICÆ

AD ILLUSTRANDUM OMNEM TRACTUM

## MOSELLANUM

SPECTANTES.

# SPECIMENI

De pagis inter Mosam ac Mosellam, in Vosago, Wabria & Arduenna sitis.

#### S. I

Trastus Mosellensis, & ducatus Moslinse, nova descriptio, post Valesii, Bessellii & Honthemii curas haud supervacua.

Pagorum Mosellensis ac Trevirorum, confinium pago Navensi, ab amicissimo nobis & doctissimo Lameio pulcherrime illustrato, notitiam curatiorem exponere animus erat. Neque enim viri summi, Besselius atque Honthemius (a), pagum Trevirensem a Mosellensi, quod sieri debuit, distinxerant; neque ipsius pagi Mosellensis, sive tractus, sive ducatus, sive comitatus, descriptionem distincte & ad diocessum tam ecclesiasticarum quam civilium

<sup>(</sup>a) Ille in prodr. chron. Gottwic. 1. IV de pagis voc. Moselgawi p. 696, hic in hist. Trevir. diplom. tom. I, diff. sec. VII præmissa S. XV, pag. 63 sq.

rationes apte instituerunt: & qui illis præivere, longius etiam ab ejus rectiori notitia aberrarunt. Hinc illa pagorum, qui fecundum Mosellam suerunt, obscuritas; hinc pagi Trevirensis cum Mosellensi, hujusque cum Metensi consusso. Valesius (b) certe pagum Mosellensem solum dicit, quem alias pagi Metensis vel comitatus Mosellensis appellatione insignierunt veteres: ducatum vero Moslinse, pago sive comitatu Mosellensi ampliorem, designasse existimat, vel totum Mosellæ tractum, quod quidem satis indesinite pronuntiat; vel certe majorem ejus partem, inde a comitatu Calvomontensi ad comitatum usque Arduennensem. In quo quidem recte sequitur regni divisionem a Ludovico Pio cæsare inter filios, Lotharium & Carolum, omisso Ludovico, an. DecexxxvIII testantibus annalibus Bertinianis factam; sed terminos, quibus ducatus Mosellicorum a comitatu Arduennensi discretus suerit. haud declarat. Neque vidit Valesius præter pagum Moslinse. quem cum Metensi eundem facit, & superiorem dixeris, duos alios: quorum alter medius a finibus diœcesis Metensis ad Siram usque fluvium, Surze proximum, extensus, & cum Rizingovia in unum conjunctus fuit, in diœcesi Trevirorum; alter inferior paulo infra civitatem Trevirorum utrumque Mosellæ latus ad pagum usque Hunsrich tegit. Browerus (c) hunc inferiorem maxime Mosellensem sive Moselgaviam appellatum suisse, & ab oriente hiberno Hundesruchum, a sinistra Mosellæ pagum amplissimum Bedensem vicinos habuisse dicit. Besselius, Browerum a se laudatum haud fatis affecutus, pagum Mosellensem a civitate Metis ad utramque Mosellæ ripam usque ad civitatem Treveris positum dicens, diœcesium rationem non habet, sed tamen ad Valesii opinionem propius accedit. Honthemius priorum sententias ita

(b) In notitia Gallia pag. 362 sq.

<sup>(</sup>c) Annal. Trevir. tom. 1 Proparasceve c. xxv1, \$. 1x, pag. 72.

conjungit, ut pago Mosellensi longe ampliorem regionem tribuat, cujus quali centrum fuerit urbs Trevirorum, scilicet a pago Scarponensi & Salinensi ad Hunesruchum usque porrectum; quem quidem tractum potius quam pagum eundem fuisse putat cum ducatu Moslinse seu Mosellicorum, eundemque etiam a loco principe Trevirensem olim dictum esse, parum distincte asserit. Hinc forestem quandam, quam Zuenteboldi regis charta an. Decexey data (d) in pago Trevirensi sitam dicit, Mosellensi pago attribuit. Tum Honthemius cuncta loca sive in ducata Moslinse, sive in comitatu Mosellano, sive in pago aliquo Mesellensi sita dicantur, in unum pagum majorem coagmentat, quamvis in diversis tractus Mosellani pagis, diversisque diecesium finibus quæri debeant. Sic Rutilam monasterium vetus ad Mosellæ dextram ripam supra Sirckium a Valesso (e), præeunte biographo S. Bernhardi, in pago Trevirico positam cum Besselio Honthemius pago Mosellens vindicat, immo & Waldelesingam ad Saravum in Sarago. Aa 3 via

<sup>(</sup>d) Ap. Honthem. tom. 1, pag. 232. In spec. 11 suo loco de hac soreste pagoque Trevirensi dicemus.

<sup>(</sup>e) Notit. Galliar. pag. 492 voce Rutina. En ejus verba: "Rutina "& Rutinense monasterium vetus in pago Trevirico in libro iv de "vita Bernhardi Claravallensis abbatis memoratur, & Guntrannus de "Sirca, quod est oppidam ei proximum monasterio. Aliis Rutila "dicitur, vulgo Rotil vel Rottel, locus non longe a civitate Treviris "distans, sed Sircæ castro ad Mosellam (Sirck) muko propior.., Rutila, hodie Retel, in pago, si pro dicecesi sumas, Trevirico recte sita dicitur; sed si geographice & civiliter quæras pagum, suit in Sarachowa inferiori, quam inter Mosellam ac Saravum sumen conclusam cum pago Rizingoviæ Mosellensis, ad sinistram Mosellæ, & Trevirensi ad dextram Saravi slumen archidiaconatui Trevirorum Tholegiensi antiquitus subesse, dein videbimus. Ceterum Valesius laudabat locum Gausridi de vita S. Bernhardi ex Surii astis SS. Sed in astis SS. Antwerp. ad xx Aug. pag. 240 male legitur Guntranus de Sura.

via inferiori, cui etiam Rutilam rectius assignamus, consuderunt cum Waldesinga, a quo comitatus Waldesinga in pago Mosellensi, sive Rizingou (f) nominatus est. Alios errores deinceps coarguemus,

Error notatur, quo pagus Moilensis confunditur cum pago Moslensi, E pagi Moilensis restior notitia praebetur.

Non possumus tamen, quin statim errorem ex nominis similitudine creatum eumque gravissimum auseramus. Insert nimirum Honthemius in pagum Moslensem ex charta quadam Lotharii 11 regis an. Decelxvii comitatum Vanolon, in eoque villam Dalor: quæ srustra in eodem quæras, cum mendose indicata sint. Ex rectiori autem lectione (g) in pago Molense (vel Moilense) commarca Vanolon & villa Dalon sitæ suere. Pagum vero sive comitatum Moila, de cujus situ varie disputarunt eruditi (h), primi

<sup>(</sup>f) Quem infra nova ratione îllustrabimus. Notamus tantum hoc loco, pagum hunc in diœcesi Trevirica proxime a finibus diœcesi. Metensis usque ad Siram stumen inter pagum Methingoviæ ad Alisontiam stumen, & Mosellæ sinistrum latus maxime situm susse, quædam etiam loca ad dextram Mosellæ versus Treviros sua habuisse.

<sup>. (</sup>g) Chartam ipsam edidere Marterius & Durand in coll. mon. ampl. tom. 1, pag. 177-179 ad au. 861 (qui corrigendus in an. 867; apud Honthemium charta per errorem typorum ad an. 876 refertur).

<sup>(</sup>h) Comitatum Moilla, Nithardo fib.1, pag. 88 ed. Kulpis. & Asmal. Bertin. ad an. 837 memoratum. Valesius (qui alias nomina pagorum illi junctorum mendose expressa, pulchre restituit) pag. 341 haud seliciter a finibus Ripuariorum longius removet, inque Hasbania Brabantina apud Mon. Heyllessem ad Hasbam slumen quærit; notatus ideo a Besselio pag. 684 sq., qui tamen haud selicius in pago Tassandrio, prope slumen Nettam in Satrapia Herentals, tractum die Vryheit Mollad com. Moilla pertinere potuisse conjicit.

primi statuimus in finibus Ripuzriorum (i), seu in ducatus Juliacensis partibus septentrionalibus (k).

Novam

- (i) Locus ap. Nithardum 1. c. a Valeno restitutus sic habet: "Portio-,, nem regni a mari per fines Saxoniæ usque ad fines Ripuariorum "totam Frisam, & per fines Ripuariorum comitatus Moilla, Hat-"tuarias, Hammolant, Masagowi. Deinde vero quicquid inter Mo-, fam & Sequanam ufque Burgundiam una cum Viridunense confistit. , , Primum igitur Frifia ponitur ad dextram Isalæ fluv. cum Rheno juncti usque ad fines Ripuariorum, dextram Rheni oram incolentium; hine per fines Ripuariorum inter Rhenum & Mosam nominantur comitatus Moilla, & quæ ei proximæ fuere, Hattuaria, hisque confines ab Septentrione Hamalant, ab occidente Masagowa inferior atrumque Mosæ latus tegens; unde patet, pago sive comitatui Moilia locum non esse vel in Hasbania, vel in Tassandria, sed inter Hattuarias & comitatum Juliacensem esse quærendum in ipsis finibus Ripuarise (in quinque comitatus divisæ, prout docuit b. Kremerus de provincia Ripuaria in actis acad. vol. 1v., pag. 187 fq.) Juliacenfem comitatum, qui in Ripuariis fuit, proximum fuisse pago Moilla, ex locis jam oftendemus.
- (h) Charta Lotharii 11 regis an. 867 supru excitata docet, regent rogatu Matfridi comitis, (quem ab an. 855 Ripuariæ, speciatim Eisliæ præfuisse novimus) cum hujus vafallo Otherto concambium iniifie; Otbertum dedifie varia prædia fua in comitatu Juliacenfi, pago Tulpicensi - Eistensi ad partem fisci ; regem ipsi reddidiffe de rebus juris regii in pago Molense in commarca Wanolon, beneficium Sigari, & de beneficio Meiolo, de villa Dalon, aliaque in pago Tul-picense - Eistense, in comitatu Juliacense. Pariter in charta Ausbaldi Prumiensis abbatis an. 867 ap. Martene & Durand 1. c. tom. 1. pag. 184 - 187 junguntur pagi Coloniensis, Tulpiacensis, Bunnensis atque Muallenis, five Moella, inque hoc ultimo ponitur villa Foshunda. Hanc vero Prumientium villam ipte Cæfarius abbas commode deferibit in registro Prum. n. exxxve de Juhggende vulgo Jüggen. S. e. Juhggende non longe distat de Linnighe in una vicinia, qua appellatur de Mule, & tenet cam comes Seynenfis, & ab eo tenet cam nobilis pir de Mulendanhe. En locum Jüchen, unde præfectura fuliacensis inter illam de Castre & dominium Wickerad interjecta etiampum appellatur! Ipsum etiam nomen pagi superstes in Mule & Mylendonk, sorian etiam Miljort inter Milendonk & Odenkirchen ad flumen Nerfam; in eademque vicinia superest villa Wanlo; neque longe abest

Novam igitur tentaturi descriptionem actum non agemus, ab erroribus aliorum nobis cavebimus, neque tamen ipsi ab omni errore immunes erimus.

# C. II.

Moslinse appellationis varii significatus dislinguuntar; speciatim de ducatu Moslinse.

Ante omnia autem appellationis Moslinse significatus videtur discernendus, & pro subjecti nominis & pro temporum varietate diversus. Alius enim est pagus Moslinse, sive Mosellensis, sive Mosellicorum latissime sumtus pro toto tractu Mosellæ utrimque adjacente, maxime per Metensem ac Trevirensem diceceses; alius est ducatus Moslinse, alius comitatus Mosellensis; alii denique sunt pagi Mosellenses proprie sic dicti tres; quorum significatuum exempla quædam subnotamus (1).

Ludovicus

villa & præfectura Dalen, a qua proxime in finibus præfecturæ Heinsberg abest villa in der Mellen, quod convenit cum Meiolo benesicio; neque procul inde est a Ruram slumen villa Elsen prope Wassenberg, quæ eadem sit cum villa Helissem in pago Moila, quam Eberhardus Cisoniems, dux Forojulii, legavit inter alia siliæ suæ Judith in testamento an. 868 ap. Eccardum in Quatern. Monum. pag. 33. Pagus igitur sive comitatus Moila complexus est agrae Heinsbergenses aliosque, inter pagos Juliacensem ab austro & Hattuarias a septentrione, Nivanheim ab oriente, & Mosagowam superiorem ab occidente. Sussiciant hæc monuisse ad lites de situ pagi incerto desiniendas. Videant vero etiam, quibus hæc examinandi copia datur, num loca hujus pagi in decanatum Suchtelensem, qui archidiaconatui Santensi subest, conveniant.

(1) Exemplum kujus fignificatus latisami demus aliquot: 1) Villa Arcus in agro Mosellensi & in comitatu Carponinse (seu Starponinse, de quo infra agemus) ab Arnulpho imp. an. 892 monasterio Gorziensi donata; conf. chartam ex autographo editam in Calmeti hist. Loth. tom. 11, probb. pag. 153, edit. nov. Meurissius eandem chartam in hist.

Ludovicus vero Pius imp. in divisione regni inter filios Pipinum, Ludovicum & Carolum, omisso Lothario, Italize rege,

hist. epist. Met. pag. 292 falsa lectione contaminatam, dederat: in pago & comitatu Metensi sive Scarponinse, in villa, quæ dicitur Arcs. Diversi sane erant comitatus Metensis & Scarponensis, quos Meurissius ubique miscet, ut infra ostendemus. Pagi quidem Scarponensis in finibus situm erat Gorzia mon. quod ex ejus chartis ad an. 763 & 765 ap. Meurisse & Calmet 1. c. patet; sed in ipso confinio ejus cum Metensi agro. Subfuit igitur comiti pagi Scarponensis, qui fuit in dicecess Tullensi, sed pertinebat ad diœc. Metensem. (Similis ratio fuisse videtur villæ Arcus sive Arcs ad Mosellam, quæ Saloissæ ad Rhenum; hæc quippe in pago Spirensi hujus comiti subsuit, sed ut in ejus confinio posita spectabat ad diœc. Argentinensem). Maida sluvius, Mosellæ auxiliaris, utramque diœcesin, Tull. & Met. divisit. Alia vero pagi Scarp. loca a dextra Maidæ nullibi ad pagum Mosellanum relata legimus. 2) Villa Justiaca in pago Moslensi in litteris Caroli Calvi an. 869 ap. Meurisse pag. 273, & Calmet 1. c. tom. 11, pag. 140 ponitur. Est vero Justi inter villam Arcs & urbem Metis in ipso agro Metensi. 3) Villa Rumeliacum sita in pago Moslense dicitur in donatione Caroli Calvi regis an. 840 ap. Meurise 1. c. pag. 269 sq., sed eadem in charta Lotharii 1 imp. an. 855 ibid. pag. 271 dicitur fiscus in pago Metensi intra jacens comitatus Moslensis consinio & Salnensis comitatus atque Calvomontensis (Remilly ad Nidam Romanam sive Gallicam). 4) Monasterium S. Petri in parochia beati Stephani (h. e. diœc. Metensi) in pago Mostlensi institutum a Chrodegango episcope refert Paulus diac. in gestis epifz. Met. ap. Calmetum tom. 11, pag. 72, quod ubi litum fuerit, hænsp Galmetus ad 1. c. Nos ejus reliquias superesse conjicimus in ecclesia solitaria, quæ in agro dicto Ban S. Pierre inter utramque Nidam, inter Remilly & Servigni, sita est in monte. 5) Villas Camenetum (Cheminot) & Vacarias (Bouxieres) in ducatu Moslinse in comitatu Metensi ex chartis Caroli M. an. 783 adducemus mox not. (o). 6) Theodonis villa (Thionville) Ditmarus Merseb. lib. v, pag. 371 ed. Leibn. Adelboldus in vita Henrici S. cap. 19, & Annal. Saxo ponunt in pago Muselenorum five Mosellensi. Speciatim sitam in pago & com. Judiciacensi, a loco Iudicio (Jeuz) ex adverso Theodonis villæ sic dicto, infra videbimus. 7) Pagi Recinsis five Rizingovia, confinis pago Judicii, fed ad dicec. Trevir. spectantis, loca itidem in pago Mosellensi, quem medium dicemus, vel in com.

an. Decexxxv facta (m) Mosellos ac Treviros separat, tanquam provincias Francia media, quas cum Wabrensi aliisque Carolo silio natu minimo attribuit; quum Arduennam, Ripuarios cetera Ludovico Germanico adjecisset. Diverse igitur tum regiones habebantur Mosellensis, Trevirensis, Wabrensis & Arduenna sibi vicinæ. Idem cæsar in divisione regni nova au. Decexxxviii inter silios Lotharium, natu maximum, & Carolum, natu minimum, omisso Ludovico Germanico, sacta, quam annales Bertiniani (n) descriptam tradidere, pars, quam dein sibi Lotharius elegit, inter alia adsignat "comitatum Calmontensium, ducatum "Mosel-

Ardnennensissita suo quoque loco videbimus. 8) Alius pagus Mosellensis, nobis inserior, infra Treviros cum Trevirensi decanatu Pisport ad Lisuram usque sumen & sere ad Trarbacum porrigitur, & proprie dicitur Moselgavia, de qua in spec. 11. 9) Immo & in contiguo pago Hunsruch, qui cum decanatu Cellis congruit, villa Merila in pago Muselengous ponitur in trad. Laurisham. n. 3626, vol. 111, p. 167. 10) Villen, marca & villa, super sumen Lysure, in pago Mosolensi in comitata Bedensi ponitur in literia Rotberti archiep. Trevir. an. 952 ap. Honthem. hist. Trevir. tom. 1, pag. 285. 11) Cuchima & Falevoia, villas in pago Moslense collocant literæ Ansbaldi abb. Prum. an. 867 ap. Martene & Durand tom. 1, pag. 185 sqq. (Cocheim & e regione Falwig ad Mosellam) Honthemius pag. 64 pro Falevoia legit Felonia, nescio an consulto aut mendose. Cochemium vero ultimum est, quod inter loca in pago Mosellensi obvia mihi visum est.

- (m) Quam post Pithœum Baluzius tom. 1 capitular. pag. 685 denuo edidit, sed ut Eccardus comm. de R. F. O. tom. 11, lib. xxix, \$.38 bene notat, perperam an. 837 Aquisgrani emissam statuit. Addidit autem tum Bavariæ regi Ludovico Toringiam totam, Ripuarios, Atuarios, Saxoniam, Frisam, Ardennam, Hasbaniam, Bragbantum &c. Carolo autem attribuit ad Alemanniam, totam Burgundiam—totam Provinciam & totam Gotiam. & de ista media Francia Warensem (Wabrensem), Vngensem, Castrensem, Portianum, Remegensem, Laudunensem, Mosellos, Treviros. Reliqua desunt.
- (\*) Ad an. 839. Conf. Eccardum de R. F. O. tom. 11, ad an. 838 pag. 310, S. xxix, S. 76 78.

"Mosellicorum, comitatum Arduennensium, comitatum Condo-"rusto; inde per cursum Mosæ usque in mare; ducatum Ribua-"riorum; Wormazfelda, Sperogowi, ducatum Helisatize.,, Inter regiones, quæ in partem Caroli cesserant, refertur quoque comitains Tullenfum; unde apparet ducatum Mosellicorum, a comitatibus Calvomontensi & Tullensi diversum, æque & a comitatu Arduennensi, hisce omnibus suisse intermedium. Verum in hac ipla divisione omittitur Trevirensis sive Bedensis comitatus; unde eum vel sub ducatu Moselscorum, vel sub comitatu Arduennensi, (utrique enim confinis fuit) necesse sit comprehensum fuisse. Ducatus quidem Mostinse Caroli M. zevo in duabus ejus chartis an. Declement in gratiam abbatiæ S. Arnulfi datis mentio fit, fed in iisdem haud alia memorantur loca, quam quæ ad pagum five comitatum Metensem pertinebant (o). Ducatuum nomen igitur Carolus M. reliquit, quamvis ipsam vim sustulisset: omne enim regnum in Missatica sive legationes distribuit, quæ per Misfos five legatos administrarentur; in quibus ordinandis maxime ratio habita metropolium five archidiocefium. Sic an. Dcccxxv præesse jussi: in Treviris Hetti archiepiscopus & Adalbertus comes (p). Quum Bb 2

<sup>(</sup>o) Vide chartas an. 783, alteram Caroli M., alteram Hildegardis reginæ ap. Meurisse hist. episc. Met. pag. 181-183, & Calmet. hist. Loth. tom. 11, pag. 116 & 117. Scilicet hæe cum partem dotalitit sui, hoc est, Vacarias & subtus curtem sitam in ducatu Mossinge, in comitatu Metensi, una cum appenditiis & ecclesia-in prædista villa Vacarias constructa &c. pro sepultura abbatiæ S. Arnusi obtulisse till Idus Mart. an. 783; Carolus M. post conjugis mortem pro remedio ejus animæ villam suam Camenetum sitam in ducatu Mossinse, in comitatu Metense &c. eidem monasterio concessit Cal. Maji an. 783. Vacariæ hodie vocatur Bouxier, sive Boussieres; Camenetum, Cheminot. ad diversas ripas Saliæ inter Morville sur Seille & Silligny in archipresb. Nomeny.

<sup>(</sup>p) Conf. Capit. Aquisgrou. de Miss an. 825, cap. 25. lidem vero Miss jam antea has provincias rexerent.

Ouum Adalbertus hic comes major sive legatus Nithardo dicatur Metenhs ad an. Decension, mox Austrasiorum dux; omnino patet, Mosellos ac Treviros in unam legationem tum coaluisse; unde suspicari liceret ducatum Moslinse, sive Mosellicorum, non Metensem solum diœcesin, sed & Trevirensem comprehendisse. Verum etiam Virodunensi ac Tullensi diœcesibus iidem missi seu legati przesidebant; quod ex Hetti archiepiscopi mandato ad Frotharium episcopum Tullensem an. Decexvii perseripto (q) apparet. Jam quum ducatum Mosellicorum tum a Tullensi & Calvomontenfi comitatibus diœcesis Tullensis, tum a pago Wabrensi, qui ad diœcesin Viridunensem & ex parte ad Trevirensem spectabat, distinctum suisse, ex superioribus certum sit; ducatus Mosliuse haud ex missatici Trevirensis ambitu metiendus est, sed ipsam ducatum Moslinse maxime diacest Metensi contineri, neque certe omnem Trevirorum metropolim ad eundem pertinuisse censemus.

## S. III.

De comitata Moslinse in tabb. divisionis Procaspidana, cusus particula illustratur.

Ex quo autem an. Decenti omne regnum tripertitum exstitit, in Franciam orientalem, mediam & occidentalem; in Francia media hujusque parte, quæ dein Lotharii regnum dista est, ob regis præsentiam, in desuetudinem abiit appellatio dacatus Mosellensis, neque nis comitatus Mosellensis nomine venit pars diæcesis Metensis, Mosellæ propior; hine in divisione Procassidana regni Lothariensis hand nominantur nisi civitates, abbatiætegiæ & pagi sive comitatus regii, ex quibus Ludovicus accepit inter

<sup>(</sup>q) Ap. Honikem. tom. 1, pag. 169, & inter epistolas Frotharii epist. Tull. ap. Bouquet script. rer. Gall. tom. v1, pag. 407 sq.

inter alia: "Coloniam, Treviris-abbatiam Ephternacum, Hor"reum - Heribodesheim (r), abbatiam de Aquis - comi"tatum Teistrebant, Batua, Hattuarias, Masau subterior de
"ista parte, (Orientis), item Masau superior, quod de ista
"parte est, Lingas, quod de ista parte est, districtum
"Aquense, districtum Tectis (s), in Ripuaria comitatus V,
"Megenensium (t), Bedagowa, Nitachowa (s), Saracho"wa subterior (x), Blesitchowa (y), Seline (z), AlbeBb 3 chowa

- (r) Abbatiam Heribodesheim (ad Saravum flumen) deinde comitibus Metenfibus concessam & a Gerardo comite proprio jure habitam, sed postea ob culpam insidelitatis regio dominio vindicatam, Ludovicus Insans rex Stephano episcopo Leodiensi, qui Gerardi assinis suerat, dare volens, ipsius precatu ecclesia Leodiensi tandem concessit, teste charta an. 908 ap. Miraum eod. don. piar. cap. 25, & Chapeauville de gessis episc. Leod. tom. 1, pag. 167 sq.
- (s) De districtibus Aquenfi & Tellis, alias in pago Lingensi sitis, infra dicemus suo loco.
- (1) Quos noster quondam Kremerus in all. acad. tom. 1v hist. in dist. de Ripuaria probavit esse comitatus Eistiæ, Argoviæ seu Bunnensem, Tolpiacensem, Coloniensem & Juliacensem.
- (s) Nitachowam in partibus Lotharingiæ esse nullam, sed pro ea legendum esse Mitachowam, infra ostendemus.
- (x) De quo Trevirensis diocesis pago dicemus in specimine 11.
- (y) Pagus Blesensis & comitatus amplitudine inæquales suere: ille minor, hic major; ille cis Saravum, sive ab ejus dextra ad Blesam situs, hic scil. comitatus etiam Saravum transgressus, ambiit pagum Rosalinse sive Rossinse eirca slumen Rossel situm, qui eum decaratu Metensium S. Armanis congruit, & Saræpontem habuit saum. Sed de his alibi dicetur.
- (2) Ita legendum pro Selme: h. e. pagus Salinensis ad Saliam slumen Mosellæ auxiliarem. Castrum enim Salma demum conditum suit an. 1225, nomenque id accepit a castro Salm in Arduenna, unde propago comitum Salmensium advenit in Lotharingiam; conf. Richeris shron. Senon. lib. 1v, cap. 26. Aliorum errores circa hunc pagum infra in descriptione Arduennæ notabimus.

"chowa (a), Suentifium (b), Calmontenfium, Sarachowa, fuperior (c), Odornense (d), quod Bernardus habuit, Solo, cense

- (a) Cave putes hunc pagum a flumine Alba, prope Saralben cum Saravo aquas miscente, dictum esse, aut cum Besselio inter Saliam, Nordam & Saravum amnes colloces; quippe quæ regio potius ad Sarachowam superiorem spectabat. Sed pagus Albinse, circa slumen Vezouziam (Vesouze, h. e. Weiss, Wiss) situs, proximus est pago Calvomontensi ab occidente in vicinia Albi Montis (Blamont), quod Schoepslinus jam vidit Alsat. illustr. tom. 1, pag. 671. Ab Septemtrione consinem habuit pagum Salinensem; ab oriente Vosagum Alsaticum.
- (b) De pago hoc diœc. Tull. inter Mofellam ac Mofam mox feorfum dicemus, uti de pago Calmontenfi in specim. 11 harum observationum.
- (c) Sarachowa superior, diœcesis Metensis pagus, inde ab Albiasis pagi finibus, utramque Saravi ripam legit inter pagum Salinensem ab una parte, & Vosagum Alsat. ab altera, ac procedit usque ad pagum Roslinse ab una, & ad Blesinse ab altera.
  - (d) Male hunc pagum Valesius & Besselius ad Ornam sluvium, Mofellæ auxiliarem, in diœc. Virdun. posuerunt. Fuit potius in diœc. Tullensi trans Mosam ad Ornay sive Ornez sluvium, Matronæ asseclam, cujus principia proxime absunt a Mosa; unde a Nithardo cum pagis Tullensi ac Bedensi ad Mosam jungitur. Odornensem & Tullensem pagos divisit Mosa, & infra utrumque fuit pagus Bedensis (le Void). Odornensis autem pagus divisus cum esset in duos comitatus, superiorem & inferiorem, illum, quem habuit Bernardus, cum vicino Sulossensi ad Mosam, tanquam australes, fortitus est Ludovicus; hunc, qui Barrensi propior fuit, Carolus. Ludovicus enim accepit pagos Franciæ mediæ australes, versus Burgundiam & Alsatiam. Rarior autem est pagi Odornensis mentio in chartis. An. 965 in charta Ottonis 1 data abbatiæ Buxerias (Bouxières aux Dames) ap. Calmet. tom. 11, probb. pag. 215 occurrit Haveringi villa in comitatu Horninse. Atque ea est Havrainville fupra Gondrecour, quod ad eundem pagum refertur a Calmeto tom. 1, pag. 741.

"cense (e), Basiniacum (f). Super istam divisionem propter "pacis & charitatis custodiam superaddimus istam adjectionem: "Civitatem Mettis cum abbatia S. Petri & S. Martini, & comi-"tatu Moslensi cum omnibus villis in eo confistentibus tam do-"minicatis, quam & vasallorum. De Arduenna, sicut slumen "Vrta furgit inter Bislanc & Tumbas, ac decurrit in Mosam, & ficut recta via pergit in Bedensi - & abbatias Prumiam & Sta-"bolaus cum omnibus villis dominicatis & vasallorum.,, Carolus Calvus autem accepit inter alia: "civitates Tungris, Tullum, "Viridunum - monasteria S. Michaelis (g), S. Laurentii Leu-, denfi (h) - S. Mariæ in Deonant (i) - Andana (k) - comitatus-"Hainoum, Lomensem (1), in Hasbanio comitatus quatuor; "Mafau fuperior de ista (occidentis) parte Mofæ, Mafau subterior, " quantum de ista parte est; Liugas, quod de ista parte Mosæ "est, & pertinet ad Veosatum; Scarponinse (m), Viridu-"ninfe

<sup>(</sup>e) Pagus Solocenfis, five Sulossenfis, circa slumen Verram (Voire), & Musonam (Non/on) Mose auxiliares a dextra Mose situs, & conterminus pago Sanctensi, nomen traxit a loco olim principe, cujus nomen superest in vico Soulosse ad Verram proxime a Mosa. Fuit in eo quoque Vulserei- curtis supra Mosunam an. 1033, hodie Verrecourt, sive Vrecourt. Ap. Calmetum tom. 11, probb. pag. 264.

<sup>(</sup>f) Bassiniacum circa Mosæ principia, inde ab Arari ad Matronam flumen in confinio Campaniæ Gallicæ sive Lingonum.

<sup>(</sup>g) Ad Mosam in pago sive comitatu Virdunense.

<sup>(</sup>h) Seu Leodiensis.

<sup>(</sup>i) Deonantum ad Mosam est in confinio pagi Lommensis & Condrusiorum cis Mosam, de quo infra in Condrussis dicemus, hodie Dinant.

<sup>(12)</sup> Andana ad Mosam inter Deonantum & Hoyum infra in Condrusiis nobis redibit.

<sup>(1)</sup> De quo comitatu ad utramque Mosam illustri infra dicemus.

<sup>(</sup>m) Pagi hujus notitiam in sqq. aperiemus. Situs suit ad sinistram Mosa ripam a pago Tullensi usque ad Metensem agrum.

"ninse (n), Dulminse (o), Arlon (p), Wavrense comi, tatus II (q), Mosminse, Castricium, Condrust (r); de "Arduenna sylva, sicut siumen Vrta surgit inter Bislanc & "Tumbas, ac decurrit ex hac parte in Mosam, & sicut recta "via ex hac parte occidentis pergit in Bedensi - Tullense (s), aliud Odornense (t), quod Tetmarus habuit, Barrense (u), Portense

- (n) De pago hoc, ad utramque Mosæ ripam site, maxime ad dextram, dein quædam referemus.
- (o) De pago Dulminse, sive Dulcominse (le Dormois) trans Mosano, diœc. Remensis, conf. Valesum pag. 178. Is vero a Cernaco (Cernaci en Dormois) trans Axonam (Aisne) per saltum Argonam ad Mosam usque promittebatur, ubi villam Dulcon (Doucon) pagi olim caput, cum castello Dun ex adverso Mosam continebat. In eo quoque suit Sindunum ad constuentes Airam & Axonam (hod. Somus). Vid. Frodoardum lib. 1, hist. eccles. Rhem. Albericum ad an. 453. conf. Marlot. hist. metrop. Rem. lib. 1, cap. xxxv, tom. 1, pag. 121. Frodoardus etiam castrum Altmontem (hodie Aumont) an. 883 erectum in eo ponit. Conf. Marlotum 1. c. part. 1v, pag. 504. Confines igitur habuit ad Mosam pagos Virdunensem & Stadinensem, qui ab Astenido, sive Satanaco, sive Stadino, sive Stenaco nomen traxit.
- (p) Pagi seu com. Arlon appellatio hæc unica est. Communiter is cum aliis, ad Semoiam, Carum & Suram sluvios sitis, ad pagum majorem Wabrense resertur. Arlunum est ad sontes Semoiæ positum. Sed de eo infra plura dicentur.
- (q) De Wabrensi mox sigillatim disputamus; ubi & locus erit quædam de pagis Mosminse, Castricio ad Mosam, allisque ad diœc. Remensem pertinentibus, notandi.
- (r) Pagi seu comitatus Condross notitiam locupletabimus infra.
- (s) De quo mox quædam dicendi locus erit.
- (t) Quam pagi Odornensis partem inferiorem seu comitatum Tetmari supra ad Odornam (Orney) sluvium statuimus.
- (u) Barrensis pagus ad Odornam, memoratur longe ante quam cafirum Barris instauratum est a Friderico 1 duce Loth. Conf. Calmet tom. 11, lib. xv111., S. xv1, pag. 11 s.

"Portense (x) Salmoringum. " Excerpsimus hæc, quantum huc pertinere poterant, ut constaret, comitatum Mosellessem civitati Metis contiguum, angustioribusque sinibus circumscriptum, fuisse tantum partem ducatus Moslinse ac diœcesis Metensis. Separate enim nominantur tum alii diœcesis Metensis pagi sive comitatus, Salinensis, Blesitchowa & Sarachowa superior, tum in Treviris majores pagi Bedensis, Mitachowa, Meginensis, Sarachowa fubterior, tum pagi ad Tullensem diœcesin spectantes, Calvomontenfis, Suentisium seu Seguntinsis, Tullensis ac Scarponenfis, qui omnes Mosellam attingunt; tum pagus Virdunensis æque & duo comitatus in Wabrensi pago. Horum igitur pagorum vel ducatui Moslinse, vel comitatui Mosellensi vicinorum notitia ante quæri debet, quam de situ, ambitu ac finibus ducatus Mosellensis, qui fuerit seculo viii & viiii, & dein comitatus cognominis, rectius existimare liceat. Quomodo jam aliorum errores quosdam fubnotavimus, ita in plures animadvertendi deinde locus erit.

### S. IV.

Ratio, quam ingredimur ad trastus Mosellani omnis curatiorem descriptionem:

Itaque de his pagis seu comitatibus dicemus, quos supra in divisione regni an. Dcccxxxv vidimus discretos suisse a Mosellis & Traviris; Wabrons nimirum & Ardusana, quæ quidem regiones

<sup>(</sup>x) Calmetus hift. Loth. tom. 1, pag. 19 & 744 edit. nov. Portense male collocat ad Murtam, quasi dicatur a Porta S. Nicolai, qui tamen in Calvomontensi situs, adeoque in parte Ludovici erat; sed is multa miscere solitus est. Rectius Valesius pag. 442 Pertensem seu Partensem pagum ad Matronam in consinio Campaniæ ponit, ubi Mons S. Desiderii (S. Dizier) est.

nes ut sibi consines suere & quasi implicatze, ita Mosellorum pagos comitantur Mosam versus: aliisque, qui in divisione regnian. Decenne Mosellicorum distinguuntur, ita ut ante eum nominentur comitatus Suentisiorum & Calmontensium, post eundem vero comitatus Arduenneussum & Condorusto, ducatus Ripuariorum. Quo consilio primum lustrabimus regiones inter Mosam & Mosellam; dein inter Mosellam & Vosagum, Franciamque Rhenanam, Mosellis ac Treviris conterminas; uti sic intermedium ducatum Mosellicorum ejusque pagos diligentins cognitos habeamus, in iisque comitatum Moselleussem a Trevirensi pago diversum videamus.

### g. v.

De pago Sugintensi, sive Suentisso, sive Santtensi, diecesis
Tullensis.

Inde a Vosago sive a Burgundia libera ad Tullensem usque agrum Mosellæ ripam sinistram legit pagus & comitatus Suentifiorum, sive Sugintensis, sive Segintensis, sive Santiensis. Inter eum & Albechowam intermedius suit pagus Calvomontensis, qui cum utroque in divisione Procaspidana nominatur. Mire vero in ejus situ reperiendo dissentiunt geographi. Miræus (y) cum eum collocasset in Lotharingia, inque ejus parte etianu nunc dista le Sainteis, dissentientem a se habet Valesium (x), qui pagum Sugintensem in Sundgovia, Alsatiæ contermina vel appendice ponit, & Besselium (a) sibi astipulantem invenit. Restius

<sup>(</sup>y) In cod. don. piarum tom. 1, pag. 30.

<sup>(2)</sup> Notit. Gall. pag. 537 fq. voc. Sugintenfis.

<sup>(</sup>a) Prodr. lib. 1v, pag. 790, ubi non alia quam Sundgevise loca im Suentifium hunc male congerit.

vero cum Mirzeo sentit post Couringium aliosque Schapsiums (b): in eo tamen errare videtur, quod a Suentisio nostro, sive Segintensi, seu Sanctensi diversum velit pagum Suggentensem, quem Fredegarius cum Turensibus, Campanensibus & Alesatiis jungit (c); & in Sundgovia sua Sugentenses quærat. Promiscua enim scribendi ratio (d) condonanda est illi ævo. Hinc & idem Fredegarius alio loco pagum hunc scribit Sointensem (e).

Cc 2

Copiam

- (c) Chron. lib. v, cap. 37. Hos pagos Childebertus II rex ab Austrafiæ regno separaverat, & Burgundiæ regno adjecerat. Turenses Valesius aliique putant esse Turgoviæ trans Rhenum populi Helvetiorum vicini, quod mihi parum est verismile. Nos potius mendum subesse credimus, legendumque Tulenses. Tullum certe (de pago Sugentensi sive Suentisso dubium non est) comitatum vel pagum Nichardus lib. I, Burgundiæ attribuit, cum antea sinibus Austriæ contineretur. Illos igitur pagos reddere coactus est Theodoberto, Austrassorum regi, frater Theodoricus, Burgundiæ rex; sed hic illum deinde in Campania Tulensi superavit, testibus Fredegario & Aimoino.
- (d) Ex copia locorum a nobis afferenda apparebit, variam illam rationem feribendi in eundem hunc pagum convenire. Illa quidem, qua an. 700 Vinciaco locellus in fine Ausiniaca villa in pago Sugentense super flumen Mosellæ ponitur, nihil est clarius ad probandum, etiam Sugentinse, quod contractum est in Suentinse, dici de Santiense pago Lotharingiæ ad Mosellam. Sugintense autem appellationusquam adhibita legitur ad pagum Sundgoviæ, ejusque loca designanda.
- (e) Ita habet Fredegarii codex antiquior cap. 35, cum vulgo legatur Suentensem. Ita vero ille: Placitus inter Colerensem & Sointensem situr, ut has duas reginas pro pace inter Theudericum & Theudebertum conjungerent loquendum. Sed nemo novit Colerensem pagum, Austriæ ultimum, & pago Sugintensi sive Suentensi consinem. Mendum quis non suspicetur? Credimus legendum Calmensem. Calmensgow idem est, qui alias Calmontis sive Calvomontensis dicitur.

<sup>(</sup>b) Conf. Alfat. illustr. tom. 11, pag. 36, 634 & 671.

Copiam locorum, haud quidem fatis festivam, sed tamen primum a nobis conscriptam, ex Calmeti potissimum documentis Lotharingicis producamus.

- 1) ACIACUM in comitatu Santiensi in charta Ottonis i imp. data abbatiæ Buxeriis an. 965.
- 2) AUSINIACA VILLA prope Mosellam an. DCCIX in teflamento Wulfoaldi comitis altero sive fundatione abb. S. Michaelis ad Mosam; conf. mox in *Vinciaco*. Calmetus (f) conjicit esse Haussonville a dextra Mosellæ ripa inter Bayon & Rosieres.
- 3) BAINVILLA, monasterium in pago Segintise, sive prioratus monasterio S. Apri subditus, hodie Bainville aux milies, ad sinistram Mosellæ. Fundatus est an. Decectivi ab Arnulpho, Dei samulum se modeste nominante, quem principum Calvomontensium ultimum, eumque silium Hugonis & Evæ (Laiensis), & fratrem Ulrici, archiepiscopi Rhemensis, suisse conjicimus.
- 4) BLEDERICI VILLA S. Bertarii & Attaleni ecclesia sive abbatia, quam Leo IX papa, antea episcopus Tullensis, in confirmationis tabulis an. ML, positam dicit in comitatu Santtensi, & sundatam a Rainardo II minore, comite Tullensi, ejusque progenitoribus; hodie Bleurville, ad rivum, Araris asseclam, inter Darney & Deuilly. Loca huic ecclesiæ donata Romaldivilla, Salsuris, Pantevillare, Domnum Basolum, Ligisdicurtis, Laionmasnil & allodium de Vnzoniscurte in eadem charta memorantur.
- 5) CHILDUFO VILLA, sive Chiduso villa, in pago Suggentinse, quam an. DCCLXXX Otto comes per beneficium Angelrami, episcopi Metensis, habuit, teste charta Gorziensi. Locus nobis ignotus.

6) DAGU-

<sup>(</sup>f) Tom. 11, probb. pag. 88.

- 6) DAGULIACUM (g), locus princeps dynastiæ cognominis, & cella fundata per Galterium de Daguliaco an. Maliii, sita in pago Segintensi, cujus tum comes suit Ricuinus junior. Conf. literas Brunonis episcopi Tull. ap. Calmetum (h). Idem Ricuinus comes Segintensis subscripsit literis Udonis episcopi Tull. quibus Friderico, Rainardi ii comitis Tullensis genero, comitatum Tullensem uxoris nomine adepto, reddit advocatiam Bledericivillæ an. Mlii. Præterimus plura loca, quæ cellæ Daguliaco in ejus consinio longe lateque dissita contulit sundator, ad pagum eundem sine dubio spectantia.
- 7) DAHERVILLA, ubi Willelmus nobilis vir prædium dedit abbatiæ Bouxières aux Dames an. Dececuxy, in comitatus Santtensi, credo Diarville prope Vaudemont.
- 8) DARNIACUM, Darney ad Ararim versus sontes Madonæ, a nobis memoratur, quod Conringius & Eccardus (i) in eo restare nomen pagi Odornensis alterius, de parte Ludovici Germ. credidere, & Besselius in Germania sua eo loco nomen Odorna expressit; in quo falluntur. Qui ab isto loco appellantur sive nobiles, sive possessores, cognomen habent de Darniaco. Proxima inde est cella Rellanges, circa an. MXLIX sundata a Ricuino de Darniaco (k).
- 9) Domnum BASOLUM ML; hodie Dombaste en Sainzois in decan. Poursais.
- 10) FLAVINIACUM in parochia Tullensi, in comitatu San-Hensi, itemque in pago SanHensi, monasterium, quo translatum Cc 3 est

<sup>(</sup>g) Deuilly, infra Bleurville, inter Monstreuil sur Saone & la Marche.

<sup>(</sup>h) Tom. 11, probb. pag. 272 - 276.

<sup>(</sup>i) Isle de Fin. I. G. lib. 1, cap. 7; hic de R. Fr. Or. tom. 11, pag. 557-

<sup>(</sup>k) Conf. Calmet. tom. 11, pag. 172 fq.

est corpus S. Firmini ep. Virdun. an. Deceelxiv (1); hodie Flavigny ad sinistram Mosellæ inter Mereville & Neuville devant Bayon. Silva (1e bois de Flavigny) est ad dextram Mosellæ.

- prope Muricicurtem, Mirecourt) in qua Bertholdus epifc. Tull. exstruxit monasterium virginum, testante confirmationis tabula Leonis ix papæ an. Mil, haud quidem diserte dicitur in pago Sanstensi; sed hoc certius ad eum referenda, quod ab eo decanatus Poursais distus, Sanstensi decanatui conterminus ad Madonam, continet loca, quæ etiamnum a pago cognominantur (m).
- 12) ROVERIUM, Rouvré en Saintois, occurrit inter loca celle Daguliacensi collata an. MXLIII.
- 13) SYRAVICURTE, in page Sanstensi acta translationis S. Firmini produnt; Siraucourt ad Madonam slumen.
  - 14) Teubodi, Bainvillæ proxima villa, occurrit an. Deccelvii.
  - 15) TROCTUFI VILLA pariter jungitur Bainville.
- 16) VINCIACO, locellus in fine Anfiniaca villa, in pago Sugentense super sumen Mosellus occurrit Dccix, in tabulis alteris, quibus Wolfaudus comes abbatiam S. Michaelis ad Mosam auget. Calmetus conjecit, Ausiniaca villam esse Hanssowille, a dextra Mosellus infra Bayon; sed & est a sinistra Mosellus inter Charmes & Chastel villa Vincey, cujus ex adverso est Essigney.
- 17) WADANI MONS, vel Wadanus mons, Richerio in chron. Senon. sepe memoratus. Alberico ad an. Mexxvi Waudani montis primus comes dicitur Gerardus, filius alter Gerardi de Alfatia ducis Mosellanorum. Gerardi filius Hugo comes de Waudemonte

<sup>(1)</sup> Conf. affa translat. S. Firmini lib. 1 & 11, ap. Calmet. tom. 113 hift. Loth. probb. pag. 339 & 348.

<sup>(</sup>m) Ut Dombasles en Saintois.

demonte vocatur Ottoni Frifing. (n). In confirmatione monasterii Belliprati prope Lunzvillam an Mcxxxv scribitur comes de Gademonte, sed alize chartze Vademontis habent. Mons dictus a Wodano, Celtarum Mercurio, notissimus ab an Mixx castro, dynastize capite, quam comitatus honore an Mixxii auxit Henricus iv imp. in gratiam Gerhardi comitis primi. Unde comites Vaudani montis successisse putantur in locum comitum Segintensium sive Sanctensis pagi, quorum ultimum Ricuinum juniorem supra (ad n. 6) an Mixii & Milii vixisse vidimus. Isne cum Ricuino de Darniaco, sundatore celize Rellanges, commune quid habuerit, an non, haud habemus, quod dicamus, cum ipse chartze desiciant. Daguliacum certe jam sec. xii penes Vademontanos comites suit (e).

18) WIXILIENSIS excless, in comitate Santtensi Decertify memoratur in confirmatione bonorum abbatize Buxeriensis per Ottonem M. sacta. Dederat eam abbatize dictae Odelricus abbas, quem putamus filium suisse Hugonis Calvomontensis & Evze de Laio silium, Arnulphi stratrem, dein archiepiscopum Remensem. Nescio an sit eadem cum Vezelize, ad Brenon sluvium, hodie loco principe comitatus Yademontani.

Denique in dipl. Henrici IV an. McxI dato Senoniensi abbatize confirmatur, quicquid in Calvomontensi, Sagintinsi, Salninsi & Albinsi poterit adquirere.

Quantum ex hac locorum recensione cossigere licet, pagus Suentisiorum a Mosella siumine, seu ejus valle, & quidem sere a constuentibus Madonæ ad utrumque hujus latus porrectus usque in Vosagi, Burgundiæ & Lingonum consinia, attigit ipsum slumen Ararim; habuitque adeo consines ad Mosellam sive ab oriente pagum majorem Calvomontensem, ab austro Burgundiam mi-

norem, .

<sup>(</sup>n) De gestis Friderici I imp. cap. 44.

<sup>(</sup>e) Conf. Calmet. tom. 12, diff. des comtes de Vaudemont pag. 1 sqq. & de la maison de Deuilly pag. 14 sqq.

norem, (Franche Comté), ab occidente versus Mosam Bassiniacum & pagum Solossensem, dein Tullensem, qui & septemtrionem versus est ejus conterminus. Comprehenditur adeo decanatibus Saintoy, Jorsais, Poursais & Vitel. Unde patet, quam late is patuerit. Atque is proprios habuit comites, a Tullensibus diversos, quorum ultimus Ricuinus junior superfuit an. CIDLII. In comitum Sanctensis pagi locum successisse diximus comites Vaudanimontis, ex Alsatico ducum Lotharingize superioris genere oriundos.

# S. VI.

## De pago Tullensi.

Proximus a pago Sugintensi sive Sanctensi secundum Mosellam suit Tullensis sive pagus, sive comitatus, cujus curatiorem notitiam ex documentis comparare hoc difficilius est (p), quod paucissima hujus pagi loca disertis verbis in eo sita leguntur.

Loca vero in pago vel comitatu Tullensi diserte posita hæc funt:

- 1) CAMPANIA TULLENSIS, campus prope Tullum, ubi Theodericus Burgundiæ rex cum fratre Theodeberto, Austrasiæ rege, an. Devili conflixisse, eumque devicisse traditur Fredegario & Aimoino.
- 2) GUNDULFI VILLA sæpius in annalibus memoratur; Gundumvillæ palatium, ubi Frotharius episc. Tullensis solarium ac parietem se ab imp. Ludovico Pio exstruere justum ait in epist. ad Hilduinum; unde eum Aub. Miræus reste collocat in page Tullensi ad Mosellæ dextram insra Tullum, hodie Gondreville.

  Dissentit

<sup>(</sup>p) Quæ enim de ipso page tradunt Valesius pag. 565, Besselius pag. 819, jejuna sunt; sed Calmetus tom. 1 hist. Loth. pag. 19 sq. pagos diœcesis Tullensis obiter designans, ne quidem pagum Tullensem a ceteris diversum notavit.

Dissentit male Valesius, qui eam villam quærit in Gondrecourt, in pago Wabrensi; quousque diœcesis Tullensis non pertinuit. Ipse autem S. Bernhardi biographus locum Gundervillam prope Leucherum urbem sussen sussensiale.

- 3) LATRISNO MONS in comitatu Tullensi, in quo abbatia Buxerize habuit vineam, teste charta Ottonis 1 imp. an. 965 (q), hodie mont l'Estroye, in castellania Brixey versus pagum Solossensem.
- 4) LUFANS, locus in pago Tullensi, ubi Hainmarus episcopus lanceis confossus & sepultus fertur, testantibus gestis episc. Autissiod, ap. Valesium I. c.
- 5) SAPONARIE, suburbanum urbis Tullensis, ubi an. 859 mense Junio synodus episcoporum xII provinciarum habita est apud Tullensem parochiam (r), (Savonnieres) una amplius leuca distat a Tullo, neque nisi exigua ecclesia superest de hac villa seu palatio olim regali.
- 6) S. MAURICIT ECCLESIA (five ipsa S. Apri abbatia, cujus ecclesia olim S. Mauritio dicata erat) sita dicitur in pago Tullensi, in charta Lotharii 1 imp. an. 845, qua eam donat, ut rem juris regii, Leonardo corepiscopo Tullensi. Restituit dein cellulam S. Apri Lotharius 11 rex an. 858 Tullensi ecclesize, ad quam illa ante pertinuerat. Tabulæ Frotharii episcopi Tullensis de restituenda regula S. Benedisti in cellula suburbii nostri. B. Apri, circa an. 836 plures nominat villas ei deservituras, quæ pleræque ad pagum Tullensem spectant, aliæ ad pagum Salinensem &c., sed sine diserta pagi notatione. In iis est ipse vicus S. Apri Alanum (Alain aux boenss) duabus leucis a Tullo distans;

<sup>(</sup>q) Ap. Calmet. tom. 11, probb. pag. 215.

<sup>(</sup>r) Conf. Baluzii capit. Caroli Calvi lit. xxx.

flans; mons Bar (prope urbem Tullum) alias Barifinus, five Barricus; Briviriacum (Bruley, leuca ab urbe distat), Saponarias, de quo supra; S. Stephani villa, Viternes, duabus leucis remota &c. Salsurias (Saussures); Silinicurtis (Silaincourt), Vitiliagus sive Vidiliacus (Vieilley le sec), cujus bannus erat situs in Haja silva (leuca distat a Tullo a dextra Mosellæ); Villerias sive Villenas &c. Plura colligi possunt ex chartis S. Apri, S. Mansueti, de qua abbatia in suburbio civitatis Tullensis (vide ap. Calmet. (s) & S. Michaelis prope Tullum &c.

- 7) VEDELIACUM, villa in comitata Tullensi an. Decexevita a Ludelmo episc. Tull. canonicis donata. Calmetus conjicit Vicilley S. Etienne, media via inter Tullum & Liberdunum, ad finistram Mosellæ.
- 8) VALLERIE, in pago Tullensi occurrit in tabulis consirmationis prædiorum cellæ Daguliacensis an. 1043 per Brunonem episc. Tull. sacta; Valleroi ad Veram, (Voivre) slumen prope Vittel; unde consicimus Tullensem pagum etiam ad hæc consinia pagi Solossensis & Segintensis porrectum suisse a dextra ripa Veræ.

A Mosella certe ad Mosam usque porrectus suit; ad Mosellam quidem consinis suit pago Scarponensi prope Liberdunum (t), ipsamque Mosellam transgressus vicinum habuit pagum Calvomontensem (w). Inde vero a pagi Scarponensis sinibus comitem habuit pagum Virdunensem, dein pagum Bedensem ad Mosam (x), tum quidem ipsum slumen inter pagos Bedensem & Solossensem attigisse videtur, inde pagum Segintensem appetiit, quocum versus Mosellam ad considertes Madonæ rediit.

S. VII.

<sup>(</sup>s) Tom. 11, probb. pag. 216 fqq.

<sup>(</sup>t) Quod ad pagum Scarponensem spectasse docebimus.

<sup>(</sup>s) Ad quem pertinebat filvæ Hayer pars inter Mosellam & Murtam.

<sup>(\*)</sup> Qui supra Sampiniacum (Sampigny) sursum Molam pertinuit.

### S. VII.

## De pago Bedensi ad Mosam.

Pagus BEDENSIS ad Mosam rarius memoratur in monumentis; unde eum sub comitatu Tullensi comprehensum suisse suspiceris. Nithardus vero diserte inter pagos, Mosa propiores, post Tullensem & Odornensem nominat Bedensem, dein alios. Calmetus (y) ad hunc pagum (le yais de Void) resert Void, Soroy & Commercy.

- I) BEDA, Void, certe locus princeps fuit, unde pagus utrumque Mose litus, inde a pagi & diocc. Virdunensis limite, sive a Sampiniaco sursum legit; sed & occurrit
- 2) GIRUNIVILLA in comitatu Bedensi super sumen Mo, sam, cujus ecclesiam contulit Berhardus primicerius Tullensis abbatiæ Buxeriis (aux Dames), prætereaque vineam in monte Barrisno in comitatu Tullensi, testantibus tabulis consirmationis bonorum abb. Buxer. per Stephanum 1x papam an. 942 sacta (z); unde utrumque comitatum, & Bedensem & Tullensem, distinctum suisse id certe temporis cognovimus. Est autem Girunivilla, hodie Gironville, ad Maidæ initia prope Jony sous les costes, unde pagum Bedensem cis Mosam quidem ad Maidam usque progressum este discas, ibidemque sere consinem suisse pago Virdunensi a sinistra Maidæ, & a dextra pago Carmis sive Scarmis, diœc. Vird. de quo postea dicemus.
- 3) Commerciacum, villa, dein castrum & oppidum ad Mosam flumen, in territorio Tullensi ab Eginhardo seu annal. Reuber. & Fuldensibus ad an. 825. Annalib. Bertinian. & Metensibus, Sigeberto Gemblacensi ad an. 823 ponitur. Joannes de Dd 2 Bayono

<sup>(</sup>y) Tom. 1, pag. 20.

<sup>(2)</sup> Ap. Calmetum tom. 11, probb. pag. 190 fq.

- Bayono (a) narrat, ab oppidanis limitem Francia, quod Commarchiacum vulgus vocat, circa an, MLXXXIV ludibrio misere habitum esse Leucham urbem. Certissime autem hic locus spectabat ad pagum Bedensem; unde territorium hoc loco pro dioecesi dictum existimes, quod solenne est & ostensum a Cangio exemplis. Sic & cella S. Deodati in Galilæa valle in Vosago a papa Leone ix dicitur suisse in territorio undique Tulleusis acclessa (b).
- 4) Sorcejum; unde an. 1052 cognominatum inveni Arnulphum comitem de Sorceio & Eberhardum de Sorceio in literis Udonis epifc. Tullensis super advocatia monast. Bledericivillæ (c). In aliis literis an. 1065 redit Eberhardus de Sorciaco cum nepote suo Alberto. Sorcy est e regione Bedæ (Void) ad dextram Mosæ.
- 5) VALLIS COLORIS, Vaucouleurs, castrum super Mofam, ubi an. 1211 teste Guilelmo de Nangiaco convenere Philippi Franciæ regis silius Ludovicus cum Friderico 11 Germ. rege;
  idemque Ludovicus rex cum eodem colloquium habiturus erat
  an. 1237 (d). Fuit igitur in eadem marca cum Commarciaco;
  & sunt hæc loca, æque ut intermedia, in uno decanatu Mosano
  (Riviere de Meuse) comprehensa, qui ad archidiaconatum Ligniacensem (Ligny) spectat. Nescio igitur, quam bene Calmetus (e)
  a pago Bedensi diviserit pagum Vallium, sujus caput sit Vaucouleurs.

<sup>(</sup>a) In chron. Mediani monasterii lib. 11, cap. 86.

<sup>(</sup>b) Ap. Calmetum tom. 11, pag. 299.

<sup>(</sup>e) Ibidem tom. 11, probb. pag. 308-310.

<sup>(</sup>d) De quo conventu conf. Matth. Parif. ad an. 1237, pag. 371, ubi apud Vaucullum habitus esse dicitur, in confinio vel prope confinium imperii & regni Francorum.

<sup>(</sup>e) Tom. 1, pag. 20.

couleurs. Nobis quidem hæc fingularis pagi appellatio nulqu'amvifa est. Ad eundem pagum Calmetus refert Tusiacum villamin territorio Tullensi, vel Tullensis parœciæ, ubi an 860 habita celebris synodus.

#### S. VIII.

De Wabrensi pago, seu tractu majore generatim.

Pagos Tullensem & ejus comitem Bedensem excipit tractus amplior Wabrensis (f), omnem inde regionem inter Mosam ac Mosellam occupans usque ad Semoiam flumen, Mose asseclam, & Suram, inter auxiliares Mosellæ maximum, pluresque adeo pagos complexus, quos sigillatim nosse juvabit. Wabria, sive Wabrinse, Vabria, Vavria, Vabrinse, Vavria, Vepria, Gallis la Voivre, Germanis, der Wawart, silvam sive regionem vepribus plenam, seu locum silvestrem generatim notat (g), indeque

<sup>(</sup>f) Pagi majoris Wabrensis notitiam inchoavit Valesus pag. 579 voc. Vabrensis: aliquam locorum copiam instruxit Besselius pag. 825 sq. auctiorem dedit Honthemius hist. Trev. tom. 1 dist. sec. v11 præmissa. 111, pag. 53-55; nullus vero corum bene digesst pro diœcessum & pagorum iis comprehensorum diversitate.

<sup>(</sup>g) Exempla prostant 1) in ipsa Vosagica regione; ubi ad Murtam flumen inter Stivagium & S. Deodatum est la Voivre, tum apud Fonteniacum (Fontenoy), castellum in Vogeso le Velvre; ad Veram slumen prope Vittellum & Domnum Julianum, Bois de Vesvre; inter Madonam & Brenonem slumen, adeoque in pago Segintensi inter Macerias & Martemont, Bois de la Voivre. 2) Sub Treviris cis Mosellam silvula, qua Hart, vel Waber juxta Talevanc dicitur confisere, in dipl. Henrici IV imp. an. 1065 super advocatia sancti Maximini dato ap. Honthem. tom. 1, pag. 408 - 410. 3) In Brabantia. Henricus II imp. in dipl. an. 1003, (apud Chapeauville de gestis episc. Leod. tom. 1, pag. 225) nominat silvas, qua sunt inter illa duo slumina, qua ambo Nithe vocantur, & tertium, quod Thile nominatur.

deque in diversis regionibus obvia fuit appellatio silvarum, adeoque locorum & regionum; quæ quamvis pro communi habenda sit, propria tamen sasta est totius regionis, inde ab agro Tullensi & Bedensi intermediæ inter Mosam & Mosellam ad Arduennam usque. Exstitit hinc appellatio pagi majoris Wabrinse; quin etiam Valesius in literis Caroli M. ducatum Waverinsem vocari, in eoque poni ait pagum Evosunsem & regiam sorestem Wauram. Sed vereor, ne Valesius deceptus suerit in ducatus nomine, quod nullibi pago Wabrensi tribui reperio, & litteræ illæ, ad quas indiligenter provocat, sasse sint. In pago quidem Vabrensi situm erat Eposum (Ivoy), quod ex Gregorii Turonensis chronicis (h) colligere licet. Atque idem erat in diœcesi Trevirensi, cui circa Carum & Semoiam, Suramque siuvios antiquitus pars pagi majoris

minatur, sita, & qua pertinent ad illas villas Heiste & Heisten, ac Badsrido, nec non Maclines nominatas, quod tamen totum Wauerwald appellatur, in comitatu vero Gotizonis comitis, qui Antwerf dicitur, situm. Usitatum ibidem adhuc nomen S. Catherine Wavre & Wavre notre Dame haud procul a Mechlinio. Tum oppidum Waver ad Thielam shumen prope Hulpen pariter a sylva ejusdem nominis dictum elim suisse videtur. Sed hac sussiciant. Vepria appellatio satis prope accedit ad latinam Vepris, ita ut regionem vepribus plenam notet; uti Varennes sive Garennes Gallia dicuntur silvulæ leporibus alendis idoneæ, seu leporariæ.

<sup>(</sup>h) Lib. 1x, cap. 12, ubi mentionem facit pagi Vabrensis & basilica S. Martini (h. e. Walfroy) prope la Ferté, castrum, & cap. 10 castri Vabrensis, quod imminebat villa Ursionis; quae loca si conferas cum his, quae lib. v111, cap. 15 de Eposio castro, a quo distabat basilica S. Martini a Wulfilaico diacono inchoata, & a Magnerico archiepiscopo Trevir. persecta seu dotata (conf. gesta Trevir. cap. 37 in Leibnitii Access. hist. pag. 50) octo millibus passuum, traduntur; dicit vero Wulfolaicus, teste Gregorio, se adiisse territorium Treverica urbis, h. e. dioccassin Trevirensem, in quo & Eposium (Ivoy) & Firmitas seu Feritas (la Ferté) situm est: Castrum Vabrense cum hoc ultimo convenire videtur.

joris Wabrensts subsuit (i). At pagus etiam Virodunensis, quantum inter Mosam & Mosellam patebat, dicebatur Wabrensis, a faltu, cui trans Mosam respondebat Argonna nemus (k). Quin ipse pagus Scarponensis, diœcesis Tullensis pagus, secundum sinistram Mosellæ ripam situs, inde a Liberduno ad agrum usque Metensem, olim habebatur pars regionis Wabrensis. Neque igitur probabile est, plures diversarum diœcesium pagos, quos jam sigillatim illustrare animus est, in unam quandam provinciæ formam seu ducatum coagmentatos suisse; sed pagi Wabrensis fignificatio latissima fere unam regionis indolem secuta esse vide-Vindicavit tamen sibi, quod multorum pagorum in isto tractu commune sit, nomen Wabrinse singularis pagus circa Or, nam flumen ejusque auxiliares, inde ab Iron flumine agrum Me. tensem proxime præterlabentem, isque sere ex archidiaconatibus ecclesiæ Virdunensis metiendus. Falsi enim sunt Valesius atque Besselius, qui in ipsa illa regione, inter Ornam & Erronem (Iron) fere conclusa, pagum Odornensem collocaverant. Sed de singulis pagis, quos habebat Wabrensis tractus, distincte dicamus.

S. IX.

<sup>(</sup>i) Ecclessa Trevirensi dicecesi subditas in pago majori Wabrenst continet archidiaconatus Longwion, qui divisus est in decanatus:
1) Longuionensem, 2) Lucenburgensem cum definitione Lotharingica,
3) Ivoy, 4) Suvigny, 5) Arlun, 6) Bazellis, & 7) Marisch. Quot decanatus, tot certe pagos minores in Wabrinse suisse censemus.

<sup>(</sup>k) Unde non folum plurima loca cognominantur inter Mosam & Axonam (Aisne), ut Beaulieu en Argonne, Beaumont en Argonne, Clermont en Argonne, Fleury en Argonne; silva prope S. Manehuldis oppidum, quod caput Argonnæ putatur, bois & Argonne, Chivry en Argonne, Villers en Argonne; sed & unus e quatuor archidiaconatibus ecclesse Virdunensis inter Mosam & Aisam (Aire), Axonæ auxiliarem, ab Argonna (d'Argonne) nomen traxit. Valessus hunc saltum partem putavit Arduennæ; sed austoritas deek.

### S. IX.

# Scarponinse, pagus Wabria.

Pagus Scammonensis, parum adhuc illustratus (1), quin erroribus etiam scriptorum recentiorum obscuratus (n), olim provincize Tullensi adscriptus, & a Liberduno, duabus leucis a Tullo civitate dissite, ad Gorziam usque coenobium porrectus, quod situm in consisio Meteosis civitatis ait Hariussus (n), maxime latus sinistrum Mosellze tegit, eamque etiam paululum superans, a dextra ripa pagum Calvomontensem attingit & Metensem (0), ab oriente autem pagum minorem Scarmis, dein pagum Wabrensem

<sup>(1)</sup> Valessus ac Besselius nihil sere de hoc page tradunt; Calmetus tom. 1, pag. 18 eum ad pagos Mediomatricorum resert, cum ad Leucorum civitatem spectaverit; ceterum obiter describit pro more: Le Scarponeis, dont la capitale étoit Scarpone, ou Charpagne, étoit borné entre le Toulois & le Messin, entre la Voivre & le Salins. Ce pays avoit titre de Comté sous les rois de la seconde race. Gorze, Are sur Moselle, Roziere en Heis, Marbache, Belleville, Vendieres, Noroy, Bayonville, Neuville, Naville &c. étoient autresois compris dans le Scarponois.

<sup>(</sup>m) Calmeto præiverat Meurissius, qui consuse pronuntiat hist. des Evéques de Metz pag. 142 sq. de pago Metensi. Et cette petite éstendue de pays, contenante un certain nombre de villages, étoit autrefois appellée indifferemment le comté de Metz, ou comté de Scarponne.
Subnititur ille salsa lectione dipl. Arnulphi imp. an. 889, quam supra \$. 11, not. 1 adduximus, mox denuo memorandam.

<sup>(</sup>n) Teste Valesio, voc. Gerzia.

<sup>(</sup>o) Loca enim in valle Mosellæ ad ejus dextram sita, Gandiacum, forsan Jouy, e regione Arcus ad Mosellam, tum Campels (Champel), tum Montio (Mousson), e regione Pontis ad Montionem, tum Loscium & Villare (Loisy & Villers), ex adverso Scarponnæ, ad pagum Scarponensem reserebantur. Consinis igitur pagus Scarponensis hac ex parte erat pago Metensi, seu Magniso minori ad inferiorem Saliam; tum Murtam versus pago Calvomontensi.

Wabrensem proprie sic dictum, a septemtrione agrum civitatis Metensis habuit conterminos. Nescio tamen, quomodo factum, ut pars ejus, quæ a finistra Maidæ amnis, in Mosellam decurrentis, inter hunc fluvium & Iros amnem, fere finitorem diœcesis Virdunensis sive pagi Wabrensis, continetur, agri Mosellensis & pagi Scarponensis pars cum ipsa Gorzia ad dioecesin Metensem adjiceretur, cujus illa archipresbyteratum Gorziensem constituit. Maida flumen fere seu convallis fluvii limes est diœcesis Tullensis, non pagi Scarponensis, seu comitatus; quod in confiniis provinciarum haud infrequens esse jam (pag. 193) monuimus. Tantum vero abest, ut cum Scarponensi comitatu Metensis unus idemque fuerit, quod Meurissius, scriptor Metensis, voluit, ut potius a comitatu, Metensi, qui & Mosellanus dicitur, tanquam dicecesis Tullensis a Metensi, distinctus esset. Distingui igitur poterunt loca hujus pagi, quæ a Maidæ amnis sinistra in archipresbyteratu Gorziensi reperiuntur, ab his, quæ a dextra Maldæ in Tullensi diœcesi, ejusque duobus decanatibus Preny & Dieulouart, sita certissime olim ad comitatum Scarponensem referebantur. ziensis quidem archipresbyteratus, inde ab ortu fluvioli Gorzia inter archipresbyteratum Hattrise seu pagulum Jarnisy, & archipresbyteratum sive agrum Metensem conclusus, ipsam Mosellam Maidamque legit, hanc quidem usque ad Essai en Voivre, sive Aceium in pagulo Carmis, atque sic diœceses Metensem ac Virdunensem separat (p). Loca in eo sunt præter ipsam Gorziam, capituli hujus principem locum: Arcus ad Mosellam, cui respondet ab altera parte Gaudiacum; Noviantum & Xammus. Consultius tamen videtur loca omnia coagmentare, quæ nobis in pago vel comitatu Scarponensi obvia fuere. 1) Ar-

<sup>(</sup>p) Sequimur in hac descriptione maxime mappam Sansonianam, quæ inscribitur *Mediomatrici*, Parisiis editam an. 1650. Ipsius enim indicis veteris ecclesiarum diœc. Metensis, in archidiaconatus & capitula descriptæ, copia mihi a Metensibus denegata est.

Vol. V. Hift.

- 1) ARCUS, in agro Mosellensi & in comitatu Carponense, ab Arnulso imp. donatur cuidam medico suo an. 889; hodie Arc sur Moselle. Conf. supra S. 11, not. 1.
- 2) Bajonis villa & Wandelevilla in comitate Scarponensi, in præcepto Ottonis i imp. an. 960 abbatiæ virginum S. Petri Metensis dato; hodie Bayonville & Wandlainville, ad Maidæ sinistram ripam, haud procul a Gorzia. In eadem charta alii quoque pagi nominantur, in iisque pagus Metensis, qui adeo diversus est a Scarponensi.
- 3) BANONOCURTE, in pago Scarponensi occurrit in charta Gorziensi Ludovici Pii imp. an. 815, quæ & plurium sinium circumjacentium in eodem pago nomina habet nobis obscura (q).
- 4) BASIGUNDECURTE in pago Scarponensi, in charta Caroli M. an. 782, qua concambium inter Fulradum abbatem S. Dionysii & abbatissam S. Petri Metensis confirmat; forsan Baigneux inter Metim & Constuentes (Constans) ad Ornam.
- 5) Bodulti villa in pago Scarponensi, in charta Gorziensi Adalberonis i episc. Metensis an. 933, hodie Bouville inter Gorziam & Confluentes.
- 6) CAMPELS, villa in comitatu Scarponensi (non, uti Meurissius prave edidit, Sarpontensi), ubi Ricuinus comes idemque abbas S. Petri Metensis dedit Remaindi & ejus silio precariam an. 874; hodie Champel, ad dextrum Mosellæ litus, ex adverso rivuli Trey, infra Pontem ad Montionem.
- 7) DEUS LOUVART, castrum in pago Scarponensi, in comitatu Richiani, vel Richuini, juxta quod in loco Geliani montis monasterium S. Laurentii ord. S. Bened. ab Heimone episcopo Virdun. sundatum est, episcopo Virdun. subjectum ut domino, sed episc.

<sup>(</sup>q) Conf. infra ad num. 23.

épisc. Tullensi ut proprio pastori; hodie Dieulouars oppidum, caput decaniæ; & monasterium Gillamons (r).

- 8) Domno busilla, villa in pago Iniensi & in comitata Scarponensi, a Pipino rege an. 761 Gorziensi monasterio donatur. Quis ille pagus minor suerit, nemo novit. Calmetus mendum suspicatur, sed villam Dombasle indigitat, quam frustra quæras, nisi in comitatu Sagintensi & Virdunensi, quibus nihil hic est loci. Nobis videtur Pusieux prope monast. Gorzia; & pro Iniensi legendum Farniensi, qui congruit cum decanatu Hattrise.
- 9) FLORIACUM, in pago Wabrinse, in comitata Scarpominse (s), hodie Fleurey, haud procul ab Essay en Voisvre, ad dextram Maidæ fluvii.
- 10) GEVERARDI FOSSA, inter duos torrentes Lothosam & Horontem, in pago Wabrense, in comitatu Scarponense (t).
- 11) GEOMVILLA, in pago Scarponensi, occurrit in charta Adalberonis i episcopi Metensis, hodie Choenville, inter sluvium Iron & Gorziam.
- 12) GORZIA ad fluvium cognominem in pago Scarponensi, in sino Haldiniaca, in charta Chrodegangi episcopi Metensis sundatoris an. 763 aliisque; supra autem diximus, id in confinio civitatis Metensis situm suisse.
- 13) LIVERDUNENSIS ECCLESIA, in comitatu Scarponensi, occurrit an. 965 in confirmatione bonorum abbatiæ Buxeriensis. In alia charta an. 894 Arnusti imp. ecclesiæ Tullensi data, Liberdunum castrum dicitur proprium tutamen civitatis & locus pacis, qui Dagoberti tempore jam exstitit; hodie Liverdun ad Mosellam.

Ee 2

14) MAGDERA

<sup>(</sup>r) Conf. tabulas Conradi 11 imp. an. 1028 apud Calmetum.

<sup>(</sup>s) Apud Valesium pag. 579.

<sup>(</sup>t) Ap. eundem loc. cit.

- 14) MAGDERA VILLA, in page Scarponensi, an. 884 à Carolo Crasso ecclesse Leodiensi donatur (n), hodie Maidieres prope Pont à Mousson. Alberico ad an. MccxxvII vocatur villa de Maideries, supra Mosellam, juxta castrum Montionis in diæs. Metensi.
- 15) Pons ad Montionem, oppidum ad utramque Mofellæ ripam, hodie Pont à Mousson, haud quidem cum pagi notatione mihi occurrit; sed in confinio tamen pagi Scarponensis & Metensis situm est. Ab ipso castro Montionis ad dextram Mosellæ Ludovicus, Montisbeligardensis comes, etiam dictus est comes Moncionis, qui per uxorem Sophiam, alteram filiam heredem Friderici ii ducis, Lotharingiæ sup. comitatum Barrensem adeptus est an. 1031 (x). Filius illius Theodoricus sator exstitit trium familiarum, Montisbeligardensis, Barrensis & Phirretensis. Barrenses comites simul Montionem tenuerunt, & ab eo vocati sunt (y). Unde hoc castrum cum dominio ex ipsa Friderici ii ducis Lotharingiæ hereditate ad eos devenisse existimo. Montio castrum (Mousson seu Monson) nomen dedit archipresbyteratui Metensi Mousson.
  - 16) NUGARETUM, in pago Wabrinse, in comitatu Scarpouensi (z); hodie Noroy, prope Pont à Mousson.
  - 17) NOVIANTUM, in pago Scarponensi, an. 933; hodie Noveant en prés. Aliud est ad rivum Gorz prope Mosellam.
  - 18) PENNA, in pago Scarponensi, an. 933; vel Panne prope Thiocourt, vel Pagny sous Preny.
  - 19) SASIRIACA, in comitatu Scar ponensi, occurrit an. 912 & 965; hodie Saiseray prope Liberdunum.

20) SCARPONA,

<sup>(</sup>u) Teste charta ap. Chapeauville tom. 1, pag. 161.

<sup>(</sup>x) Conf. Albericus ad an. 1033.

<sup>(</sup>y) Conf. ibid. ad an. 1113.

<sup>(</sup>z) Ap. Valesium pag. 579.

- 20) SCARPONA, locus pagi olim princeps, celebris jam apud Romanos, in infula Mosellæ, inter Tullum & Mettas fere media. Castrum Paulus Diaconus dirutum ab Hunnis resert. Ecclesiam in Scarponna cum mansis in Loseio & Villara (Losey & Villara ad dextram Mosellæ) contulit Wicsridus episcopus Vird. & confirmavit Otto 11 imp. monasterio S. Pauli Virdun. an. 973 (a); hodie Cherpeigne.
- 21) WANDELEVILLA, prope Bajonis villam, cum hac occurrit an. 960; hodie Wandlainville.
- 22) WASALICO, in pago Scarponensi, super slumen Mozellam, occurrit in charta Richildis, Caroli Calvi uxoris, data Gorziensibus an. 910. Locus nobis incognitus.
- 23) Scammuse rinis, jungitur villæ Banonocurti in charta 815; forsan Xammes ad Maidam prope Thiocourt, quod conveniat cum Theodalciage, uti Banomaga cum Benay; quæ in eadem charta confines nominantur.

Hæc fere sunt loca nobis reperta, in quibus tria, Nogaretum, Floriacum & Geverardi Fossam, simul in pago Wabrensi & comitatu Scarponensi sita protulit Valesius. Sed hæreo sere in

Angelrammus episcopus Metensis an. 770 monasterio Gorziæ contulit, & scriptores domestici, Meurissius atque Calmetus, villam Jony interpretantur ad dextram Mosellæ, ex adverso Arcus ad Mosellam. Gaudiacum quidem nomen commune est plurium villarum, quas Galli Jony vocant. Sed Wabrensis pagi nomen Mosellam olim transiisse, nullo alio constat exemplo (b). Cete-

E e 3 rum

<sup>(</sup>a) Ap. Calmetum tom. 11, probb. pag. 231.

<sup>(</sup>b) Et est supra sontem siuvii Maidæ aliud Jouy sous les Costes, quod meliori jure in Wabrensi penas. In eadem charta Angilramus Gorziensibus

rum facile fuerit augere hanc locorum copiam iis, quæ quidem in monumentis sec. x & x1 leguntur, sed absque pagi notatione, nihilo tamen minus ad hunc pagum spectasse ex situ colliguntur, ut Bladenacum super Mosellam & Aicham sl. h. Blenod; Pompanium s. Pompania villa, hodie Pompei. Addimus tandem abbatiam S. Benedisti in Wavria ad Erronis (Iron) ripam, in confinio diecesis Metensis ac Virdun. sitam (c).

Scarponensi pago conterminus suit pagulus Scarmis (1e pais de Carmes), quem agrum a sontibus Maidæ sluvii ad ejus consuentes cum Mosella porrestum suisse, cum ait Calmetus (d); omnino sines transgreditur, & in pagum Scarponensem invadit: ipse vero in mappis historiæ suæ adjectis nonnisi circa Mandram, distam Mandres aux quatre Tours, nomen ejus sparsit. Nobis quidem agrum occupasse videtur inde a capite Maidæ deorsum usque ad Thiocourt; qui locus uti ad pagum Scarponensem pertinuit, ita Aceium (Essai en Voisvre) ad Maidam in pago Scarmis seu Carmis situm suisse novimus (e).

g. x.

ziensibus concedit villam Faho in pago Bedensi; qui si de Bedensi ad Mosam interpretandus est, villa Fau seu Fagus, hodie Foug, indigitatur. Sed hoc disputent ipsi Gorzienses.

<sup>(</sup>c) Quam loquitur Goberti de Asperomonte tabula circa an. 1183 scripta ap. Calmetum tom. v, probb. pag. 169, aliaque Stephani episc. Metensis an. 1134, l. c. pag. 187.

<sup>(</sup>d) Tom. 1, hist. Loth. pag. 18. Conf. tabulas diœc. Tull. & Virdun. in quibus le pais de Carmes ad Maidam expressum legitur.

<sup>(</sup>e) Ex charta abbatiæ S. Michaelis Virdun. an. 895 ap. Calmetum tom. 11, pag. 160 fq., qua Zuenteboldus rex dictæ abbatiæ prædia in pago Virdunensi, in comitatu Rihuvini, etiam in pago Scarmis, in comitatu Irenfridi, capellam unam in villa Accii cum ejus appendiciis denat.

#### S. X.

# Pagus major, seu comitatus Virdunensis.

Excipit hos pagos major pagus VIRDUNENSIS (f), diescelin æquans circumscriptiorem (g), Mosa sl. divisam. Is adeo, quantum a dextra Mosæ patet, circumscribitur a pago Bedensi ad Mosam, Tullensi, Scarponensi, agro Metensi & comitatu Mosellano, sive Judiciacensi; dein ab diæcesi Trevirorum in Wabria, quæ archidiaconatu Longuionensi continetur, atque sic pagis Recensi, Mattinse (h), Nongentensi (i), & ad Mosam ipsam parte diæcesis Remensis, sive decanatus Dunensis; trans Mosam vero vicinas habuit Catalaunensem ac Remensem diæceses.

De

<sup>(</sup>f) De Veroduno, quod caput civitatis & pagi evasit, diligenter scripsit Valesius pag. 597 sq., pagi autem nullam notitiam præbet. Besselius quoque nihil affert, quod ad sines ejus & ambitum, ex locis illustrandos, pertineat. Quum pagus major Virdunensis æquet diœcessin Virdunensem, adeoque utrumque latus Mosæ inde a pago Bedensi, qui fuit Tullensis diœcesis, usque ad Dulcominsem diœc, Remensis, decanatu Dunensi comprehensum, occupaverit; nostrum erit, eam tantum ejus partem lustrare, quæ inter Mosam ac Mosellam conclusa sæpius Wabrinse appellatur. Divisa autem olim est diœcess, in Lotharingicis minima, Virdunensia, in quatuor archidiaconatus: I) Capituli majoris ad utrumque latus Mosæ, constantem ex decanatibus: Urbano, Chaumont & Forges; II) Argonne trans Mosam, quo continentur decaniæ: Souilleres & Clermont; III) Wabriæ (de la Voisvre), habentem decanias: Amelle & Pareid; IV) Mosæ (de la Riviere), in quo sunt decaniæ: Hattonis castrum & S. Michaelis,

<sup>(</sup>g) Qui chartas, pagum Virdunensem & loca in eo sita diserte loquentes, in tom. 11 Calmetiani operis editas, ad an. 709, 755; 855, 895, 906, 960 & 973, & in Mabillonii vett. analest. edit. 1, tom. 11, pag. 374 - 423; edit. 11 Paris. fol. pag. 350 - 358, contulerit, facile inveniet, ea per omnes discocsis Virdunensis partes sparsa suisse.

<sup>(</sup>h) Seu comitatu Longivici vel Marceii.

<sup>(</sup>i) De pagis Mattinsi & Nongentensi mox dicemus.

# Do WABRIA Virdunenfi.

Pars hujus pagi majoris cis. Mosana maxime circa Ornam suvium ejusque auxiliares, in quibus przesertim insignes sunt Erro seu Iron, & Longeau amnes, proprie Wabransis etiam vocabatur, unde în archidiaconatu Wabrize nomen superstes est, in duos decanatus Amella & Parcid per Ornam diviso. Loca enim în ea regione sita vel promiscue în pago Virduniuse sive Wabrinse, vel in pago Wabrinse & comitatu Virduniuse sita dicuntur; quod exempsis probabimus. Male vero circa Ornam hanc, quze nunquam dicta est Odorna, Valesius & Besselius posuerant pagum Odornensem, quem rectius supra (S. III, n. d., p. 198) ad st. Orney, Matronze auxiliarem, designavimus. Neque vero pagus Wabrensis Ornze sluvii usque ad Mosellam usque comes suit, sed prope Constitutum Mosellanum, ejusque pagum Judiciacensem. Ad Wabrinse reseruntur loca:

- 1) AMELLA, in pago & comitate Virdunensi, in literis an. 960, quibus Hildegundis comitissa pro remedio animæ suæ & silis Rudossi ecclesiam S. Petri collegiatam sundat, & eidem abbatiolam in dicta villa tradit (k); Conradus autem comes, Rudossi illius silius, curtes suas, Amella & Geldossivilla vocatas, in pago Werbia vel Webria dicto, Gorziensibus legavit per testamentum sub fanone, teste Ottone zi imp. in privilegio Gorziensi an. 982 (1). Amella est decaniæ caput a sinistra Ornæ versus. Ostinum suvium, Cari auxiliarem. Geldossi villa s. est Jaudreville.
- 2) BETTONIS CURTIS, in pago Virdunensi, sive Wabrense super sumen Speana, an. 885; hod, Bettancourt (m).

3) BIBONIS

<sup>(</sup>k) Ap. Calmetum tom. 11, pag. 210.

<sup>(1)</sup> Loc. cit. pag. 241.

<sup>(</sup>m) Sic Valefius 1. c.

- 3) BIBONIS MONS, in page Wabrinse super fluvium Orna, in charta an. 851; Boment (n).
- 4) BERTULFIVILIA, in pago Wabrense, in comitatu Virdunense super slumen Senode, an. 769; Breuville (0).
- 5) Bononecuritis & Cincilionevilla, in Wabrince pago, junguntur in Chrodegangi charta Gorzienfi an. 762; Boncourt prope Conflans, alteram nescimus.
- 6, 7, 8) CIPPONIVILLA, & WASNAOVILLA, & BERTALDICURTE, in pago Wanbrince, junguntur in eadem charta; Sponville ad Iron, amnem, Waville & Bertoncourt.
- 9) CONFLUENTES, in pago Wabrinse, in comitatu Virdunensi, super slumen Horna; hodie Constans; in literis Wigeridi abb. Gorziensis an. 915 (p).
- 10) DODONIS CURTIS, in pago Virdunense, sive Wabrinse, 822; Doncourt aux Templiers, apud Valesium.
- 11) Ecclesia ad Domnum Martinum, in charta Adalberti i episcopi Metensis an. 933, sortasse Dommartin la Montagne supra Fresnes; aliud est ad Maidam slumen dictum la Chausse.
- 12, 13 & 14) FRENZEIA, VILLARE, SENNET, in pago Waverensi, an. 950 ap. Meurisse & Calmet; Fresne en Voivre, ad slumen Longeau, Villers prope illud.
- 15) GANDILISIA, in pago Virdunense, sive Waprinse, an. 885 ap. Vales. & Honthem. hod. Jandelise prope Conslans, ad Ornam sluvium.

16 GINIVREIVILLA,

<sup>(\*)</sup> Ap. Honthemium tom. 1, pag. 54.

<sup>(</sup>o) Sic Valesius & Honthemius.

<sup>(</sup>p) Ibidem.

- 16) GINIVREIVILLA, in comitatu Waprinse, an. 955 (q); hodie Ginerey, ad dextram fluvii Ornes, inter Ornes oppidum & Estain.
- 17) GRIMINCIA, villa in pago Waprensi & comitatu Virdunensi apud Vales. hodie Gremigny prope oppidum & slumen Orne.
- 18) HERBODIVILLA, in Vepera, in literis Berengarii episcopi Virdun, an. 952; Herbeuville, haud procul a Fresne en Voivre, & a Doncourt aux Templiers.
- 19) NUCARETUM, in pago Wabrenfi situm an. 679; quod si est diversum ab illo in Scarponensi, de quo supra, sit Noroy to ses, in confinio dioccesis Metensis & pagi Judiciacensis prope Brie.
  - 20) ORNE, ad fluvium cognominem.
- charta Rothberti archiep. Trevir. an. 938 (r), fortalle Pareid, caput decanize in Wabrinse.

Heec fere funt loca, quæ ex omni turba locorum in tractu ampliori Wabrinse seligenda, & proprie sic dicto pago Wabrensi, Virdunensis diœcesis, vindicanda duximus. Quamvis enim de quibusdam locis, ut illis numero 6, 7, 8, dubitari possit, an ad diœc. Virdunensem spectaverint, cum Waville ad Maidam potius in pago Scarponensi situm videatur, & in archipresbyteratu Gorziensi, noluimus tamen ea disjungere ab his, quæ in eadem charta leguntur. Ut porro hoc loco appareat, rece nos ad Ornam sluvium disjunxisse ea loca, quæ a Consuentibus ad ostium usque illius sita sunt in diœcesi Metensi, seu pago Mosellano, ejusque parte, comitatu Judiciacensi, documento sint: 1) Villare

<sup>(</sup>q) Ap. Honthemium tom. 1, pag. 287.

<sup>(</sup>r) Ibid. pag. 276.

lare super Ornam in comitatu Moslinsi, an. 965 in charta Ottonis 1 imp. monasterio S. Apri data, hodie Villers prope Rombach, 2) in alia charta Ottonis 1 an. 960 eadem villa cum Petraevillare (Pierreville) & Semeiricicurtis (Semecourt) in comitatu Judicii ponuntur. Judicium (Jeux) est locus seu mallus ex adverso Theodonisvillæ; de quo Spec. 11 agetur.

Cum vero ille ipse pagus Wabrensis, pagi majoris, sive diœcesis Virdunensis pars, mox ad comitatum Virdunensem referatur, mox ipse comitatus Wabrensis nominetur; unus saltim e comitatibus, quos duos in Wabrinse ponit divisio Procaspidana, notior videri potest.

Quamvis autem reliqua pars diœcesis Virdunensis, quæ inter Vabrinsem pagum ad Ornam & Mosam & Azentiam (Azence), Cari auxiliarem, interposita est & decania Calvimontis (Chanmont) (s), ad majorem archidiaconatum spectante, absolvitur, in tractu ampliori Wabrensi sita suerit; nullus tamen locus mihi in ea visus est, qui diserte ad pagum Wabrinse referatur; quippe cum ad pagum & comitatum Virdunensem spectaverit.

Progredientibus vero inde ad Mosam infra sinum diœcesis Remensis cis-Mosanum, qui ad decaniam ejus Dunensem, sive pagum Dulcominsem spectans, continet ipsum Dunum castrum & castellum Merenvaldi (t), offertur Sathanacum, sive Stenacum, F f 2 quod

<sup>(</sup>s) In qua præter Chaumont, locum principem, conspiciuntur Damvillers, cui vicinum est Puteivillare (Peuswiller), Romagne &c.

<sup>(</sup>t) Henricus IV imp. an. 1086 Theodorico episcopo & ecclesiæ Virdunensi concessit prædia, quæ antea Mathildis comitissæ suerant, in potestatem regiam redacta, Muzacum (Mousai) majus & minus, & Sathiniacum (Stenay). Tum inquit: "Confirmamus etiam illi ab, batiam Juviniaci (Juvigny), castellum Merenvaldi (Mervault), cum foreste, quæ dicitur Wavria, & curtem quæ dicitur Bonum, villare — confirmamus Puteivillare, prædium Arei-Gerimacum, (Chermois

quod ad pagi majoris Wabrensis comitatum, sive pagum minorem Ivosium referri constat. Itaque devenimus cum eo in Wabriam Trevirensem, qua Treviri consines erant Remis (\*).

### **G.** XI.

De Wabriae Trevirensis comitatu Epusiensi, speciatim de pago Stadonensi.

Wabria, quatenus Trevirensi juri sacro subsuit, continetur archidiaconatu Longuionensi, dicto S. Agathæ; & complectitur vii capitula, quæ per decanos reguntur: 1) Longuionense, a Longuione, sede & archidiaconatus & decaniæ sic dictum. 2) Lucemburgense; a quo hodie discreta est definitio Lotharingica ducatus Luxemburgici ad fontes Cari & Crunæ amnium. 3) Ivo-4) Bazellis (Bazeilles), ad Carum & siense, seu Carignan. Crunam usque ad eorum confluentes prope Longuion. 5) Juvemiacense, Ivosiensi vicinum. 6) Arlunense, a Caro sluvio ad Semoiam usque inter Longuionense & Lucemburgense. riscense, hodie Mersch, secus Suram; inde a Bondorsio, dynastiæ capite, ad fines Bedachowæ usque, interque hos & Siram amnem usque ad Mosellam, qui tractus olim dictus fuit pagus Surensis. Nos ab Ivosio, seu Epusio, Mose proximo, ordientes progredimur versus Mosellam. Ivosium, hodie Ivoi, observante Valefio

<sup>&</sup>quot; (Chermois supra Stenacum) &c.,, quæ omnia a Godesrido Sentore & Godesrido Gibboso, ducibus Loth. inferioris, ex Arduennensi genere oriundis, data erant ecclesiæ Virdunensi. Imperator hoc loco non distinguit pagos. Conf. apud Calmetum tom. 111 hist. Lotk. probbpag. 12 sq.

<sup>(</sup>u) Cæsar ipse (conf. ejus lib. v, cap. 24) quartam legionem in Remis, cum T. Labieno in confinio Trevirorum hiemare jusit.

Valesio (x), Epoissum vicum vocat Aethicus in itinerario provinciarum, eumque ab Orolauno (Arlon), xx leugis distantem. Notitia imperii Romani nuncupat Epusum, Gregorius Turonensis (y) Eposium castrum in territorio (h. e. diœcesi) Treviricae urbis, ad octavum lapidem a basilica S. Martini, quam hodie Saint-Walfroi vocant; Sigebertus Gembl. (z) super Carum slumen (Chiers) situm dicit; Lambertus Schasnaburgensis (a) villam Ivois, in consinio sitam regni Francorum ac Teutonicorum designat, quæ conventibus regum & Germaniæ & Galliæ sæpius celebrata est. Idem nomen corruptum in Evodium, Ivotium, Epuegen &c. Non solum vero id nomen dedit comitatui Ivosiensi, seu Epusiensi (b), sed & capitulo ecclesiæ Trevirensis (c), ex cujus Ff 3

<sup>(</sup>x) Notit. Gall. pag. 189, voc. Epusum.

<sup>(</sup>y) Lib. v111, cap. 15.

<sup>(</sup>z) Chron. ad an. 1023.

<sup>(</sup>a) In Chron. ad an. 1056.

<sup>(</sup>b) Ipse quidem Valesius l. c. pagum seu comitatum ab Epusio distum non memorat, neque sub voce Wabrensis pag. 579 comitatum Epusium recenset inter Wabrinses comitatus. Ipse tamen excitat literas Caroli M. nobis quidem non visas, quæ in ducatu Waverinse ponunt pagum Evosiensem, & regiam forestem Wavram. Supra jam monuimus a Gregorio Turonensi lib. 1x, cap. 1, vocari pagum Vabrensem, in quo basilica S. Martini ædificata fuerit super cacumine montis, in quo olim castrum arte, nunc natura munitum dicit. Sed & Honthemius ex Caroli Simplicis præcepto Stabulensi excitat notitiam: in pago Wauerense, in comitatu Evodiense, in loco, qui dicitur Charboch (hodie Charboz inter Ivoy & Orval); sic etiam exhibet ille tom. 1, pag. 287 literas Rothberti archiepiscopi Trevir. an. 955, in quibus est molendinum unum in comitatu Ivotio inter Boura & Lamuley, quæ loca proxime absunt a castro sive Firmitate, sive Feritate, Ferteiaco, (la Ferté) & Wulfilaici ecclesia (S. Walfroy).

<sup>(</sup>c) Decanatus Ivosiensis ecclesiæ sunt hodie: 1) Austance, 2) Beaufort, 3) Bertry, 4) Blagny, 5) Charbos, 6) Chasseiver, 7) Ching (Cisneium)

indice cognoscas, etiam Sathanacum (Stenai) cum Musaco (Mousai) ad comitatum hunc referri. Satanacum quidem villa olim regia (d), dein comitum majorum Arduennæ & Wabrize

(Cisneium) 8) Cugnon, 9) Deuxvilles, 10) Eblie, 11) Emilly, 12) Jamoigne, 13) Izelles, 14) Limes, 15) Linay, 16) Longlier & Neuschatel, 17) Mouzai, 18) Mongue, 19) Muno, 20) Nevant, 21) Olicy, 22) Orgeo, 23) S. Cecile, 24) Stenay, 25) Straimont, 26) Tetaigne, 27) Tintigny, 28) Vaux, 29) Villy, 30) Williers; ex quibus Stenay, Mousai, Nevant, Olicy, Villy, Vaux, Oeuilly in finu, quem Mosa & Carus faciunt, etiamnum reperiuntur; reliqua ad dextram Cari sita sunt. Muno videtur esse Munau, quod cum dimidio Mosomensi mercatu ab Hermanno comite Dagsburgensi, Godefridi Arduennatis silio, abbatiæ S. Vitoni traditum resert monachus S. Vitoni in hist. ep. Virdun. De loco Cugnos in Arduenna, sive potius in ejus & Wabriæ consinio mox in descriptione Arduennæ agemus.

(d) De quo Valesius pag. 506: "Satanacum est in page Vabrensi ad ", flumen Mosam, Dunum inter & Mosomagum, in Treviris, & in ", decanatu Eposiensi positum, quod ex vico castrum evasit. In actis "S. Dagoberti Satanacus locus vocatur; Sataniacum Theoderico "Epternacensi; castrum Satanagium Alberico., Alberico tamen monacho trium fontium ad an. 1096 etiam dicitur Satanacum. Godefridus magnus dux Leth. inferioris id primum munivit an. 1088, teste Laurentio de Leodio in hist. episc. Virdun. in vita Theodorici episc. Idem quoque an. 1069 in cellam S. Dagoberti apud Sathanacum villam juris sui introduxerat monachos ex familia Gorziensi. iisque ecclesiam Musaci (Mouzay) insuper contulerat. Conf. dipl. ap. Miraeum Opp. dipl. tom. 1, pag. 352, & ex eo ap. Honthem. tom. 1, pag. 415. Quam Musacensem ecclesiam cum iisdem abstulisset Arnulphus comes, Chiniacenfium comitum auctor, Godefridus Bullionius dux an. 1088 eandem ipsis restituit; testante præcepto ducis ap. Martene thes. anecd. tom. 1, pag. 261, & Honthem. 1. c. pag. 437. Ecclesiam vero S. Dagoberti dicatam olim fuisse honori & memoriæ Dagoberti 11 regis, an. 678 per scelus Ebroini majoris domus occisi, hodie nemo fere dubitat. De eo enim Adonis martyrologium Ms. in monasterio S. Laurentii prope Leodium conservatum, ap. Henschenium de tribus Dagobertis pag. 191 ad diem 23 Dec. "Ea-", dem die passio S. Dagoberti regis Francorum, qui quadam die per-"gens venatum in saltu Vaurensi, in loco, qui dicitur Scortias, triWabrize (e), antiquius Valesso (f), capitulis Caroli Calvi subnixo, nomen videtur habuisse Assenidum: & cum in iisdem capitulis

"bus milliaribus distante a sisco Sataniaco, in quo ipse morabatur. "a filiolo suo Johanne, x Kalendis Januarii martyrizatus est, & ab "angelis deportatus in societatem martyrum. " Conf. Eccardum de R. F. O. tom. 1, pag. 262 sq. De tempore mortis Dagoberti regis, aliisque ejus vid. Gebhardi in Reg. Francor. Meroving. ad tab. v. pag. 125-132. In basilicam quidem Rothomagensem Dagoberti 11, qui filius fuit Sigeberti regis, corpus delatum refert Fredegodus in vita S. Audoeni ap. Chesnium script. tom. 1, pag. 638; quod vix credibile, si Dagobertum Austrasiis imperasse, inque ipso saltu Wabrensia mortem passum esse advertas. Itaque malim potius errorem Fredegodo cum aliis imputare, quo Dagobertum Childerici rr f. in cunis occifum cum parentibus, cum Dagoberto ir miscuit, quam cum Alex. Wilthemio, qui in acta S. Dagoberti notas scripsit, sumere, ecclesiam S. Dagoberti martyris dicatam fuisse Dagoberto 111, regis Childeberti 11 filio, qui die 9 Jun. an. 715 morbo obiit. Nititur is, credo, testimonio, quale illud Alberici ad an. 719: "Dagobertus, junior (111) Francorum rex a filiolo (baptismali) suo in silva "martyrizatus jacet apud Sathanagium, quo mortuo Lotharius pa-, truus ejus regnavit annis duobus.,, Aperte vero Albericus, seu, qui ei przeivit, miscet Dagobertum 11 & Dagobertum 111, annosque corum mortuales. Calmetus edidit tom. 11, pag. 341 ex antiquo chartulario Gorz. narrationem de morte Dagoberti junioris occisi in nemore de Vepria juxta fontem Arphais in fine de Mousayo a Grimaldo filiolo fuo, & in capella S. Remigii in villa de Sathanaco fepulti; in cujus honorem Carolus Calvus an. 872 cellam condidiffe fertur.

- (e) Anno 886 Raginarius comes sele Caroli imp. (Crassi) in sisco Sathanacense atque Mousense successorem prædicat, ejusque largitionem ecclesiæ S. Dagoberti martyris sactam consismat, prætereaque ei tribuit mansum in villa Velcadonis (Baalon), charta, quam ex tabulario Gorziensi protulit Calmetus hist. Loth. tom. 11, pag. 144, & ex eo Honthem. tom. 1, pag. 224 &c. Inde autem, ex quo Godesridi s Arduennatis, comitis Virdunensis, samilia in Wabria æque ut in Arduenna caput extulit, etiam Sathanacum & Musacum ad eandem spectabat.
- (f) Sub voce Assenisum pag. 48, & voc. Satunacum-pag. 506. Exempla autem non affert, e quibus Assenisum idem esse pateat eum Stadino, unde pagus Stadinisus sive Stadinensis nomen acceperit.

capitulis occurrat pagus Stadinisas, Frodoardo dictus Stadonensis (g), Valesius itidem putat, pago nomen venisse ab Astenido, seu Stadino, & Gerberto, Ottonis III imp. præceptori, eidemque Godfridi, Arduennatis comitisque Virdunensis, amico, primum

(g) In capitulis Caroli Calvi pagus Stadinisus memoratur inter Vonzisum & Pertisum; Frodoardo lib. 11, cap. 8 post Vongensem (seu Vonzisum ad Axonam fluvium Aisne) & Castricensem ponitur Stadonensis, dein Catalaunensis, qui omnes, cum in diœcesi suerint Remenfi, adeoque trans Mofam, colligere postis, etiam Stadinisum vel Stadonensem fuisse trans-Mosanum; nescio an a vico Stone (forsan Stadono) haud longe a Beaumont en Argonne, sic dictum. Stenacum vero olim est in diœcesi Trevirensi. Sed conjecturis nihil proficimus absque locorum notitia. Nemo quidem, quantum novi, neque ipse Valesius, loca profert. Invenio tamen pagum Scadinensem (quod corrigendum videtur in Stadinensem), in charta Gorziensi Adalberonis 1 episc. Metensis an. 933 ap. Calmetum tom. 11, Sed malumus ipsam particulam excerpere, quæ probb. pag. 176: ad hunc pagum, aliosque vicinos pertineat.,, Eis restituimus — "in pago Nongoncense villam, quæ vocatur Mons medius, cum ec-", clefiis sex & vineis &c. — in pago Scadinense (Stadinense) vil-"lam, quæ vocatur Wafiron — item in ipfo pago villam, quæ vo-"catur Arra, cum ecclesia in honore S. Martini.. in pago Vavrinse ", ecclesiam unam, quæ dicitur ad domnum Martinum. in pago Maj, tinse, in villa, quæ vocatur Alivas, ecclesiam unam., Locum Dommartin la Montagne supra indicavimus in recensione locorum pagi Wabrensis diœc. Virdun. De pago Matinse (Matois) prope Longuicum & Marceium (Mercy) mox dicemus. Mons medius haud alius videtur, quam Montmedi in decania Juveniacensi, quæ est contermina Ivosiensi. Sic sane Stadinensis videtur vicinus esse. neque alius, quam qui decania Ivosiensi continetur, modo in hac ipsa reperiamus villas Wasiron & Arra cum ecclesia in honore S. Martini. Frustra sane ejus nominis loca per omnem Wabriam & in tractu trans-Mosano quæras; verum si nomen villæ Was-iros tanquam compositum dividas, & villam dein simplicius dictam Iros sumas. tum villam Arra serius nomen mutasse cum alio ab ecclesia S. Mar tini oriundo, proxime infra Stenacum sive Astenidum invenias a Mosam Martincourt & Iron; sed & supra (ad S. 1x) prædie Arei in hac vicinia situm occurrit, quamvis id curatius definire n queamus.

primum inventam esse appellationem Satanacam villam, Satanicum (k); in quo sorsan fallitur, cum jam in charta an. Decelexxxvi Satanacensem atque Mousensem siscum vocari, paulo ante submonuerimus. Pagus autem hic, qui comitatu Ivosio seu Epusio continetur, inde a Stenaco ad Carum sluvium, atque hoc superato usque ad Arduennam silvam, juxta quam situm suit Novum cassam, teste Aimoino (i), quod cum Longlario & Cugnon etiamnum ad decaniam Ivois, diœcesis Trevirensis, spectare novimus; tum ab Arduennensi loco Cugnon usque ad principia Suræ & pontem Semoiæ prope Tintiniacum (Tintigny) porrectus suit (k).

De pago Nongentensi, ad comitatum Eposium spestante.

Amplior tamen suit decania Epusiensi comitatus Eposius, sive Ivosiensis, qui etiam decaniam Juveniacensem ejusque loca comprehendebat.

<sup>(</sup>h) Gerbertus in epist. cap. 111: Nam quia dux Theodoricus (Friderici 1 Barrensis ducis Loth. superioris filius) Satanacam villam pervasit. In epist. cxx eandem villam Satanicum appellat.

<sup>(</sup>i) Ut infra in descriptione Arduennæ docebimus.

<sup>(</sup>k) Sive, ut clarius dicamus, a dextra Cari fluvii rivum ejus auxiliarem infra Ivosium sursum legendo, in finibus Arduennæ casam Couguindinum (Cugnon) ad ipsum fluvium Semoiam appetendo; hinc transeundo Wyram fluvium prope Orgeo, & ad Longolariam & Novum castrum in confinio Arduennæ & Wabriæ posita, pergendo; inde prope sontes Suræ & juxta sines pagi Arlon ad Semoiam, sive ad ejus pontem terminalem eundo, prope Tintigny, quod ad decanatum Eposium spectat, uti Weyler sur Semois ad Longuionensem; hinc tandem fluviolum Aisonam (Aisne), Cari auxiliarem, quo decanatus Ivosius a Juveniacensi disterminatur, sequendo pagi Ivosii seu Epusii trans Carum sines & ambitum persequimur. Sic vero loca Cugnon & Longlier, quamvis Arduennensia, juri sacro Trevirensi subjecta suere, de quibus postea dicemus.

prehendebat. Ad decaniam hanc spectant ecclesia: 1) Aviot. 2) Bazeille (Bazelli), qui locus (distinguendus ab alio ad Crunam fluvium) ad Ostinum amnem, Cari auxiliarem, inter Marville & Virton situs suit. 3) Breux. 4) Brouenne. 5) Chauvenci S. Hubert; Calvinciacum dicitur in miraculis S. Huberti, cui nimirum an. 955 Stephanus comes, quicquid ibi juris sui erat, 6) Chauvency le chateau. 7) Flassigny. 8) Gironville. 9) Grand-Verneuil (Verniolum magnum in Urbani 11 confirmatione abbatiæ Juveniacensis an. 1096) (1). 10) Jametz (Gemmatium), quod Godefridus Gibbosus, dux Loth. infer. familiæ Arduennensis ultimus, ecclesiæ Virdunensi contulisse narratur (m). 11) Juvigny (Juveniacum in pago Wabrinsi) teste vetere membrana Juveniacensi circa an. 874, quo anno Richildis, Caroli Calvi uxor 11, (filia Bivini comitis & foror Bosonis, in Arduenna potentis, dein regis Provinciæ, & neptis Richardi Ostiarii sive perfidi com. Arduennæ) abbatiam Juveniacensem, S. Scholasticæ sacram, instituisse fertur (n). Abbatiam hanc'a Godfrido M. duce Loth. inf. ejusque uxore Beatrice traditam ecclesiæ Virdun. æque ut castellum Merenvaldi cum foreste, quae dicitur Wavria, & curtem, quae dicitur Bonum villare &c. confirmat Henricus IV imp. ecclesiæ Virdun. teste charta an. 1086 (0). 12) La Ferté, quod nomen folenniter ex voce Firmitas, h.e. munitio, contractum (p); sed hoc ipsum Wabrense castrum vocatur etiam Feritas. Donationi Cameracensi ecclesiæ sactæ a Walramo comite Lucemb. ejusque

<sup>(1)</sup> Ap. Honthem. tom. 1, pag. 447 fq.

<sup>(</sup>m) A Laur. de Leodio in hist. episc. Virdun. sub Theoderico.

<sup>(</sup>n) Conf. Mabill. tom. 11 Annal. Bened. pag. 184.

<sup>(0)</sup> Calm. tom. 111, pag. 12. Conf. litteras Urbani 11 fupra laudatas.

<sup>(</sup>p) Conf. exempla ap. Vales. pag. 194 sq.

ejusque uxore Ermensinde an. 1214 inter testes subscripsit Otho de Feritate (q). Sed & legitur Hugo de Firmitate inter testes confirmationis bonorum cœnobii Aureævallis an. McLXXIII (r). 13) Louppy. 14) Margny. 15) Margut. 16) Montmedy. Mons medius, in pago Nongentensi, occurrit an. 933 (s). Proximus est ab oppido Medy-bas vicus; unde apparet, montem opponi plano ad radicem, Valesiumque ludere, qui distum putat medium inter duo alia castella, Jamesium (Jametz) & Fractam (la Frette), cum alii sint propiores, vel a plaga quasi meridianum, vel nescit, quo casu Montem maledistum, (Mont mesdit). 17) Otthe. 18) Petit Verneuil, Verniolum minus, an. 1096. 19) Quincy, Quinciacum in fine Wabrinse super fluvium Azenna, an. 770 in charta Bosonis comitis (t). 20) Remoyville, Remonis villa, 1096. 21) Sapogne & Herbeuval, 22) Signy & Montliebet, 23) Sommet-24) Tonne la longue. 25) Thonnelle. 26) Tonne le til. 27) Thonne le prez. 28) Torgny. 29) Villersberg. Ex quibus locis octo (u) a finistra Cari fluvii ripa sunt, reliqua ad dextram illius circa flumen Aisunam,

Ex iis supra jam annotavimus, castrum Ferteiacum (olim Firmitas seu Feritas) in pago Wabrensi situm, ad comitatum Ivo-sium spectasse; quippe cum vicos illi proximos Boura & Lamuley in hoc pago & comitatu charta an. 955 diserte collocat: ipsum vero castrum Ferteiacum etiam Alex. Wilthemio existimante haud Gg 2 aliud '

<sup>(</sup>q) Ap. Bertholet hift. de Luxemb. tom. 1v, prob. pag. 46.

<sup>(</sup>r) Ibidem pag. 24.

<sup>(</sup>s) Conf. supra pag. 232, notam g.

<sup>(</sup>t) Honthem, tom. 1; pag. 56,

<sup>. (\*)</sup> Quincy, Juvigny, Jametz, Louppy, Remoyville, Flaffigny, Bazeille, Otthe.

aliud est, quam quod Gregorius Turonensis vocat castram Wayrense, villa Ursionis propinquum. Tum Juveniacum in pago Wabrinsi; Quinciacum in sine Wabrenst Super stumen Azenna in chartis antiquis occurrunt. Memorabile vero est, quod Mons medius in pago Nongentensi situs dicatur; quod peculiare fuerit nomen pagi minoris in Wabrensi regione, cum decania Juveniacensi congruentis. Habuit vero ab oriente conterminam, ad utramque Cari ripam inde ab Ostino ad Semoiam usque, decaniam a Longuione dictam, a Semoia ad Suram decaniam Artimensem; quæ, ni fallor, constituunt partem pagi vel comitatus Arlon in divisione Procaspidana memorati. In qua divisione cum inter pagos ad Mosam sitos. Dulminse, (quem jam supra indicavimus) Mosminse. Casti icium, (de quibus mox, de Arduenna acturi, dicemus) & inter comitatum Arlon omittatur comitatus Ivofius, seu Ivodiensis, seu Eposius, necesse est, ipsum unum esse e duobus comitatibus in Wabrinse. Totus enim is fuit Wabrensis; & diferte comitatus Evodiensis in pago Wabrensi in tabulis supra notatis ponitur. Cessit autem vetus comitatus Ivosti nomen novo Cisneii, seu Chiniacens, cum circa an. CIDLXXVIIII, teste Alberico monacho (x), primus comes Arnulphus de Chisneio a Mathilde marchifa effet institutus. Scilicet Fridericus 1, quem Wigerici comitis Trevirorum. & in Wayrense & Arduenna potentis, filium, ac fratrem Godefridi Arduennatis, comitis Virdunensis, suisse data occasione probabimus, post Arnulphi Calvomontensis obitum in comitatum amplif. fimum Calvomontensem suffectus, ab an, Dececuix honore ducis Lotharingorum per omnem diæcesin Tullensem auctus, Barri conditor, prædia habuerat avita in Wabrensi pago majori; quæ cum

<sup>(</sup>x) Ad an. 1079 in Leibnit. Access. hist. part. 11, pag. 123. Sed in charta monasterii S. Huberti an. 1071 jam inter testes occurrit Arnulphus, comes de Chisniaco, ap. Martene & Durand collett. ampl. tom. 1.

cum gens ejus mascula in Friderico II duce circa an. MxxvII (y) desecisset, allodiali jure ad hujus filiam Beatricem de Brie (z), uxorem Bonisacii, nobilissimi Tusciæ marchionis, dein Godefridi M. Arduennatis, ducis Lotharingiæ inserioris, devenere (a), uti alia allodia, Barrum, Montio cum Asmantia & Laio ad aliam filiam Sophiam (b). Beatrix sua reliquit filiæ Mathildi marchionisses

(y) Wippo ad h. a. ap. Pistor. ed. Struv. tom. 111, pag. 473 referre videtur mortem Friderici 11 ducis, sed Joannes de Bajono in chron. lib. 11, cap. 48 ap. Humbertum Belhomme in hist. Mediani monast. pag. 240 diserte Fridericum an. 1031 obiisse tradit; quamquam is varios errores in Friderico isto duce admittit.

- (2) Albericus ad an. 1033 Beatricem & Sophiam filias facit Sigefridi de Brie, qui fuerit frater Friderici 11 ducis, & ante patrem Theodoricum ducem mortuus sit. Joannes de Bajono I. c. Fridericum 11 Theodorici ducis ex filio nepotem, eumque adolescentulum facit, tum hujus Friderici 11 sorores dicit Sophiam, Beatricem & Petronicem, Elisatio principi nuptam. Neque minus errat Albericus ad an. 1033 & 1052, cum Beatricem & Sophiam neptes Friderici 11 ex fratre Sigefrido de Brie fuisse tradit. Errorum plena sunt omnia. Fuere enim certissime Sophia de Barro & Montione, ac Beatrix de Brie, natæ Friderico 11 duci ex Mathilde Giselæ imp. sorore. Ceterum Friderici 11 ducis fratrem, Sigefridum de Brie, ante patrem obiisse, probabile est. Brie castrum Alberico ad an. 1076 Bricia in diacess Metensi vocatur, situmque suit in comitatu Judiciacensi, pagoque Mosellensi, haud longe ab Orna slumine.
- (a) Conf. fundationem ecclesiæ de Longlier, diœcesis Trevirensis, an. 1055 ap. Bertholet hist. de Luxemb. tom. 111, probb. pag. 23 sq. &c confirmationem an. 1064, ibid. pag. 28 sq. In utraque occurrit Arnulphus de Warc, qui primus extitit comes Chiniacensis.
- (b) De qua dicemus quædam Spec. 11 in com. Calvomontensis descriptione, & jam monuimus supra ad pagum Scarponensem pag. 220. De Petronice, quam Bajonus memorat, confer. Schæpsini Alsat. illustr. tom. 11, pag. 484 sq.

nisse (c), ab an. Mexx uxori Godfridi Gibbosi, ducis Lotharingorum infer. ejusque pariter in Arduenna & Wabria locupletis, qui cum an. Mexxvi obiisset, heredem habuit sororis suæ silium Godfridum, dictum hinc Bullionæum. Mathildis autem vidua, quæ sui patrimonii curam mandaverat Arnulpho comiti de Givet & de Warc (d), hunc instituit comitem, a Cisneio castro recenserecto cognominatum; quo ex tempore Chiniacense nomen invaluit. Sussiciant hæc de comitatu Ivosiensi ejusque possessoribus, de quibus forsan suo loco plura dicentur,

S. XII.

<sup>(</sup>c) Conf. Monachum trium fontium ad an. 1079, de fundatione monasterii Pierremont in comitatu Briensi, & notitiam fundationis Aurezvallis (Orval) circa an. 1124 scriptam ap. Bertholet tom. 111, pag. 51 sq.

<sup>(</sup>d) Albericus ad an. 1068, part. III. Fuit etiam idem Arnulphus comes de Guiel & de Ware. Arnulpho de Ware jam usi sunt advocato Godestidus dux & Beatrix an. 1055. Sed corrige in Givel & Ware ex sundatione prioratus in villa Pyrarum (Pries) prope Ware ad sinistram Mose an. 1068 ap. Bertholetum tom. III, probb. pag. 32 sq. qua in charta ipse Arnulphus comes se dicit filium Ludovici comitis, & subscripsit Arnulphus comes & frater ejus Manasses. Ware villa ad sinistram Mose in comitatu Castricensi; Givel inferius ad Mosam, hodie Givet in pago Lommensi. Distinguitur etiam in pactione an. 1258 inter Henricum comitem de Lucemburgo ac Rupe, marchionem Arluni, & Arnulphum III comitem Losse & Chisniaci facta, comitatus ipse Chiniacensis a terra Ware & Givet, ap. Bertholet tom. v probb. pag. 51 sq. Givel seu Givet fisci mentio sit in charta Stabulensi an. 924 ap. Martene & Durand collest. ampl. tom. II, pag. 40, ubi Landricus campus (Landrichamps) super sumen Huia (Choul) in comitatu Lomensi consinis esse dicitur ex una parte de potestate Theodorici comitis ex sisco Givelio, ex alia parte Hildeberti, tertia ex Calco (Choux).

#### S. XII.

# De Wabriae Trevirensis altero comitatu Arlon; speciatim de pago Arlon.

Comitatus Arlon, five pagus, qui in divisione Procaspidana sigillatim nominatur, finitimus Ivosio suit, ipse cum loco principe, unde nomen habet, in Wabrinse situs. Orolaunum vicus secundum Aethici itinerarium (e) inter Epoissum (Ivoy), & Anteshannam (Epternacum) situs. Lupo biographo S. Maximini (f) cassellum Arlonis; vulgo Arlunum seu Aralunum vocatus, in charta Rothberti archiepiscopi Trevirensis an. DcccxxxvIII (g) villa Erlont in pago Waprensi designatur. Comites vero inde cognominati in tabulis & scriptoribus vocantur de Arlo, Erlon, Areluna vel Erlons (h), iique demum inde a seculo xi medio hoc nomine

<sup>(</sup>e) Observante jam Valesio pag. 393. Romana monumenta Arluni obiter illustrat Bertholetus in dissert. peculiari tom. 1 hist. Lucemburg. pag. 404 sq.

<sup>(</sup>f) In Surii actis Sanctor. tom. 111.

<sup>(</sup>g) Ap. Honthem. hist. Trevir. tom. 1, pag. 276. In eadem charta mentio sit villae Perdaitten, in pago & comitatu Waprensi, quam Bertha, seminarum nobilissima, in precariam acceperat a Rothberto archiepiscopo. In compensationem Bertha de sua proprietate dedit bona archiepiscopo in villa Erlont vocata in pago Waprensi. Neque vero Erlon villa pariter, ut Perdaitt, in comitatu Waprensi sita dicitur; quare hanc supra posuimus in comitatu Wabrensi, ad Ornam sluvium, & de Pareyd interpretati sumus.

<sup>(</sup>h) Conf. chartam Walrami I comitis de Arlo an. 1052, ap. Bertholetum tom. 111 probb. & Honthem. tom. 1, aliamque an. 1064, cui subfcripsit Fulco comes de Erlon; & Albericum trium fontium ad an. 1052: Soror hujus Sigisridi (de Brie, vel Friderici II ducis Lotharingiæ) Adela comitissa Arelunæ peperit Fulconem & Valeranum, a quibus duces

mine veniunt (i). Comitatus autem Arlon antiquitus ea fuisse videtur amplitudine, ut tres decanias seu capitula archidiaconatus Longuionensis comprehenderit, Longuionensem ipsum, Arlunensem & Bazellis, pagosque duos, Arlunensem & Matinsem, Gallis Matois dictum. In capitulo quidem Longuionensi aliquantum hæsimus, an ad comitatum Arlunensem spectaverit olim; cum nullius locorum, in illo occurrentium, in comitatu hoc positus diserte nobis reperiatur. Sed cum eorum domini bona sua a comitatu Arlunensi receperint benesiciario jure, & loca utriusque decaniæ, sinibus implicata suerint, haud dubito, capitulum Longuionis ad comitatum hunc reserre.

Ad decaniam Longuionensem ecclesiæ hodie reseruntur:

1) Allondrelle; 2) Bled; 3) Chesnois prope Turrim (la Tour), caput dynastiæ ab Arluno pendentis (k). 4) Estalle, Stabulum, unde cognomen habuit Odelbrecht de Stalle, qui contractui precariæ, inter Walramum comitem de Arlo & Eberhardum archiepisc. Trevir. an. 1052 factæ, testis subscriptit, vel Udalbertus de Stable, qui in Eberhardi literis eodem anno obvius est (l), & an. 1258 Ludovicus comes de Loss & Chiny dictus quoque est

duces de Lemborch descendunt. Redit dein sub an. 1064 — Adala comitissa Arelunæ vel Arelensis, id est, castrum de Erlons, quod tempore paganorum suit civitas, soror Sigisfridi suit, silia scilicet ducis Theodorici. Haec autem Adala comitissa duos habuit silios, Fulconem & Galeranssm &c.

<sup>(</sup>i) Conf. genealogiam comitum de Arlo & Limburg a nobis concinnatam in serie comitum Pal. Aquisgran. illustrata: Erläuterte Reihe pag. 265. Ni fallor autem, Adela Barrensis, silia Theodorici I, attulit comitatum Arlunensem marito Walramo I, natisque ex eo posteris. Conf. gesta Trevir. Marteniana pag, 182. Leibnit. pag. 101, cap. 65, & chartam an. 1223 ap. Honthem. tom. I, pag. 699.

<sup>(</sup>k) Conf. Bertholet. tom. v, pag. 115 fq.

<sup>(1)</sup> Ap. Honthem. tom. 1, pag. 392-394 sq.

Sire d'Estables (m). 5) Ethe; 6) Grand-Failly; 7) Petit-Failly; 8) Flabeville; 9) Fresnois la Montagne; 10) Han devant Marville; 11) Han devant Pierrepont; 12) La Grandville; 13) Longuion, Longuionum, locus princeps decaniæ, idemque sedes archidiaconatus S. Agathæ. Monetam & teloneum in Evotio & Longione concedit Otto 11 imp. ecclesiæ Trevir. an. Dcccclxx1v (\*). 14) Marville, Martis villa, de qua gesta Trevir, sub Bertholdo episc. Trevir. an. 864-383 habent: Hic villam, quae vocatur Marcia, de manu regia comparavit. Ecclesia Martisvillæ subjecta erat abbatiæ Resbacensi (o). In pactione cum Walramo Limburgio an. 1227 vocatur ecclesia de Martisvilla (p). Posita autem est ad Ostinum fluvium, Gallis Othain, non uti Valesius (q) per errorem dicit, ad Vifinum; cujus nominis non est ibi locorum amnis; sed villa Vizin ad Carum flumen. 15) Meix devant Virton; 16) Mont Quintin; 17) Robermont; 18) Rouvroy sur Othain; 19) Rouvroy devant Virton; 20) Ruette; 21) S. Laurent; 22) S. Leger, apud S. Leodegarium; 23) S. Mard, S. Medardi villa; 24) S. Marie; 25) S. Pancre, S. Pancratii; 26) Pierrevillers; 27) Signeul; 28) Sorbey; 29) Vizin; 30) Ville; 31) Villers la Loup; 32) Villers le Rond; 33) Villers sur Semoy; 34) Villere; 35) Virton, Vertonum seu Vertunum; 36) Vieux Virton, unde dicti suere milites de veteri Virtuno, iique vasalli Arlunenses (r). 37) Viviers. Ex ·

<sup>(</sup>m) Bertholet tom. v, pag. 53.

<sup>(\*)</sup> Ap. Honthem. tom. 1, pag. 312.

<sup>(</sup>o) Conf. literas Theobaldi comitis Barrensis an. 1198. ap. Bertholet tom. 1v, probb. pag. 39 sq.

<sup>(</sup>p) Conf. Bertholet pag. 55 fq.

<sup>(</sup>q) Pag. 609.

<sup>(</sup>r) Conf. Bertholet. tom. v, probb. ad an. 1243, pag. 22.

Vol. V. hift.

Ex quibus locis Marville a finistra fluminis Ostini est; Han ante Marvillam, utraque Failly, Rouvroy ad Ostinum, S. Pierrevillers, Flabeville, Villers le Rond, Vizin inter Ostinum & Carum su-vium, reliqua inter Carum & Semoiam reperiuntur.

De capitulo Arlanensi dubitari nequit, cum in eo ipso locus princeps situs sit: & cum Longwy castrum in eodem contineatur, a quo cognominati sunt comites illustres, etiam antequam comites Arlunenses vocari cœperunt, qui pariter principantes suere in capitulo de Bazellis dicto, sive in pago Matinse (s), inter Carum

<sup>(</sup>s) Decanatus Bazellis has comprehendit etiamnum ecclesias: 1) Arrancy, Araneceyum, quod cum Martis villa (Marville) Ermefindis 11 comitissa Lucemburgensis & marchionissa Arlunensis dotis nomine acceperat a Theobaldo comite Barrensi, marito suo. testamentum an. 1213 & maxime pactum nuptiale Henrici 11 comitis Lucemb. & Margarethæ Barrensis an. 1231 ap. Bertholet. tom. 19 probb. pag. 44 & 58. 2) Anderny; 3) Anonx; 4) Baslieux, Balodium, five Bailodium, in pago Matinle, seu in comitatu de Casterei, (hodie Baslieux en Matois) in chartis Henrici S. datis an. 1015 &c. 5) Bazeilles, Bazelli, caput decaniæ; 6) Beuville, forte Boewillere, in pago Metensi, seu potius Matensi, an. 926. 7) Bonvillers; 8) Chemiers; 9) Circourt; 10) Cosne; 11) Cutry, Custreium; 12) Doncourt; 13) Fermont, 14) Filiers; 15) Hautcours; 16) Higny; 17) Joppecourt; 18) Landre; 19) Leix; 20) Lexy; 21) Mairy; 22) Malavillers; 23) Mercy le haut; 24) Mercy le bas. Prope has villas est ad Crunam fluvium ipsum castrum Marceium, Mercy, a quo cognominatus quoque est Lietardus comes de Longwy, possessor Bailodii in Matinse. 25) Mont; 26) Montsontaine; 27) Pierrepont, Petrapons, cujus nominis loci plures dantur. Conf. Vales. pag. 445. 23) Preuthin; 29) Rehon; 30) Ugny; 31) Villers la chevre; 32) Xivry le Franc. Quæ omnia loca ad Carum & Crunam amnes, & ad hujus rivos auxiliares sita, confiniaque ex parte suere diœcesis Verdunensis & comitatus Wabrensis ad Ornam flumen, ac diœcesis Metensis, seu comitatus Judicii. Nescio autem, an ad pagum Matinsem quoque spectarint loca, quæ hodie ad definitionem Lotharingicam ducatus Lucemburgici, five ad Luxemburgi partem Gallicam referentur;

rum & Crunam amnes; tertium hoc capitulum ceteris omnino conjungendum est.

Ad capitulum Arlunense autem spectant ecclesiæ: 1) Aix ad Cratim, a dextra Cari fluminis; 2) Anliers, Anselieres, in fundatione claustri Clarifontis prope Arlunum facta an. Mcclii (t): 3) Arlen, de quo supra dictum; prope id fuit fundatum claustrum Bardenberg, dein dictum Clarifontis, ab Ermensinde 11 comitissa Lucelburgensi per testamentum an. MccxLvi (u). 4) Aubange; 5) Chatillon, prope S. Leger, quod credo jam an. MLXXI memorari in Arnulphi comitis Cisneii fundatione cœnobioli Pris. 6) Dahlem, in confinio Methingoviæ; 7) Diedenburg (Didenberg occurrit an. Mccli1); 8) Freylingen; 9) Garnich; 10) Gerling; 11) Halanzy; 12) Heistert; 13) Hercerange; 14) Herzig; 15) Herwerding; 16) Hondlingen; 17) Joannis Elcherotte; 18) Kærig; 19) Künzig; 20) Longwy, unde comites seculo x exeunte, & sub initium seculi x1 cognominati suere, iidem, qui dicti quoque funt a Marceio, de quibus mox dicemus in decanatu Bazellis seu pago Mattinse. 21) Meix; 22) Merzig, vel Mersch, prope Chatillon; 23) Mousson, inter Longwy & S. Leger; 24) Niederkerschen; 25) Oberkerschen; 26) Rachecour; 27) Seling; 28) Strepenich; 29) Vanus; 30) Villers la Montagne; 31) Wolkringen. Ex ipsa hac locorum comprehensione patet, decaniam hanc cum illa Longuioneusi & capitulo de Bazellis in unum sive pagum, sive comitatum nexam fuisse.

Hh 2

De

referentur; olim certe ad comitatum Longwy pertinuerunt, ut' Audun, Aumetz, quasi dictum ad Matinse, in cujus certe confinio est, uti videbimus: Beuville, Boulange seu Bullingen, Crune, Errouville, Havange &c.

<sup>(</sup>t) Ap. Bertholet. tom. v, pag. 41.

<sup>(</sup>s) Quod vide ibid. pag. 29, & chartam ejus filii Henrici an. 1251, l. c. pag. 36.

# De pago Matinse, seu comitatu Castereii.

Restituimus vero primi memoriam pagi Matensis, in quo situm suisse referunt Bailodium (Baslieux en Matois) Mabillonius (x) & Valesius (y) ex literis Henrici S. imp. S. Vitono datis; neque tamen Valesius situm vel loci, vel pagi designavit. Eadem villa in aliis ejusdem cæsaris literis ponitur in pago Vaprensi, in comitatu de Casterei. Concesserat eam nobilissimus comes Lietardus, seu Letardus, ipse dein factus S. Vitoni monachus, quem biographus S. Richardi abbatis S. Vitoni (z) suisse Ottonis imp. consan-

<sup>(</sup>x) In actis SS. Bened. sec. v1 in vita B. Richardi, a monacho æquali scripta, ad diem 14 Junii 1046, ubi notitiam ex ipso chartario S. Vitoni descriptam præ manibus se habere ait, in qua Richardus donationem villæ Bailodii sactam a Liethardo, priusquam monachus sieret, testatur, quam donationem Henricus imp. consirmaverit literis sine dato in eodem chartario Vitoniano descriptis. Ballodium autem in iis situm dicitur in pago Macensi. Valesius se eas literas vidisse ait ap. Alex. Wilthemium, acta S. Dagoberti illustraturum, in quibus Balodium in pago Mattensi vocatur.

<sup>(</sup>y) Ita quidem legit Valesius pag. 579, cui plus tribuimus, quam Calmeto, qui chartam ex Chesnii hist. geneal. samiliae Barrensis pag. 14 denuo edidit in hist. Lotharing. tom. 11 probb. pag. 249 sqq. deditque in comitatu Decasteri; unde is comitatum aliquem Decastere fingit in pago Wabrensi. Castereium quidem in vicinia Longivici suit, unde inter testes sundationis prioratus S. Martini prope Longum vicum an. 1096 per Albertum comitem de Musau sactæ occurrit Theodoricus de Castreio ap. Calmet. tom. 111, edit. nov. probb. pag. 38 sq. & Bertholet. tom. 111, probb. pag. 44 sq. Est quoque haud procul a Longovico Custreium, hodie Cutry. Sed & proxime abest Cosse, dit la Grandville; vel ipsum castrum prope Longwy dictum suerat Castereium. Nos nihil desimimus.

<sup>(</sup>z) In actis SS. Bened. l. c. pag. 460, S. 9. ,, Nobilissimus comes ,, Liethardus Ottonis imp. consanguineus villam sui juris Bailodium ,, dictam beato Vitono tradidit. Pro qua traditione quantas a filio suo ,, comite Manegaudo sustinuerit molestias &c.,, Ibidem uxor Luithardi comitis vocatur Emmehyldis.

consanguineum, monachus S. Vitoni historiæ Virdun. episcopi continuator (a), Conradi Salici imp. nepotem & consanguineum scribunt, Albericus autem monachus (b) Letardum comitem de Longwy, patrem Menegaudi vocat, eundemque inter nepotes Conradi imp. recenset, Hugo denique Flaviniacensis (c), Liethardum comitem de Marceio nominat. Jam uti de situ Longivici sive Longwy ad Carum fluvium inque ipso capitulo Arlunensi constat: ita & Marceium idem est cum castro Mercy ad Crunam sluvium, Cari auxiliarem, in capitulo Bazellis, e regione ipfius vici Bazeilles; inter utrumque vero locum Longwy & Mercy in medio fere positum est Ballodium, quod a situ in pago Matensi vocatur Ballieu en Matoix. Bene sic nobis invenisse videmur Luithardi sive Letardi comitatum, fitumque pagi Matenfis adhuc incognitum. Gens ejus defecisse videtur in Menegaudo, quem successorem habuit; unde per feminas hereditas ad alios venit, ex parte quidem ad Lucemburgenses, cum Ermensondis, comitissa de Longwy, nupfisset Conrado 1 comiti Lucemburgensi (d); &, ni fallor, ex parte ad familiam Barrensem ducum Lotharingiæ; unde surrexit novus comitatus Arlon, quem Walramus 1 comes de Arlo cum uxore Adela, Theodorici 1 ducis Lotharingiæ filia, ante fec. x1 medium, & quod excedit, habuit, atque ad filios Wal-Hh 3

<sup>(</sup>a) Ap. Calmetum tom. 11, hift. Loth. probb. pag. 15: "Liethardus "quoque imp. Conradi nepos & confanguineus Bailodium tradens "fub eodem rev. patre (Richardo abbate S. Vitoni) in eodem loco "factus est monachus. "

<sup>(</sup>b) Ad an. 1024, pag. 56 sq. ed. Leibnit. ubi Gi/elbertus comes de Lusceburg pariter nepos Conradi vocatur, & Hugo comes de Dasburg ejusdem consobrinus.

<sup>(</sup>c) In chron. Virdun. in vita Richardi ap. Labbeum Bibl. Ms. tom. 1, pag. 167.

<sup>(</sup>d) Conf. Albericum ad an. 1167, & chartas ap. Bertholet. tom. 111, probb. ad an. 1096 & 1101.

ramum 11 ac Fulconem propagavit (e). Longivici autem nomen fervavit Albertus de Longwy (f), comes nobilissimus, quem an. Mxlv1 loco Gozilonis 11 constitutum esse Lotharingiæ superioris ducem, & biennio post a Godofredo M. seu Barbato, Lotharingiæ inferioris exduce, peremtum suisse novimus (g); ipsum autem comitatum Longvicensem ad fratris Gerhardi filium, Gerhardum de Alsatia, ducem Loth. ejusque posteros (h) propagavit, ex quibus Fridericus 111 dux an. Mccxc11 Henrico 111 comiti Barrensi comitatum Longvici vendidit, & vasallos homagium

<sup>(</sup>e) Vide contractum precariæ inter Walramum 1 comitem de Arlo, ejusque uxorem Adalam, cum archiep. Trevirensi initum an. 1052, quem primus edidit Browerus Annal. Trevir. lib. x1, S. cx11, tom. 1, pag. 530, ex eoque Honthemius, Bertholetus, aliique repetierunt. Ex siliis in eo nominatis Fulco comes de Arlon ab an. 1055 occurrit usque 1077; conf. quæ de eo monuimus in serie illustr. comitum Palat. Rheni, pag. 252, & adde chartam an. 1077 Manassis archiepise. Remensis ap. du Chesne probb. Luxemb. p. 55. Walramus 11 autem, gentis Lucemburgensis sator, si Albericum audias, extitit, quam sistimus l. c. pag. 265 sq. passim tamen vel corrigendam, vel augendam. Diligentius, quod speramus, eam illustraturus est vir plurimum reverendus & doctissimus Ernst, canonicus regularis abbatiæ Rolduc.

<sup>(</sup>f) Laurentius de Leodio in gestis episc. Virdun. sub Theodorico ap. Calmetum tom. 11, probb. pag. 23, eum vocat nobilissimum Albertum de Longui castro ducem &c. Prosapiam ejus vulgo hodie ex Ethichonidarum familia Eberhardigena in Alsatia repetunt, cf. Schæpsini Alsatia illustr. tom. 11, tab. ad pag. 474; nos diversa ratione in schediasmate Germ. Westricher abhands. partic. 1, pag. 21 inita deduximus a comitibus Metensibus sive Mosellensibus.

<sup>(</sup>g) Conf. tabulam nostram ducum Loth. inferioris Arduennatum in ferie illustr. comitum Palat. Rheni pag. 240, quam ab veterum & recentiorum erroribus liberatam data occasione augebimus.

<sup>(</sup>h) Ex quibus Matthæus dux Catharinæ conjugi pro dote donaverat castrum Longwy & villam an. 1238.

gium eidem przestare justit (i). Sufficiat hæc de comitatu monuisse; quædam de pago Matensi addemus. Fecit nimirum nominis convenientia cum pago non solum Metensi, ab urbe Metis sic dicto, sed etiam cum vicino Methingoviae comitatu, ut cum utroque pagus hicce Matensis in Wabria situs prave confunderetur. Honthemius quidem chartam precarize inter Bernacrum quendam & abbatiam S. Maximini an. Dccccxxvi compositæ edidit (k), qua ille huic donat bona in pago Metenfi (lege Matensi) in comitatu Matfridi - in loco Syrin - & in villa Radinga in villa Bævillere - & in Villare - & in Anschereovillere; in precariam vero a S. Maximinianis recepit alia in pago Alsonciensi, in comitatu Methingovinse, in villa cognominata Wimaris ecclesia. Atque hæc ipsa pagi Alsonciensis vicinitas facit, ut non Metensem illum, fed potius Matensem hunc indigitari credam, in quo circa fontes Crunæ seu ad ipsam Crunam slumen Redange (Ratingen), Beuville (Bœwilre), Villers en Matois (Villare), & varia loca, quæ conveniant cum Anschereowillere (1), paulo vero longius recedens

<sup>(</sup>i) Conf. Calmetum hist. Loth. lib. xxiv, cap. 32; tom. 111, edit. nov. pag. 131 sq. ubi ex præcepto Friderici vasallos comitatus Longwy enumerat de Cons, Ottenges, Mezembach, Ausebourg, Fontoy, Mercy, Audun, Tourgny, Dombras, Gorcy, Septsontaines, Viller, Mortemar, Cosne, Ametz, Xoxey, la Tour, Souleuvre, Rodange, Galdrange, Trevort, Masancy, Luxembourg, Putelange, Varne, S. Leger, Geronville, Crune, Montsontaine, Halanzy, Niepers, Sponberg, Montquintin, Montmedy, Gomery, Sancy, ceteraque beneficia a castro Longwy pendentia, quæ tamen haud omnia intra sines pagi Matensis, sed & in conterminis pagis sita fuere.

<sup>(</sup>k) Hift. Trevir. tom. 1, pag. 268.

<sup>(1)</sup> Honthemius explicat de loco Anserweiler, quod rectius scriptum sit, quam quæ in mappis leguntur Affattoilee, vel in alium modum corrupta.

dens Syerin (m) reperiuntur. Vidisse se porro, ait Honthemius (n), alias literas pagum Metensem (credo Matensem), in eoque villam Almaz loquentes; quæ non alia sit, quam Anmetz ad sontes Crunæ, seu villa Almas in pago Matense diserte posita in literis Adalberonis i episcopi Met. data Gorziensibus an. Dccccxxxiii (o), in quibus pagos Nongentensem, Stadinensem, Vaurinsem & Matinsem jungi supra jam diximus. Sufficiant hæc de pago Matinse (Mateis) monuisse, quem æque distinguendum putavimus a Mithegovia, seu Methingovia, atque hanc a pago Metensi (Messen) diversam vidit Honthemius (p).

# S. XI.

# De comitatu sive pago MITHEGOWE.

Comitatum Arlon, sive Longwy, pagumque Matinsem excipit comitatus Mithegowe, sive Methingowe, qui quasi medius inter Mosellos ac Treviros, tum ad Wabrensem pagum, tum ad Arduennam quondam referri solitus, atque ipse dein comitatus Arduennensis dictus, ex quo autem capiti extulit castrum Lucilnburgum, in nomen tandem comitatus Lucelnburgensis transiit. Sed hæc comitatus Arduennensis, sive Lucelnburgensis appellatio præter pagum Alsonciensem, qui totus suit Wabriæ pars, etiam pagum Recinsem, sive Rizzingowe, qui suit Mosellensis, ac pagum Surensem, qui Arduennensis suit, complexa est. Ab occidente consinem habuit comitatum Arlon, ab austro comitatum Mosellanum,

<sup>(</sup>m) Syerin, vel Zyeren propius abest a Rodenmachern, vel Roussy, adeoque in confiniis pagi situs videtur; sed mappæ sæpius fallunt.

<sup>(</sup>n) Hift. Trevir. tom. 1, pag. 56, §. 1v.

<sup>(</sup>o) Ap. Calmetum tom. 11, probb. pag. 177, ubi tamen mendose legitur in pago Matinse, in villa, quae vocatur Alivas, leg. Almas.

<sup>[ (</sup>p) Loc. cit. pag. 56.

lanum, ejusque pagum Judiciacensem, ab oriente Mosellam, sive potius Sarachowam subteriorem, a septentrione Bedachowam. Ex his quidem comitatum Arlon cum duobus comitatibus in Wabrinfs, Eposiensi, credo, diœcesis Trevirensis, & Wabrensi ad Ornam slumen diœcesis Virdunensis per divisionem Procaspidanam sortitus est Carolus Calvus: comitatus autem Mitachowa (sic enim legendum putamus pro Nithachowa, cui in partibus Lotharingiæ locus non est) (q), qui inter Bedachowam & Sarachowam medius

(4) In divîsione Procaspidana ad portionem Ludovici Germ. ex vulgata lectione referentur comitatus v in Ripuariis, Megenensium, Bedagowa, Nitachowa, Sarachowa subterior, Blesitchowa, Seline &c. Omnes adhuc Nitachowam illam ad Nitam fl. qui Saravo a finistra apud Sigeberti castrum, hod. Siersberg, miscetur, collocarunt. Sed Valefius pag. 376 in eo aperte fallitur, quod loca pagum Nitachowa loquentía, ex trans-Rhenana regione, Francofurto vicina, ad Nitam amnem, transtulerit in Lothariense regnum ad pagum cognominem circa Nidam, Saravi affeclam, fingendum. Neque enim in monumentis veteribus ullus locus in regione hac Lothariensi circa Nidam, sive Romanam, sive Germanicam, positus dicitur in Nita-chova pago. Paulinius pag. 153 errores Valesii sequitur, augetque. Besselius pag. 708 voc. Nitachowa errores Valessi & Paullinii aliquos notavit, sed ipse sine auctoritate pagum Nitachowa in partibus hisce Lotharingiæ admittit, in quo tamen nullas ipsi innotuisse fatetur villas, quamvis Bosonis villae monasterium in eodem situm putet. Frustra probationem aliquam desideres, cum Nitagowa nomen exulet ex monumentis fundationem Bosonisvillæ loquentibus ap. Calmetum tom. 111, hift. Loth. probb. pag. 80, ad an. 1033. certe ad diecesin Metensem spectat. Que vero preter eam Honthemius pag. 57, S. vii, ad pagum sictitium Nitachowa refert loca Burmeringas in pago Nedinse & Nittel ad Mosellam, ea in pago Moslinse & dicec. Trevir. sita suisse videbimus suo loco. Jam quis pagum unum ex partibus diversarum diœcesium constatum putet? Burmeringas locus in duabus chartis an. 909 ap. Honthemium tom. 1, pag. 255 fq. diverse legitur: 1) in pago Nedinfe in com. Luithardi; 2) in pago Moslinse in com. Luithardi; unde concludas, priorem lectionem Nedinse mendosam effe, & vel ex Moslinse, vel ex Recinse corruptam.

 $_{\mathrm{dis}}\sim _{\mathrm{dis}}^{\mathrm{dis}}\sim _{\mathrm{dis}}^{\mathrm{dis}}\left( 1,\frac{1}{2},\mathbf{I}_{\mathrm{dis}}^{\mathrm{dis}}\right) \sim _{\mathrm{dis}}^{\mathrm{dis}}$ 

Vol. V. Hift.

medius ponitur, æque ut comitatus Mosellanus cam civitate Metis cessit Ludovico Germanico.

# De pago Alsoncenfi.

Primus autem eo continebatur pagus Alfontiensis, nominatus a fluvio Alisontia, quem Ausonius jam memorat; hod. Alstz, sive Olzet (r). Loca ejus memorantur sita esse vel in pago ipso Alsoncensi, vel in pago aut comitatu Methingowe, vel in valle Alisontiae, vel ad sive super slumen Alsontiam, vel in pago Wabrinse; ita ut Wabrinse appellatio antiquissima denotet regionem generatim, Methingowe antiquior comitatum, novior Alsoncensis pagum minorem. Loca recenseamus:

1) Primam pagi Alsoncensis memoriam nobis offerunt litere Bernacri nobilis viri an. Decenti seriptæ (s); qui cum monachis S. Maximini varia bona sua in pago Matensi supra memorata donasset, ab iisdem recepit in pago Alsoncensi, in comitatu Methingovinse, in villa cognominata WIMARIS ECCHESIA, mansos xx, ecclesiam i, cum curte &c. Quum in ipsa parochia Weimerskirchen olim situm suerit Lucilnburgum (t); patet, ad eundem pagum Alsoncensem spectasse

2) Castellum

corruptam. Recensis pagus est idem, qui Rizzingovia dictus situsque fuit a finistra Mosellæ, quod mox ostendemus. Exulet igitur ad Nidam Lotharingicam pagus inde dictus. Omnis vero regio, quam ea alluit, olim attributa fuit vel pago Sarachowæ secus Saram, etiam ad utramque Nidæ ripam, & quidem versus Saræpontem usque ad Bistenium, amnem Wadegotiæ præsluentem, extenso, vel quæ sigillatim Nidæ brachiis, tam Romano, quam Germanico, adjacebant partes, comitatui Mosellano attributæ erant, de quo in Spec. 11 dicemus. Rectius igitur inter Bedagowam & Sarachowam, quæ ipsa Mosellam attigit, nobis ponere videmur Mitagowam, seu Metingowæ comitatum.

<sup>(</sup>r) De quo conf. Valefius in netit. Gall. pag. 13, voc. Alisontia fl.

<sup>(</sup>s) Ap. Honthemium tom. 1, pag. 268.

<sup>(</sup>t) Ap. eundem l. c. pag. 700, ad an. 1225.

- 2) Castellum: Lucilinburuut, quod, commutatione facta cum S. Maximianis, in quorum prædio idem castellum suerat positum, adeptus est Sigisridus comes, nobilissimus Lucelnburgicæ gentis sator, an. Dececentis (\*\*), cujus verba porro referri merentur: Igitur posita est haec eadem munitio in pago Methingowi, in comitatu Godesridi comitis, super ripam Alsuntiae sluminis. Methingowi hic loci pagus vocatur, qui alias comitatus suit. Godesridus tum comes videtur Arduennæ præses, qui idem comitatum Virdunensem dein consecutus ab eo cognominatur Virdunenses.
- 3) Spectabat huc quoque praedium MAMBRA, in comitatu Mithegowe, cui Godefridus comes praeesse videtur, in traditione an. Dcccclx facta per Luitgardim bis viduam, a) Adalberti comitis Metensis, b) Eberhardi comitis Nordgoviæ Alsaticæ (x); hodie Mameren, ad rivum cognominem, Alsontiæ auxiliarem.

Subjungimus hisce loca, quæ super fl. Alsontiam, quamvis ad Wabrinse pagum referantur, certissime in Methingovia, ejusque pago minore Alsontensis sita erant, & a nobis post Valesium voc. Alisontia, & Honthemium in notitia pagi Wabrensis (y), pleraque memorantur:

- 4) BARCELINGA, (ut Honthemius habet; sed Valesius legit Brancelinga) fuper st. Alisontiam in pago Wabrinse, an. Dccclxxvi in literis Walonis episcopi Metensis.
- 5) EPTIACO, villa în pago Wabarinse super sl. Alsuntia, an. Declexxvi in literis Audradi cujusdam; hod. Itzig, prope Lucemburgum.

I i 2

6) HAGENEN,

<sup>(</sup>u) Chartam hanc concambii denuo ex autographo edidit Honthemius
1. c. pag. 295 fq.

<sup>-(</sup>x) Conf. l. c. p. 291, & scriptum nostrum Westricher abh. p. 17 sq.

<sup>(</sup>y). Tom. 1. pag. 55 fq. 1

- 6) HAGENEN, villa juxta castellam Zolveren in pago Wa-barinse; de quo mox.
- 7) HILDE, in pago Waberinse super st. Alsoniae, occurrit an. Deceni; nobis incognitus locus.
- 8) MUNDERCHINGA, in pago Wavariensi, in Ottonis M. dipl. Epternac. an. Dececevel; hod. Monderich prope Soleurre.
- 9) Schuffelinga, locus in pago Wabarinse super st. Alsontia, occurrit an. Deexev; hod. Schissingen.
- 10) Castellum Zolveren, in pago Wabarinse, juxta quod erat villa Hagenen, occurrit an. Decke. Olim quoque Solubrium dicebatur; hod. Soleurre, vel Calobrium; unde milites sive domini de Zolveren nomen traxere, ex quibus Alexander de Zoluren sive Calobrio an. Meckxxv abbatiam Tiffretange, Dissertingen, fundavit (2).

Cuncta hæc loca hodieque continentur capitulo Lucemburgensi, cujus parochias ex calendario recentiori Trevirensi damus, præter Lucemburgum, Bartringen (Barcelinga), Belies, Bertenburg, Bettingen, Dudlingen, Elleringen, Esch, Finningen, Hollerich, Itzig (Eptiaco), Kayl, Leudlingen, Mameren (Mambra), Mondrich (Munderchinga), Nörzingen, Oberkorn, Ræser, Schistingen (Schuffelinga), Wertingen, Weimerskirchen (Wimaris ecclesia), Zolver (Solubrium).

Amplior autem pagus Alfoncensis sive certe Methingovize fuit, quam arctior hæc decania, cujus ecclesias ex veteri registro desicientibus nostris excerptis, quod ad archidiaconatum Longuionensem pertinet, enumerandi nobis non est copia. Ipsum quidem Lucelnburgum, qui locus hodie decanize princeps est, olim spectaverat ad parochiam Wimaris ecclesize. Pars autem vallis sive pagi Alsontize inserior succedente zetate adjecta est decanize

<sup>(</sup>z) Conf. Bertholeti kift. Lucemb. tom. IV., probb. pag. 61 fqq.

canize Marisch, hod. Mersch, quæ præter illam comprehendit omnem trastum Surensem, Arduennæ potius quam Wabriæ accensendum. Itaque capitulorum sive decaniarum sines hic mutationem passi videntur. Ad decaniam certe Marisch hodie reseruntur loca pagi Alsontiensis sive Mitegoviæ.

- 11) PETRISOLA, sive STEINSELES, ecclesia in pago Alsontiae, in literis Theodorici archiepiscopi Trevir...an. MccxxIII & Honorii III papæ an. MccxxIV (a); hod. Steinsel ad Alsontiam, infra Weimerskirchen.
- 12) HECKESDORF, hod. Heisdorf; quam charta Irminardi an. Deceexevi (b) designat his verbis: In comitatu Ardennensi, qui Henrici comitis subjacet procurationi, in valle Alsotiensi, in villa Heckesdorph.
- 13) LAURENTII VILLA, quæ in charta an. Decelxvi (c) fic designatur: In pago Wabrinse, in loco nuncupante Wilre, in marca Waldalingas, super sl. Alsantia. & ecclesia, quae est in honore S. Laurentii; hod. Lorenzweiler.
- 14) Villa LINCIRE, super siumen Arantia, in pago Wabarinse, an. Decelui (d); hod. Linster ad amnem Erentz, quæ proxime abest a Laurentii villa. Denique ipsa

Ii 3

15) Villa

<sup>(</sup>a) Teste Honthemio tom. 1. pag. 57, S. v.

<sup>(</sup>b) Ap. eundem pag. 334 sq. Verba autem in valle Alfotiensi ibidem omissa addimus ex autographo, quod vidit vir clar. Andr. Lameius. Ceterum Honthemius subnotat: "Hodie Heisdorf altero sub Lucili, burgum lapide Alisontiæ slumini adjacens; tunc situm in pago Ar, duennate, cui Henricus comes, Sigesridi Luciliburgensis silius, "præerat.,

<sup>(</sup>c) Ap. Honthemium 1. c. pag. 56.

<sup>(</sup>d) Ibidem.

- 15) Villa MARISCH, (hod. Mersch ad Alsontiam) in pago Wabrinse, ponitur in literis Ercansridæ an. Decertif. Eadem an. Decertif is valle Alsociense, in comitate Ardenness occurrit (e).
- 16) ROLDINGEN villa, is page Wabresse super fluviums Alisontiae, an. Decleni in tabulis Ratheri (f); hod. Relingen prope Marisch.

#### C. XIV.

# Digressio in Rizzigowe pagum Mosellensem.

Confinis fuit pago Alfontiensi pagus R121Go WE, sive RE-CENSIS, quem a Mithagowe pago seu comitatu abstractum, atque cum pago Mosellensi conjunctum conjicimus; una cum Mofellensi certe in comitatum Arduennensem sive Lucelnburgensem coaluisse novimus. Quamvis autem pagum hunc Mosellensem cum decanatu Remich (g), qui pars habetur archidiaconatus Trevirorum Tholegiensis (Tholey), congruentem cum ceteris capitulis, ad eundem archidiaconatum pertinentibus, pagisque adeo Sargovia inferiore & Trevirico speciatim sic dicto, in Specimine 11 harum observationum, seu in Mosellensis tractus descriptione illustrare animus fuerit; lubet tamen hoc magis in illum hic loci digredi, quod & aliqua ejus loca in pago five regione Wabrinse sita, & ipsa Rizingovia etiam ad comitatum Arduennensem spectasse in monumentis dicitur. Quum in appellationis

<sup>(</sup>e) Loc. cit. pag. 138, ubi tamen mendole legitur cum Martenio Wantbrinse, (autographum enim habet Wabrinse) & pag. 333, ubi itidem mendole exscriptum est Alsunciensi.

<sup>(</sup>f) Excitatis ab Honthemio 1. c., pag. 56.

<sup>(</sup>g) Cujus parochias mox subjungemus descriptioni locorum.

tionis Rizigowe etymo, de ejusdem situ ac sinibus, & locorum, quæ eo spectant, designatione mire inter se dissentiant recentiores; consultius videtur, ipsam locorum copiam, a nemine adhuc coagmentatam, producere, & in singulis locis aliorum errores evertere, antequam ejus situm & ambitum rectius desiniamus. Generatim tantum præmonemus, tum ipsius pagi Rizigowe sive Mosellensis, loca maxime circa sluvium Gandram (h), Mosellæ auxiliarem, interque diœcesm Metensem & Siræ sluvium, qui pariter Mosellæ a sinistra miscetur, a nobis reperiri; pauciora ad Mosellæ dextram, perinde ut supra in Scarponensi vidimus, sita suisse; tum plura ejusdem pagi loca etiam in pago Moslinse sita dici; ita ut Rizingoviam recte nobis videamur dicere medium Mosellensem. Sed loca jam recenseamus ipsa:

- 1) ADESPELT, hod. Aspelt, cum villa Frisingen in pago Rizzigowe, una cum villis Ebiringen, Wilnistors & Brisichi, occurrit an. Dececumii in tabula Vodæ comitissæ (i). Aspelt ad Gandram haud longe a Lucilnburgo est inter Frisingen & Filstors; neque multum inde abest villa Everingen, huicque proxima est villa Preisch.
- 2) AGELVINGA, prope fluvio Gandra in pago Muslense, occurrit in charta Vodæ sub Pipino rege (k); hod. Elvingen.
- 3) Brisichi, villa in pago Rizzigowe, occ. an. Dececuxiii, de quo vid. n. i.

4) Bruch,

<sup>(</sup>h) Gandra fl. qui prope Oberkontz, five Haut-Contz e regione Rutilæ monast. & oppidi miscetur aquis Mosellæ, prope distinguendus est a Kanera fluvio cis-Mosellano prope Macheram regis s. Kænigsmachern, Mosellam ingrediente.

<sup>(</sup>i) Ap. Honthemium tom. 1, pag. 297, n. CLXXVI.

<sup>(</sup> i) Ibidem pag. 63, S. xv.

- 4) BRUCH, villa in pago Rizogohenfi, in comitatu Ardenenfi sita, quam Ada, filia Folradi, & neptis Rothgeri archiep. Trevir. tradidit Rothberto archiepisc. an. Dccccxxxvi, ab eodem in precarize modum recipiens villam Theoderica in eodem pago & comitatu (1).
- 5) BURMIRINGA locus, in pago Moslens, in comitatu Liutardi, occurrit an. Dececix in contractu precarize inter abbat, S. Maximini & Roricum (m). In alia autem eadem de re tabula (n) locus Burmeringas situs dicitur in pago Nedinse, in comitatu Liutardi. Honthemius edicit, villam hanc Burmeringa convenire cum Wormeringa ad Mosellam supra Macheram comitis, in ipso conspectu villæ Nitellæ (Nitel). Verum idem certe errat, cum pagum Nidensem commenticium inde a Nida amne, Saravi assecla, ad Mosellam usque neglecta diœcesium ratione profert. Nisi igitur mendum subesse credas, legasque vel Recinse vel Moslinse, putamus pagum aliquem minorem sive marcam dici a Nitella Nedinsem, qui pago hoc Mosellensi continetur. Est vero etiam hodie villula ejusdem nominis Burmeringen haud procul a Gandern ad suvium cognominem.
- 6) DALAHEIM, prædium Thiedonis, quod est in Recensis pago, in comitatu Walderunga, cui Egilossus comes praeesse videtur, an. Dcccclxii, in tabula Thiedonis (o); quam Honthemius vitiose edidit Waldevinga, quod in autographo scriptum est Walderunga; miscetque cum Waldelesinga:, quod, credo, & mendose legitur in alia charta Berthæ Volemari comitis viduæ

<sup>(1)</sup> Ap. Honthemium tom. 1, pag. 275, n. clini.

<sup>(</sup>m) Ibidem pag. 256 sq. n. cxxxv11.

<sup>(#)</sup> Ibidem pag. 255 fq. n. cxxxvi. Conf. fupra p. 249, not. q.

<sup>(</sup>o) Ibidem pag. 294 fq. n. clxxiv.

- an. Dececevi (p). Villa Dalaheim, in sodem pago & comitatu, in quo villa Muodenfurt nominata, scil. in pago Mosellensi, in comitatu Waldelevinga, cui Giselbertus comes (filius Sigfridi) praeesse videtur. Est autem Dalheim villa prope Aspelt; & proxime inde abest locus Welfringen, a quo, tanquam mallo, dictum putes comitatum; & est quoque vicina villa Waltbredmus, antique Waltredins.
- 7) DAUNTORF, villa Caroli M. in pago Muslensi super sluvio Gandra (q); hod. Daundorf prope Mondorf ad Gandram.
- 8) DRUFTELINGA, villa cum sibi vicino Burmiringa & Muodensurt; occurrit an. Deceexevi; in pago Mosellensi & comitatu Waldelevinga, seu Walderunga; conf. chartam paulo ante laudatam.
- 9) EBIRINGEN, in page Rizzigowe; conf. supra n. 1 sub Adelspelt; hod. Ebringen, sive Eurange inter Frisingen & Preisch ad Gandram fluvium.
- 10) FRISINGA, prædium Vodæ comitissæ, viduæ Gozlini, in pago Rizzigowe, (non, uti Honthemius (r) edidit, Rizzingowe) cui Egilossus praeesse conspicitur, an. Decceluit monasterio S. Maximino donatum; hod. Frisingen. Cons. supra
  Adespelt. Eadem villa cum Heldingen circa an. Declaviti in pago
  Wabrense sita dicitur.
- 11) FUNCKINSHEIM, în page Muslense super sluv. Gandra, an. DCCLXXXI (s); hod. Fuxem, sive Fixem ad rivum, qui a Rodenmachera deproperat in Mosellam haud procul a Berg.

12) HASMARINGA-

<sup>(</sup>p) Ap. Honthemium tom. 1, pag. 336, n. ccx1.

<sup>(</sup>q) Conf. Honthem. 1. c. pag. 64.

<sup>(</sup>r) Pag. 297, n. CLXXVI.

<sup>(</sup>s) Ibidem pag. 64.

- Honthemius pag. 55 interpretatur Hespringen; sed ea villa ad sinistram Alsontiæ ripam e regione Alzingen villæ potius spectabat ad pagum Alsoncensem. Invenio autem Hemering ad Gandram sluvium inter Gandern & Mondors, quod magis conveniat; aliudque Emering haud procul a Stadtbredmus.
- 13) HELDINGEN cum Frisingen in page Wabrense occ. an. DcclxvIII; conf. supra. Hodie Hellingen inter Daundorf & Waldbredmus.
- 14) LENTINGEN locus, in page Muslenfi, occ. an. Dcclxx (f); hod. Lenningen infra Mudfort.
- 15) MUODENFURT villa, in pago Mosellensi, in comitate Waldelevinga, occ. an. Deceasevi (conf. supra sub Dalaheim) hod. Mudsort ad initia Sirze amnis, fere in media via inter Lucemburgum & Mosellam.
- 16) ODINGAS locus, in pago Moslense prope suvio Gandra, an. Declaviii (u); Oittingen parochia spectabat ad decaniam Remich.
- 17) PUTLINGA villa vel marca, in pago Muslacensi, in comitatu Luithardi, an. Deceevii in charta Vodelberti presbyteri (x); hod. Puttelingen sive Puttelange inter Rodemacheram & Mondorf; quod probe discernendum a Püttlingen, dynastiæ capite in diæcesi Metensi prope Saravum in pago Roslinse.
- 18) Remiche ad Mosellam, locus hujus pagi celebris ob pugnam an. Decelement a Walone episcopo Metensi, Adalardo comite Mosellensi, ac Bertulso archiepiscopo Trevirensi inseliciter cum.

<sup>(</sup>t) In tabula excitata ab Honthemio pag. 64.

<sup>(</sup>u) Ap. eundem 1. c. pag. 65.

<sup>(</sup>x) Excitate ab Honthemio I. c.

cum Normannis certatam (y), nomen decanatui dedit, qui cum pago hoc Mosellensi sive Rizigovia convenit.

- Milonis & uxoris sub rege Pipino (2). Eadem villa vel marca is pago Muslensi & comitatu Luithardi sita dicitur cum Putlingu an. Dececui, de qua supra; hod. Summingen hand procul a Fuxem. Liutardum comitem supra memoravimus voc. Burmiringa.
- 20) THEODERICA locus (uti Browerus habet Theotehirita) in pago Rizogohensi, in comitatu Ardenensi, in eodemque villa BRUCH memorantur in tabula donationis per Adam filiam Folradi factam Rothberto archiepiscopo an. Dececxxxvi (a). Haud felicem facile esse licet in definiendis hisce locis. Si quidem le-Rio Browerl præstet, facile credas scribendum suisse Theotechirica, quod cum oppido Diekirch ad Suram fluvium infra confluentes Atertæ conveniat; & ad hunc Atertam amnem fupra reperias Bruch, haud procul a Reckingen. Sed quamvis heec loca in comitatu Ardennensi sita fuerint; haud forsan pagus R120GOWE eo usque pertinuit. Neque Honthemius hoc loco succurrit, neque mappa aliqua, ut rectius cognoscamus loca. Nescio enim, an villa Zeterich supra Roussy cum villa Breisch huc trahi possit; cum villa quidem Zeterich ad diœcefin Metensem spectare videatur; cetera vero omnia pagi Rizzigowe loca juri sacro Trevirensi subesse cognoscuntur, & decanatu Remick continentur.
- 21) WAFENESHUNT locus, in page Mosellensi & in comitatu Waldelevinga, cui Giselbertus comes praeesse videtur; occ. in charta Berthæ viduæ Volemari comitis an. Decececus scripta super villa Muodensurt. Mallus suit, non villa, in quo traditio sacta est coram comite.

Kk 2

'22) Dubii

<sup>(</sup>y) Conf. Gesta Trevir.

<sup>(</sup>z) Excitata ab Honthemio pag. 65.

<sup>(</sup>a) Ap. Honthemium tom. 1, pag. 275, n. cliii.

Honthemius (b) ex tabulis Herici seculo 1x scriptis memorat in pago Muslense sitas: Wisse, Bruonicke, Fedriche & Lefanckin, sive Elsanckin, reasdemque esse cum villis (vicinis Gandræ) Altwyss, Beuren & Elvingen conjicit. Fedriche non designat, quod forsan pro Zetriche, Theoderica, scriptum sit: an potius legendum Felterich, cis Mosellam inter Temetz & Lusch? quæ loca ad dextram Mosellæ sita ad capitulum Remiche spectasse mox videbimus. Sed & apud Martenium (bb) charta Lotharii 1 an. Decenti in pago Mossinsae (lege Mossinse) ponit villas Burias, Duoloco, Lessenza, Suminga, Hessingas, Hoinbringas, & in comitatu Wabrinsi villam Hotkinsingas. Ex hisce Buren, Sumingen & Hessingen ad Gandram novimus; ceteras vix conjicimus, nisi Duo loco sint Ober-& Wasser-Lusch ad Mosellam.

Subjungimus igitur ex Registris subsidiorum antiquis cleri Trevirensis an. Morv & seq. parochias ejusdem decanatus, quarum copia faciat ad pleniorem pagi notitiam.

1) Lusch, hod. Wasserlüsch, ad dextram Mosellæ, e regione Igel, haud procul a Saravi confluentibus. Est vero supra illud etiam Oberlüsch. 2) Temelz, ad eandem ripam. 3) Marcea; nescio, an Machera comitis ad sinistram Mosellæ. 4) Nittel, ad dextrum Mosellæ latus. 5) Machten, a sinistra Mosellæ, e regione Nitellæ. 6) Wormeringen, (Burmiringa in pago Moslensi, in comitatu Luitardi, an. Dececix). 7) Lennch. 8) Conz, a finistra Mosellæ ex adverso Sircæ (Oberkonz & Unterkonz). 9) Remerfingen. 10) Remich, a sinistra Mosellæ; locus princeps capituli. 11) Gandern, ad amnem cognominem a finistra Mosellæ. 12) Buren, hod. Beuren, haud procul a Gandern. 13) Puttinga (Putlinga, in pago Muslacensi, in comitatu Liuthardi, an. Deceevii). 14) Turris villarius, hod. Villers la Tour, inter Frisingen & Hassel, supra Aspelt. 15) Momendorf (Mondorf ad Gandram, in cujus vicinia Dauntorf

<sup>(</sup>b) Tom. 1, pag. 65. (bb) Coll. ampl. tom. 1, pag. 102 sq.

Dauntorf in pago Muslins. 16) Friesingen (Frisinga in pago Rizzigowe an. Decectiii). 17) Contheren, ad Siram sluvium supra Mudsort. 18) Dailheim (Dalaheim in Recensi pago, in comitatu Walderunga, sive in pago Mosellensi, in comitatu Walderunga, an. Decectiii & Decectii). 19) Waltredins; nescio, an Walderunga, vel Waltbredmus. 20) Modernat. 21) Oittingen, (Odingas). 22) Dennau, hod. Donneven superius & inserius. 23) Santwiler, Sandweiler, inter Mudsort & Alsontiam. 24) Schitrengen, ad Siram sluvium. 25) Alzingen, in consinio pagi Alsonciensis, supra Lucelnburgum. 26) Sunningen (in pago Muslensi & comitatu Liuthardi, an. Dececvii).

Browerus (c) vero pagum nostrum Rizzingowe ad Ornum fluvium supra Theodonis villam male collocat, & a castro Richemont, (Rizzinburg) dictum vult. Tractus enim iste rectius vocatur pagus Judiciacensis, sive comitatus Judicii (Jeuz) a loco e regione Theodonisvillæ ad Mosellæ dextrum latus sito, qui ad diœcesin Metensem pertinens comitatus Mosellani major pars suit, quod in Spec. altero docebimus (d); cum e contrario Rizzigowe ad Trevirensem diœcesin spectans & sluvio Rodemacheram transeunte disterminata fuerit a pago Judiciacensi, in quo est castrum Riche-Neque Honthemius vere edixit (e), pagum Rizzigowe seu Recensem traxisse nomen a Ricciaco, seu Ritzingen ad sontem amniculi, qui infra Sirckam ad dextram Mosellæ hujus aquis miscetur. Ritzingen enim illud, sive Rixingen cis-Mosellanum spectat ad decanatum Perle, qui congruit cum Sargovia subteriore, inter Mosellam & Saravum conclusa. Neque unquam Arduennėnsis

<sup>(</sup>c) In Ann. Trevir. Proparasceves, cap. 26, pag. 72, & Ann. pag. 426.

<sup>(</sup>d) Pauca affert de pago Judiciacensi Honth. tom 1, pag. 57, S. v11.

<sup>(</sup>e) L. c. tom. 1, pag. 294, not. b. Videtur vero ibidem comitatum dictum putare a Waldelefinga ad Saravum; quod quidem falfissimum est. Waldelefinga enim, seu Walderfangen ad comitatum Sargovize inferioris spectabat.

neusis comitatus, ad quem referebatur pagus Rizogowe, in Sargoviam usque pertinuit, quippe quæ potius ad comitatum majorem Bedensem referebatur (f). Itaque Bertholetus, credo, minus aberravit, qui Rizzigowam in comitatu Rouss (Rutiche) ponit; neque is tamen loca in Rizzigowe sita notat.

### S. XV.

# Loca incerta Wabrensis tractus.

Sed redeamus a Mosella, ad quam nos abduxerat pagus Rizzigowe, in Wabriam, eamque Arduennæ conterminam, quæ certe ad comitatum Ardennensem, sive decaniam amplissimam Marisch spectabat, uti sic transeamus in ipsam Arduennam. Spicilegii loco adducimus quædam loca, quæ Honthemio in Wabrisse sita memorantur, sed ad pagos supradictos referenda nobis haud videbantur, & de quibus videant alii issus regionis peritiores:

- i) Villa, quae dicitur BETEBERGH super fluvio Simere, in charta circa an. Dececi. Simere fluvius nobis ignotus.
- 2) In eodem pago Wabarinse, in loco qui dicitur Gondriden Dingen, super studio Sumera. Est quidem villa Gondringen haud procul a Linster, quod supra S. XII in fine vidimus in pago Wabarinse ad sluvium Erentz situm suisse. Sed nescio, an rivus, qui inde decurrit in Suram, Simere vel Sumere vocetur.
- 3) GRUFTA, villa in pago Wabrinse, circa an. Dccxcv; hod. Cruchten ad Alisontiam, diversum a Cruchten in Vianden.
- 4) Villa vel marca Heimmeingestal, in pago Webracensi. Honthemius interpretatur Hemstal, sere inter Linster & Epternacum; pertinet ad decaniam Marisch.

5) Huvelen-

<sup>(</sup>f) Charta Sigefridi comitis Lucemburgiorum principis an. 964 scripta villam Odowines Luica in pago Saronensi & in comitatu Bedensi ponit ap. Honthem. tom. 1, pag. 301.

- 5) HUVELENDAL, locus in pago Wabrenst super sluvio Feuta, an. Decleni nobis incognitus.
- 6) Locus HUNNAREN & CRUCINACH, in pago Wabrinse, sub Pipino rege. Crucinach quidem est Creusenach, inter Alsontiam & Erentiam sluvios.
- 7) Villas, quae vocantur Lullingas, & Addeobace, & Acalia, sitas in pago Wabrinse, refert precaria Wicberti an. Dcclxxxvi (g). Lullingen quidem in pago Alsoncensi suisse conjicio; Acalia vero ubi sit, non conjicio; neque enim putem convenire cum Egela, Igel, prope Treviros cis Mosellam.
- 8) MARINGEN, villa in pago Wabrense; & alia villa ERUPFA, in tabula Ratheri an. DCCLXXI; quæ & villam habet ROLDINGEN in eodem pago super fluvium Alisontiam; supra S.XII inter villas in capitulo Marisch, n. 16 memoratam. Sed Maringen villam haud novimus, præter Marange in pago Judiciacensi, quod potius conveniat cum pagi Mosiliacensis prædio Maranco, in actis D. Remacli auctore Notkero episc. Leod. memorato (h).
- 9) METHRINGEN villa, in pago Wabrense, in tabulis Hildradæ sub Carolo M. exaratis (i). Nescio, an Meding, quod in mappis regalibus ad cel. Cassinii observationes redactis expressum legitur prope Moutsort. Neque enim villa Meteringen, sive Mitrich prope Macheram regis ad dextram Mosellæ dici potest sita in Wabrinse.
- 10) HOTKINSINGAS villam in comitatu Wabrinsi supra (pag. 260 ex Martenio) adduximus.

De

<sup>(</sup>g) Ap. Martene collect. ampl. tom. 1, pag. 44, & Honthemine tom. 1, pag. 141.

<sup>(</sup>h) Conf. Honthem. tom. 1, pag. 56 & 64.

<sup>(1)</sup> Ibidem pag. 56.

### De pago Surensi.

Wabrensis certe regio ad Suram usque flumen extensa olim fuisse videtur, partemque ejus complectitur decania Mariscensis, in quam conveniunt Wabria & Arduenna. Surensis quidem pagus, qui secus Suram inde fere ab Epternaco, sive ab Arantiæ in Suram ingressu & linea inter Bollendorf Bedense, & Wallendorf Arduennense versus Novum castrum Bedense ducenda, usque ad agrum Arlunensem a dextra, & fluvium Wilz a sinistra procurrisse videtur, etiam ad Arduennensem pagum majorem pertinuit. Unicam illius memoriam refert charta Hardowingi cujusdam an. Dccxciii (k), his verbis: in pago Surense, super fluvio Sura, in villa, quae dicitur GELESDORF. Honthemius eam hodie Gilsdorf dici ait; quam quidem invenio ad Suram, inter Diekirch & Mæstorf. Verum paulo superius ad Atertam sluvium, Suræ auxiliarem, Ettelbrucka, in pago Ardinensi, in comitatu Odacri an. Declaviii, & Viulna, villa in pago Arduennae, in comitate Giselberti an. Dececumi sitte dicuntur, quas mox inter loca Arduennensia referemus. Pagum igitur Surensem, diœcesis Trevirensis in Arduennam pertinentis partem, cum Wabria parte ad Alisontiam & Arantiam complectitur decanatus Mariscensis. Wabrensia ejus loca jam supra artigimus; Ardennensia vero a céteris totius Ardennze locis haud separamus. Uti tamen appareat, quantum de Arduenna complexa sit diœcesis Trevirensis; subjungemus parochias capituli Mariscensis, sive Mersch, prouti in calendario Trevirensi enumerantur ordine alphabetico, cum notatione situs.

1) Attert, haud procul ab Attertae fluvii principio in confinio pagi Arlunensis. 2) Arsdorf, ad dextram Suræ, inter Bondorf & Esch. 3) Beckerich, ad Attertam, haud procul ab Attert. 4) Beford,

<sup>(</sup>k) Teste Honthemio tom. 1, pag. 60, S. 12.

4) Beford, ad dextram Surze, prope Epternacum. 5) Bettendorf, ad sinistram Surze infra Diekirch. 6) Beydtweiler, ad fontem rivuli, qui Sirze auxiliaris est. 7) Bezdorf, haud procul a Beytweiler. 8) Berburg, inter Sirze fluenta auxiliaria. 9) Biessen, ad Attertæ dextram, 10) Biwet, vel Biver, prope Bezdorf. 11) Bondorf, dynastiæ caput. 12) Bous, in dynastia Esch. 13) Brandenburg, dynastiæ nomen dedit a sinistra Siræ, in confinio comitatus Viennæ. 14) Burscheid, caput dynastiæ. 15) Colbach, ad fluvium Ysche, Alesontiæ auxiliarem. 16) Consdorf, ad dextram Suræ super Epternacum. 17) Consumb, locus Arduennæ, ad fluvium Wilz. 18) Cruchten, in Alzet, five ad Alisonciam, Wabrensis locus. 19) Cruchten, in Vianden, Arduennensis locus. 20) Diekirch, ad Suram sluvium oppidum. 21) Eil, ad Attertam, in confinio Arlunensi. 22) Elwingen. 23) Eschdorf, in dynastia Esch. 24) Eppeldorf, ad Arantiam (Erenz) fluvium, haud procul a Mœsdorf & Befort. 25) Eisenbach, ad Uram fluvium Arduennensem. 26) Ettelbruck, ad Attertam, locus pagi Arduennensis. 27) Flachsweiler, ad Siram sluvium. 28) Fuhren, prope Viennam (Vianden). 29) Falckenstein, ad Uram fluvium Arduennensem, qui Viennam alluit. 30) Feulen, (Viulna), locus pagi Arduennensis supra Ettelbruck. 31) Greisch. ad sinistram fluvii Ysche. 32) Geichlingen, in comitatu Vien-33) Heffingen, ad dextram fluvii Arantiæ. 34) Heilberg. 35) Henderscheidt, in dynastia Esch. 36) Hemsdahl, (Heimmingestal), locus Wabrensis; initio hujus \( \overline{1} \), n. 4. 37) Holz, in dynastia Bondorf. 38) Körperich, haud procul a Feulen. 39) Lorenzweiller, locus in pago Wabrinse, ad Alsontiam; conf. supra f. XII, n. 13. 40) Linster, (Lincire), super fluvio Arantiae, in pago Wabarinse; conf. S. XII, n. 14. 41) Mersch, Marisch, in pago Wabrinse, itemque in valle Alsonciensi, in comitatu Ardennensi; conf. S. x11, n. 15; locus, qui nomen dedit decaniæ. -42) Medernach, ad Arantiam fluvium. 43) Manternach, ad Siram fluvium. 44) Mambach, in confinio pagi Bedensis, inter Suram, · Vol. V. Hift. Li Oc. .

Mosellam & Siram. 45) Nomeren, haud procul ab Arantia fluvio, in dynastia Rochette. 46) Osperen, ad Attertam inter Eil & Usseldange. 47) Oberpalles, ad Attertæ dextram, in confinio pagi Arlonensis. 48) Rambruch, in dynastia Bondorf, & confinio Esch. 40) Reding, ad Arantiam infra Linster. 50) Rindschleiden, in confinio dynastiæ Bondorf & Esch. 51) Reisdorf, ad sinistram 52) Rodenborn, 53) Rodt in Suræ prope confluentes Uræ. Vianden, in Viennenst comitatu. 54) Rodt Syrae, ad Siram fluvium, qui terminus pagi Mosellensis Rizzigowe. 55) Stegen, in 56) Schænberg. dynastia Rochette inter Alsonciam & Arantiam. 57) Seul, inter Greisch & Useldingen. 58) Siebenborn, Septfontaines, locus & dynastia ad sinistram sluvii Ysche, 50) Steinsel, sive Petrisola, in pago Alsontiae, infra Lucemburgum; conf. supra (1. x11, n. 11. 60) Tünting, prope Greisch ad fluvium Ysche. 61) Useldingen, caput dynastiæ ad Attertam. 62) Vianden, Vienna, in Arduenna. 63) Viechten, in dynastia Useldingen. 64) Volschette, sive Welscheid, in dynastia Burscheid. 65) Wahl. 66) Waldbillig, in confinio pagi Bedensis ad dextram Suræ. 67) Wallendorf, ad finistram Suræ prope Cruchten, in Viennensi comitatu. 68) Wasserbillig, inter Siram & Suram ad Mosellam; unde etiam in registro veteri dictum Pillich Mosellae. 69) Wolfling.

Jam tandem ex Wabria pergamus in Arduennam.

# S. XVI. De Arduenna generatim.

Pagum majorem Wabrensem partim a Caro sluvio, hoc est, a Duciaco seu Duodeciaco, Sedano & Doncherio, Remensis diœcesis locis cis Mosam (1), hinc secundum limitem inter Donciacum & Ivosium

<sup>(1)</sup> Loca hæc spectarunt olim ad sinus pagorum diversos: Duciacum ad Mosminse; Sedanum & Doncherium ad Castricensem; uti Macceriae paulo inferius ad Portianum seu Reitestinum. Comitatus Castricensis amplior etiam Portianum ambiens a Mosminse pago

Ivosium ad Semoiam slumen prope Cugnon, qui pagi Arduennensis locus suit (m), ab ipsa Semoia versus caput Suræ sluvii, & a Sura excepit Arduenna silva, sive potius aliud regionis silvestris & provinciæ nomen; unde Novum castrum (Neuschateau), comitatus quondam Ivosiensis, dein Chiniacensis, locus, ad Wabrensem spectans, proximus a sontibus Suræ, ab Aimoino juxta Arduennam situm dicitur (n). Arduenna igitur silva (o) ab initio Ll 2

pago ad Lomensem comitatum usque, consinem Condrusio pago, porrectus cis Mosam fluviis Caro & Semoia, in illam delabentibus, continebatur. Præter tria ista loca Sedanum, Doncherium & Macerias (Mezieres), Arcae (Arches) & castellum Reginaldi (chateau Regnault), in finibus Remorum cis-Mosanis ad Semoiam, pertinebat ad comitatum Castricium sive Castrensem, quem Marlotus in hist. Rem. tom. 1, lib. 1v, cap. 11, pag. 508 sq. cum comitatu Regitestensi consusum ait; cons. Valesius l. c. pag. 133, qui tamen ipse hunc comitatum cum alio de Casterei in pago Wabrensi permiscet. Prope Sedanum & Doncherium hodieque silva appellatur: Bois des Ardennes.

- (m) Vide chartam Sigeberti regis an. 644 de fundatione monast. Cugnom en Ardennes, cui antea nomen erat Casa Congindinas in Annal. Bened. tom. 1, pag. 403; astis SS. Bolland. ad diem 1 Febr. pag. 234, quorum lectionem sequitur Calmetus hist. Loth. tom. 11, probb. pag. 77. Aliam paululum diversam habent Miraus in opp. dipl. tom. 111, pag. 1, Martene & Durand collest. ampl. tom. 11, pag. 6, ex chartulario Stabul. quod sequitur Honthem. tom. 1, pag. 80.
- (n) Vid. Aimoinum de gestis Franc. lib. 1v, cap. 58, & Eginhardi Annal. Franc. ad an. 741.
- (o) Silva Arduenna, ut ait Caefar lib. v, cap. 3, "ingenti magnitu"dine a flumine Rheno ad initium Remorum "rurfumque lib vi,
  cap. 29, "totius Galliæ maxima, atque ab ripis Rheni finibusque
  "Trevirorum ad Nervios pertinebat. "Initium Remorum vidimus
  interjectum Caro & Semoiæ fluviis. Remos in confinio Trevirorum
  jam posuit Caefar lib. v, cap. 24, ibique etiamnum diocceses Trevirorum ac Remorum confines sunt. Nervii autem habebant agros,
  qui dein provincia Cameracensis & Lomacensis dicebantur, ipsamque
  adeo Mosam attingebant in agro Lomacensi, hodie Namurcensi, ad
  Mosæ utramque ripam. Attingebat vero Aquisgranum, unde Annalista

Remorum progressa ad Semoiam sluvium, inde tum in partem Lomacensis

nalifta Metensis ad an. 821 Arduennam filoum inter Aquisgramm & Treviros recte collocat. Ab Aquisgrano extendebatur per Ripuarios ad Rhenum usque, atque in iisdem etiam nomen silvae Arduennae superfuisse docent litteræ Wilhelmi comitis Juliacensis an. 1261 ap. Kremerum in Symbolarum academ. ad hist. Juliac. & Bergensem (akademische heiträge &c.) vol. 111, probb. n. 95, pag. 115, quibus "monasterio Porcetensi prope Aquisgranum industit commodum silvæ, "quæ Arduenna nuncupatur, in quantum jurisdictionem comitis, "quæ Wiltban vulgariter nuncupata est, extendi contingit.,, Quod ad nomen attinet, videtur ex Ard, quod Celtis notabat filvam seu forestem, uti Germanorum Hart, & Dun. Celtis usurpatum de monte; adeo ut montuosam regionem, saltibus vestitam, significet. Hinc nomen Arduennae longius etiam ultra Rhenum & Mosam progressum videtur, uti illa communis appellatio Osnin sive Osing, vastitas, qualis est saltuum & montium ab humano cultu deserterum, ab ufen, vastare, vel osi, vastitas. Conf. Schilteri thes. antiqq. tom. 111, feu Glosar. pag. 651, & Furstenberg Paderborn pag. 45 fq. Vox Francis adhibita ad magnas quasque silvas, maxime regales, denotandas, uti Mediomatricis a Wassen, vastare, dictum Wasich, Vosges, Vosegus, transpositum in Vogesus Romanis. Saltus quidem Teutoburgensis in Germaniæ medii ævi monumentis dicitur mox Arduenna, mox Ofning; pariter uti Ardenna in Ripuariis sæpius vocatur, docentibus Furstenbergio I. c. & Kremero de comitatu Nemoris in all. acad. Pal. vol. 111, pag. 293 sq. & hist. Franc. Rhen. pag. 59 sq. Sic & Bucherius in Belgio Rom. lib. v, cap. 102, n. 8 inquit: "Arduenna Celtis filva est, & plures eo nomine in Gallia filvæ." Sed Arduennae nomen proprium quodammodo factum est regionis, quæ inter Rhenum ac Mosam, Remos & Nervios, Mosæ accolas. & Hattuarios, aliosque Belgarum populos habebat conterminos. Simile quid accidit in appellatione Wabrinse. Waber enim sive Wawar. Voivre, commune nomen erat silvæ, (quod supra S. vii adnotavimus) proprium vero evalit provinciæ, quam descripsimus, imo angustiori sensu pagum ad Ornam sluvium denotare cœpit. Respondebat Wabriæ ab altera parte Mosæ Argonna, saltus magnus: unde Valefius humani quid paffus est, qui filvam prope oppidum S. Manechildis ad Axonam (S. Menehoud) inter hunc fluvium & Mosam nuncupari dixit silvam Ardennae, quæ potius Argonnae nomine etiamnum venit. Inter Mosam & Scaldim, seu in Nerviis celebris

Lomacensis provinciae (p) ad Mose utrumque latus (q), tum in diœcesis Leodiensis pagos Arduennensem sive Osning, unde archidiaconatus Leodiensium des Ardennes nomen etiamnum habet, & Famennes sive Paemanorum, qui Ardennam incoluisse videntur, nomenque suum pariter reliquere archidiaconatui Famennes & præsecturæ majori Marchise en Famennes; atque sic Condrussiorum sines seu pagum comitatumve Condrussium legens transit Urtam slumen ad Ambleviam usque amnem, terminumque pagi Arduennensis attingit: eoque quidem superato districtus Testis, pagi Leodiensis partem, & Oistingia, Ripuariæ marcam, deinde Ll 3 ipsum

est Carbonaria silva, quam si quis Ardennae propaginem dicat, id locum non habet, nisi sensu generalissimo. Si quid enim videmus, Cæsar ipse Eburones puniturus dicit, se ad slumen Sabim, (hodie Sambre, non vero, ut vulgo legitur, Scaldim), quod influit in Mosam, extremasque Arduennae partes, quo cum paucis Ambiorix confugerat, ivisse.

- (p) Lomacensis provincia, comitatus seu pagus major, qui & dicitur Laumacensis, Lomensis, ac Laumensis, nomen traxit a fluvio Lomma, qui Letia (Lesse) fluvio auctus inter Hasterias & Dionantum ingreditur in Mosam. A Dionanto quidem Condrusii habitabant. Sed Hasteriae, abbatia, pagi Lommensis locus fuit cis Mosam, pariter uti Revinium infra Semoiæ confluentes. De quibus vide Besselium sub voce Lomacensis pag. 671; sed is male eundem pagum a se ipso disjungit pag. 655 sub voce Laumac. Addimus vero ex charta Arnulfi regis an. 890 ap. Martene 1. c. pag. 40 sq. Landricum campum super fluvium Huia in comitatu Lomensi, confinem fisco Givetio & Calco, hodie Landrichamps cis Mosam ad fluvium Houl seu Choul. prope Givet Mose influentem; Calco est Choux ab altera parte Mose. Comitatus igitur & pagus Lommensis, a fluvio cis-Mosano Lomma sic dictus, litus dextrum Mose non tantum legit, sed a sinistra Mose longius nomen suum protulit, dein comitatus Namurcensis vocatur: & cum diœcesis Leodiensis pars olim fuisset, an. 1559 inde abstracta novoque episcopo Namurcensi tradita est.
- (q) Qui cis Mosam a Revinio saltus est, idem trans Mosam ad Fumacum, Cuivinium (Couvin), unde comitatus Coivensis, pagus minor dictus est, sere ad Chimacum usque propagatus etiamnum vocatur forest d'Ardenne.

ipsum pagum Liugensem & Ripuariam, in quinque comitatus divisam, ad Rhenum usque occupat; sed provinciæ Arduennensis sines, inde ab Ambleva sere ad Prumiam usque porrecti, inter Uram & Prumiam sluvios progrediuntur ad Suram, ibique pagum Surensem, supra S. xiv descriptum, cum confinio Wabriæs suum facit. Sed singula lustremus.

### S. XVII.

### De pago Arduennensi.

Pagum Arduennensem, five Ofning seu Ofnige, separatim a ceteris Arduennæ filvæ pagis describere difficilius est, nist adhibeas indices locorum, ad archidiaconatum Leodiensis ecclesiæ des Ardennes & vicinos Famenniae atque Condrusii spectantium: quibus cum careamus, atque etiam in Sansoniana tabula partis diœceseos Leodiensis, quam Paemanos in Eburonibus vocavit, duo tantum archidiaconatus des Ardennes & de Condros designati reperiantur, omisso illo des Famennes, neque distincte cognoscantur, qui decanatus fuerint Arduennensis pagi; malumus post venerand. Honthemium (r), qui uberius pagum Arduennensem majorem, sive potius Comitatum, sines pagi proprie sic dicti longius egressum, descripsit, loca vel ad pagum, vel ad comitatum Arduennensem ampliorem, vel ad silvam Arduennæ quatenus a Semoia fluvio ad Amblevam usque, Urtze fluvium auxiliarem, seu ab Remorum confinio ad Ripuariorum limitem porrigitur, ac diœcesi Leodiensi vel Trevirensi continetur, distincte tamen addito pagi, vel comitatus, vel filvæ nomine, coagmentare. Agmen autem ducemus longe auctius Honthemiano.

1) Ambra,

<sup>(</sup>r) Hift. Trevir. tom. 1, pag. 59 sq.

- 1) AMBRA, castrum seculo v dirutum, caput olim fisci Amberlacensis in Arduennensi pago, prout vetus cantatorium S. Huberti resert (s). Fisci illius nomen superest in villa Amberloux, haud procul a monasterio S. Huberti. Atque ea sorsan videatur villa Amerlaus 'in Arduenna, apud quam Zuenteboldus rex Stabulensibus paulum terræ juxta villam eorum Ledernau dedit an. Dcccxcvi (t), nisi eam quærere malis in vicinia Stabulensi prope S. Vitum in villa Emels.
- 2) ANDAINUM, sive Andaginum (\*), cella primam in loco castri diruti Ambra prope Andainum rivulum, Lommæ auxiliarem (x); dein translato in eam corpore S. Huberti circa an. Deceni opera Walcandi episc. Tungrensis in abbatiam & monasterium ord. S. Benedicti mutata, quæ vocatur monasterium S. Huberti Andaginense, Saint-Hubert en Ardennes.
- 3) ALVE, HUNLAR & VILANTIA, in Ardenna, id est, Ofnine, jacere dicuntur a Cæsario in registro Prumiensi (y). Alve curtis a Cæsario jungitur cum Wintespelt (Winterscheit) & Selrich; quæ loca intra fines Arduennæ pagi versus Prumiam, inter Uram & Prumiam flumina, sita sunt. Alve hodie est Blyalve seu Blyealve. De Hunlar & Vilantia dein dicemus.

4) Amblava,

<sup>(1)</sup> Ap. Roberti in hift. S. Huberti, quæst. Hubert. viii, pag. 449.

<sup>(</sup>t) Ap. Martene tom. 11, pag. 35 fq.

<sup>(</sup>s) Haud confundendum cum Andana ad Mosam, ubi Andanense monast. virg. a Begga principe femina fundatum est.

<sup>(</sup>x) Unde etiam pagum Andainum quidam S. Huberti scriptores vocatum volunt; conf. Roberti pag. 451.

<sup>(</sup>y) Ap. Leibnithum collett. etym. part. 11, pag. 415, & Honthem. tom. 1, pag. 662; conf. Besselium voce Osning.

- 4) AMBLAVA, curtis ad fluvium Amblava, super quem exfirustum est monasterium Stabulaus. Nobilis locus victoria Caroli
  Martelli de Childerico rege lata an. Dccxvii (2), & memoratus
  in præcepto Childerici regis an. Dccxvii cum curtibus Charanche
  & Leternacho foreste Arduenna locis (a). Sed est illa in Arduenna silva extra pagum Arduennensem sita in districtu Oistlinga
  diœcesis Coloniensis, in quo etiam situm suit Malmundarium.
  Præsuit autem huic districtui circa an. Mxxxv Godesridus comes
  de Amblavia, qui occurrit inter testes concambii (b). Hodie Amel.
- 5) APRIVILLA, in pago Arduennensi, finitima Andaino monasterio, dicitur in S. Huberti miraculo xvi (c); hodie Arville ad Lommam.
- 6) AQUALIA & RACHAMPS, in filva Arduenna, in tervitorio Leodienfi, an. MLXXXVIII prædia Reginæ, filiæ Cunonis de Monte acuto, mutantur in prioratum Ayvailles ad Amblevæ & Urtæ confluentes. Ayvailles, five Availles quidem videtur esse in Condrussis; sed Rachamps prope Hussalize in Ardenna.
- 7) ARGILINGA, in comitatu Ardennensi, occurrit in tabulis Ottonis I an. Dececux (d); Harlingen prope Waltring in confinio præsecturæ Bastogne & comitatus Wilz.
- 8) BABINGA, in pago Ard. Super slumen Urva, occurrit an. Declemin (e). Mappæ nil juvant ad locum desiniendum. Est quidem Baving ad Suram, ab Ura remotius.

9) BASTONIA

<sup>(</sup>z) Conf. Aimoinus lib. 1v, cap. 51.

<sup>(</sup>a) Conf. Martene tom. 11, pag. 10 fq.

<sup>(</sup>b) Ap. Martene tom. 11, pag. 56 fq.

<sup>(</sup>c) Conf. Roberti 1. c. pag. 93.

<sup>(</sup>d) Ap. Calmet. hist. Loth. tom. 11, probb. pag. 210.

<sup>(</sup>e) Ap, Hontkemium loc, cit.

- o) Bastonia dicitur sita in salta Arduennae (f), neque vero in salta solum, sed & in pago, hujusque quasi caput suit, indeque dici solita Paris en Ardennes. Locus certe princeps capituli ruralis seu decaniæ Bastogne in archidiaconatu Ardennæ. Immo & comitatum Bastionensem, in quo sitæ suerunt villæ Wabaise & Burcit, reperio in charta præstaria an. Deceevis (g). In vicinia quidem Bastoniæ, ad slumen Wilz, occurrit Wambai, Germanice Wampach; neque longum inde est ad villam Burci. Bastogne oppidum Cæsario (h) vocatur Bastenacke; in mappa Sansoniana supra laudata Bastonache.
- 10) BELSONANCUM villa, quae in medio Arduennensis silvae sita est (i), nobilis palatio & conventu procerum Childeberti regis an. Dexxxv ibi habito, haud differt a Belslango, infra cujus centina, infra vasta Arduennae, locus Benatseld, seu Benezselt, in charta Carolomanni regis an. Decexx (k) memoratur. Ejusdem villæ situm indicat divisio Procassidana an. Deceexx, per quam & Arduenna inter fratres dividebatur: de Arduenna silva sicut slumen Urta surgit inter Bislanc & Tumbas; Beling hodie, a quo non longe abest Binsveld & Tomen, quod ad decaniam Stablo spectat. Busanch, forsan Bissanch, in pago Arduennense, ponitur in charta Zuenteboldi regis (1); per mendum forsan

<sup>(</sup>f) In gestis Ms. episc. Autissied. ap. Valesium pag. 38.

<sup>(</sup>g) Inter diplom. Stabul. a Martenio edita tom. 11, pag. 38.

<sup>(</sup>h) In Reg. Prum. n. XLVIII.

<sup>(</sup>i) In Gregor. Turon. chron. lib. viii, cap. 21.

<sup>(#)</sup> Ap. Martene tom. 1, pag. 32, & Honthem. tom. 1, pag. 130.

<sup>(1)</sup> Ap. Martene tom. 11, pag. 35.

fan in literula Bollingen dicitur villa in pago Arduennense circa an. DcclxxxvII (m).

- Graida &c. Aldemega (quam haud novimus) in descriptione mansi Wandelaici monasterio Stabulensi pro anima Pipini regis a quodam clerico & abbate oblati circa an. Declayini (\*); hod. Bieure, prædium in confinio ducatus Bullionensis & dynastiæ Orchimont. (0)
- 12) BRASTIS, villæ Leternaus adjacens, occurrit in chartis Stabul. (p); hod. Bras, prope Lieurnou in confinio Salmensis comitatus.
- 13) BRATTIS, villa proxima monasterio Andaginensi (q). Occurrit idem in chartis veteribus Braz.
- 14) BULLIO, castrum & insignis marchia, inter consinia duorum regnorum, Francorum & Lotharingorum, ad stumen Semois (r); patrimonium suit comitum Arduennensium, a Godestrido Virdunensi satorum; unde jam sec. x exeunte (s) Bublionem, vel potius Bullionem vocari legimus. Godestridigenæ quum ducatum Lotharingiæ inserioris ab an. My obtinuissent, Bulliosive Bullonium quasi caput ducatus haberi cæpit, ita ut non solum antiquiores totius Lotharingiæ duces a scriptoribus diceren-

tur

<sup>(</sup>m) Conf. Honthem tom. 1, pag. 59.

<sup>(</sup>n) Ap. Martene tom. 11, pag. 21.

<sup>(</sup>o) Conf. tab. Hommannianam ducatus Lucemburgensis.

<sup>(</sup>p) Ap. Martene tom. 11, ad an. 746.

<sup>(</sup>q) In miraculo S. Huberti III, pag. 74 edit. Roberti.

<sup>(</sup>r) Cujus descriptionem vide in Triumpho S. Lamberti de castro Bullonio, cap. 1, ap. Chapeauvillium tom. 1, pag. 579 sq.

<sup>(</sup>s) In Gerberti epist. 129, ...

tur duces Bulloni (t); sed & ipsi Arduennates Ripuariorum duces ab hoc castro cognominentur duces Bullonii (u). Nullus tamen hoc nomine celebrior evasit, quam Godefridi Gibbosi ex sorore nepos, per matrem suam Idam, ut Albericus ad annum Mexxvi habet, fastus heres Bullonii, Godefridus Bullionius, marchio Antverpiæ, & ab an. Mexxxix dux Ripuariorum. Sed hic ipse mox expeditionis sacræ dux an. Mxcvi castrum Bullonium vendidit Oberto episcopo Leodiensi (x), quo ex tempore caput suit ducatus, ad ecclesiam Leodiensem pertinentis.

- 15) Burias, in Arduenna, finitima monasterio S. Huberti (y); hod. Bure ad Lommam.
- 16) BURCIDO ac BARRIS, in pago Ard. occurrit in diplom. Arnulphi regis an. DCCCXC (2), itemque BURTZ, in pago & comitatu Ard. in charta Gifelberti ducis an. DCCCCXXVIII (a); fintne diversa, an conveniant in villam Burcid, de quo ad n. 9. Sed plura loca dantur similis fere appellationis.
- 17) CASA GONGINDINUS, locus in terra silva Arduennense, quem Sesonires slumen cingere videtur, ut Miræus & Martene legunt in charta fundationis monasterii Cugnon en Ardennes
  an. Dexliv, sive ut alii habent supra laudati, in terra nostra
  Arduense locus Caseconguidinus, quem Semoris slumen &c. Memotantur in eadem charta silva Uriacinse (la sorest d'Ures supra
  Bullionem) & sluvius Alisua, hod. Alleine, Semoiæ auxiliaris.

Mm 2 18) Charancho,

<sup>(</sup>t) Ita Conradus dux, Ottonis 1 imp. gener, ap. Alberic. ad an. 1024 duzz Bullonii vocatur.

<sup>(#)</sup> Conf. ibid. ad an. 1070.

<sup>(</sup>x) Conf. Alberic. an. 1096, & Aegidium Orvallensem ap. Chapeauville tom. 11, pag 40, cui vocatur vel Bullio, vel Bullonium.

<sup>(</sup>y) Conf. miraculum S, Huberti xvii, edit. Roberti, pag. 95.

<sup>(</sup>z) Ap. Martene tom. 11', pag. 34,

<sup>(</sup>a) Ap. Honthemium tom. 1, pag. 272.

- 18) CHARANCHO, Caranco villa, occurrit cum villis Amblava & Lethernacho in pracepto Childerici regis an. Dclxvi, itemque in diplomate Ludovici Pii an. Dcccxiv conjunguntur; hod. Cheveron, quod tempore Wibaldi abbatis Corbej. & Stabul. scribitur Keinverons.
- 19) CONSTUMB, locus vel villa in pago Ardennenfi, occ. an. Decenia, itemque Contestum an. Decenia (b); situm inter Vianden & Clairvaux.
- 20) DAVERDEUS, villa cum Wellin Stabulensis monasterii propria occurrit an. MCXLVIII (6), hod. Daverdys inter Graide & Mirouart; quæ utraque loca cum diserte in Arduenna sita dicantur, etiam illud inter loca pagi Arduennæ referimus. Welling est paulo inferius.
- Odacri, an. Dcclxviii (d); hod. Ettelbruck ad Attertam fluvium, Suræ auxiliarem, supra Diekirch. Pagus igitur Arduenna ibi Suram transgressus est cum pago suo minori Surensi.
- 22) GELESDORF, villa in pago Surense super fluvium Sura, occurrit in tabula Hardowingi an. Dccxciii (e). Gilsdorf, villa inter Mæsdorf & Diekirch ad sinistram Suræ, haud longe abest ab Ettelbrucka.
- 23) GRAIDA, villa in pago Arduenna, occurrit in Albrici abbatis charta circa an. DcclxvIII (f); eademque Graisda in comitatu Arduenn. in chartis Stabul. Lotharii II an. DccclxIII, & Ludovici

<sup>(</sup>b) Ap. Honthemium tom. 1, pag, 59.

<sup>(</sup>c) In epist. Wibaldi xc11.

<sup>(</sup>d) Ap. Honthem. 1. c.

<sup>(</sup>e) Conf. ibidem tom. 1, pag. 60, S. XII.

<sup>(</sup>f) Ap. Martene tom. 11, pag. 21.

Ludovici Germ. an. Dccclxxiv (g); hod. Graide fur Leffe, duplexque est, Grand - Graide & Petit - Graide in ducatu Bullionensii (h).

- 24) HAGAMATILINGA villa, fita in page Ardinenfi, occurrit an. Decenviii (i), vel Homotingen infra Neuerburg, vel Hommerdingen ad Uram fluvium ante ingressum in Suram.
- diplomate Henrici IV an. MxcvIII (k). Miræus putat esse Herve, in agro Limburgens; quod quidem fassum putamus, quum Limburgensis ager in pago Liuvensi stus suerit. Neque pagus Arduennæ Amblevam sluvium superavit, quippe qui angustiores sines habet quam silva. Hæc quidem Ripuariam pervasit, sed nullus in Ripuariis pago Ardennensi locus. Henricus imp. id donaverat ecclesiæ S. Mariæ Aquisgranensi; sed hæc basilica jam ante in ipso pago Arduennensi habuit prædia, v. g. Bassoniam, quam ecclesia ista vendidit an. McccxxxII comiti Lucemburgensi. Invenio autem locum Haveren ad sluvium Hedrey, haud procul a marca in Paemanis, & Haya, hod. Aye; unde Dietpaldus, subadvocatus Stabulensis, de Haya cognominatus est.
- 26) HECKESDORF villa, in comitatu Ardennensi, qui Henrici comitis subjacet procurationi; occurrit in charta S. Maximini an. Deceexevi (1). Quum Henricus iste comitatum suum ad Alisonciam habuerit, patet nomini comitatus Methingowe successisse illud Arduennensis, sed is proprie ad pagum Wabrensem spectamm 3 bat;

<sup>(</sup>g) Ap. Martene tom. 11, pag. 26 & 29.

<sup>(</sup>h) In mappa Sansoniana Pæmanorum in Eburonibus videtur nomen dedisse decanatui in archidiaconatu Ardenna.

<sup>(</sup>i) Ap. Honthemium tom. 1, pag. 59.

<sup>(</sup>k) Ap. Miraeum donat. Belgicar. lib. 1, cap. 34, pag. 367.

<sup>(1)</sup> Ap. Honthem. loc. cit. pag. 334.

bat; neque adeo Heckesdorf, hod. Heisdorf, ad Alisontiam inter Lucemburgum & Marisch, inter loca pagi Arduennensis proprie sic disti, reserri debet (m).

- 27) HEMINGESTORPH, villa in pago Osninge, (qui non alius est quam Arduennensis) (\*), & Surire marca (o). Suri hodie locus est ad Suram, in præsectura & decanatu Bassogne, & proximus ab illo est Surseld. Hemsdorf in comitatu Viennensi.
- 28) HINGERSDORF, villa in pago Ardennenfi, & alius locus, qui dicitur Contestum, (quem supra docuimus esse Constumb, haud procul a Vienna) an. Dccc11 (p). Locus pariter incognitus, forsan idem cum priori.
- 29) Houlings, locus in pago Ardinensi, occurrit an. Dcclxxi in charta Epternac. (q); hodie Hollange, in decanatu Bastogne prope Chaumont.
- 30) HUNLAR, a Cæsario (r) in Arduenna, id est, Osnino, ponitur cum Alve & Vilantia. Idem Cæsarius (s) de eo resert; "Homines nostri antiquo tempore de Vilantia & de Malbunbreit "& de Teveniho deduxerunt frumenta nostra de sinibus illis apud "Hunlar; & inde deduxerunt angariæ nostræ circa Prumiam "supra nostrum granarium. "Unde colligimus, villam Hunlar propiorem suisse Prumiæ, quam villas Malbonpré & Tavigny prope Hussalise: atque sic esse hodie Holer ad dextram Uræ sluvii proxime

<sup>(</sup>m) Conf. supra S. x11, n. 12.

<sup>(</sup>n) Conf. Besselius 1. c. pag. 724,

<sup>(</sup>o) In traditionibus Lauresham. 3795, vol. 111.

<sup>(</sup>p) Ap. Honthemium tom. 1, pag. 50.

<sup>(</sup>q) Ibidem loc. cit.

<sup>(</sup>r) In Reg. Prum. ap. Honthem. tom. 1, pag. 662.

<sup>(</sup>s) Num. LIV, S. 1, pag. 684.

proxime a Wampach situm, in pago minori Nudochi, de quo mox suo loco dicemus.

- 31) KARIERES, locus supra ripam Setmoys (adeoque in filva Arduenna inter Bullionem & Orchimont) ubi restitutio villæ Germaniæ in episcopatu Remensi facta est Stabulensibus per Rigoldum de Alsunza, an. Mcxxiv (t).
- 32) LETERNAUS, sive Leternachus, (Liernoux) in consinio Salmensi (u); occurrit an. DCLXXII cum Amblava & Charancho, an. DCCXLVI, cum appenditiis & adjacentiis suis Brassis
  (Bras), Feronio (alias Seronio), Unalia & Aldanias; an. DCCCLXII
  & DCCCLXXIV, in comitatu Arduennensi æque ac Graisda, de quo
  supra, ponuntur. Liernoux & Graide fere in extremis ex diverso
  sinibus pagi Ardennæ sunt.
- 33) Longolare, silva & villa, sive palatium in Arduenna, ubi Pipinus rex an. Dcclix & Bcclxiii hiemes egisse refertur ab Eginhardo, Reginone, ceterisque; sed & Aimonius (x) Chlotarium venationis causa sylvam Longolariam petiisse tradit. Valesius (y) ejusque sequaces Longlare villam existimat truncato nomine hodie dici Glare, non procul a monasterio S. Huberti, in quo sane falluntur. Villa enim, quæ propior est Villantiæ, haud nominatur Glare, sed Glaireuse; neque scite id putatur deminutum ex voce composita Long-lar. Fuit vero potius Longlare in confinio silvæ Arduennensis ac Wabrensis, Longlier, prope Novum castrum (Neuschatel), ad Wyre sluvium, Semoiæ auxiliarem. Quomodo ab Aimoino Novum castrum juxta Arduennam situm dicebatur;

<sup>(</sup>t) Ap. Martene tom. 11, pag. 78 fq.

<sup>(</sup>u) In chartis Stabul. ap. Martene 1. c.

<sup>(</sup>x) Lib. IV, cap. 12.

<sup>(</sup>y) Notit. Gall. pag. 283, quem sequentur Mabillonius lib. 1v de re diplom. & Besselius pag. 489 & pag. 724.

dicebatur; immo in charta donationis S. Huberti an. Mccxl (2) iple ejus dominus appellatur Theobaldas dominus de Nove castro in Ardenna: ita & Longlier, Arduennæ propius, ad iplam Arduennam referri potuit, cum filva Longolaria continens effet cum Arduenna. Itaque hæc villa Longolare in pago Arduenna ditto, in comitata Rudolphi comitis in Ofninge sita dicitur in diplom, Ottonis M. an. Dececutivii (a); atque hujus Rudolphi comitis, an. Dececex defuncti, filius Conradus comes curtem fuam Longlar (b), in pago Osning nominato, & in comitatu Gozilonis comitis sitam legavit cum aliis suis prædiis monasterio Gorziensi. igitur Longlare in confinio provinciarum posita ad potestatem civilem comitum Arduennensium; sed quod ad sacra attinet, non ad diæcesin Leodiensem, verum ad metropolim Trevirensem spectabat, quod in confiniis solenne fuit. Ecclesia certe de Longliers, quam Godefridus (11, dux Ripuariorum, ex Arduennæ comitibus oriundus) Gothilonis, æque ducis, filius, cum omnibus appendiciis suis monasterio de Florinis an. MLV tradidit, donationem confirmantibus Beatrice uxore sua, cujus erat allodium a patribus ipsa ecclesia, filioque suo aeque Godefrido (Gibboso) cum sponsa Mathilde praedistae Beatricis filia, ab ipso cæsare Henrico III in literis confirmationis spectare ad metropolim Trevirensem dicitur (c).

34) Longramp,

<sup>(</sup>z) Ap. Bertholet tom. v, probb. pag. 14.

<sup>(</sup>a) Ap. Honthemium tom. 1, pag. 60.

<sup>(</sup>b) Ut ait Otto 11 imp. in tab. confirmationis an. 982 ap. Calmetum tom. 11 probb. pag. 240 fq.

<sup>(</sup>c) Ap. Bertholetum hift. Lucemburg. tom. 111, pag. 131, & probb. pag. 23 fq. Confer. quoque Friderici de Lucelnburg, ducis Lothar. infer. confirmationem traditionis ecclesiæ de Longlari factam apud Nassoniam an. 1064 ibid. pag. 28 fq.

- 34) LONGRAMP, vel rectius Longramp, villa in pago Arduennaria, ubi Carolus Simplex præceptum dedit in gratiam Prumiensium an. Dececxx (d); hod. Longrhamps, haud procul a Bastonia.
- 35) MALMUNDARIUM, in Arduenna silva, & in diœcesi Coloniensi, ejusque districtu Oistlingiae situm (e). Neque vero sic proprie ad pagum Arduennensem referri debet, nisi quatenus unitum Stabulensi videtur. Oistlingia comprehendit præter Malmundarium, dominium S. Viti & præsecturam Juliacensem Montis Jovis: Amblavia (Amel), Bella vallis (Belval), Bullingen (Bullange), Butgenbach, Contzen, Kaldenherberg (seu Kaldenberg), Mongiovia (Montjoye), Rechta, Semrad, Weimbs. Hic igitur districtus suit limes Arduennæ & Ripuariæ provinciarum.
- 36) MARISCH villa, in valle Alfonciense, in comitatu Ardennense, regimini Henrici subjacente; in charta Sigsridi comitis patris an. Decenci (f). Eadem villa an. Decelli in pago Wabrensi ponitur, suitque in pago ejus minori Alsoncensi, seu comitatu Methingow, qui nunc sub præsidatu Arduennensi comprehenditur (g); hod. Mersch, caput decaniæ Trevirensis, archidiaconatus Longuion, quæ secus Suram extenditur.
- 37) MARLIDA, Marloy, haud procul a Marche en Famennes, villa ecclesiasticae possessionis S. Huberti (h), ad Arduennam

<sup>(</sup>d) Ap. Honthemium tom. 1, pag. 265 fq.

<sup>(</sup>e) Quod tum ex S. Remacli vita, tum ex chartis primævis Stabul. ap. Martene tom. 11, patet.

<sup>(</sup>f) Ap. Honthem. tom. 1, pag. 333.

<sup>(</sup>g) Conf. supra S. x11, n. 15.

<sup>(</sup>h) In miraculo, S. Huberti 11 an. 827 circiter, editionis Roberti pag. 73, obvia.

duennam quidem spectat, sed in ejus pago Famennes sita fuisse videtur.

- 38) MASBOURG villa (i), haud longe a monasterio S. Huberti in comitatu Rochefort; a qua familia nobilis cognomen habet (k).
- ad an. MxxxIII, quidam comes Stephanus firmaverat in ecclesiastica S. Huberti possessione (1). Idem Albericus ad an. MLVII: "Tem"pore autem prædicæ guerræ, (sive rebellionis Godsridi Barbati ducis adversus cæsarem Henricum III) "castrum de Mirual justa
  "imperatoris suit dirutum. "Idem ad an. MLXXXI: "Cum co"mes Albertus Namurcensis contra Godsridum castrum de Mire"valt intenderet ædiscare, episcopus Leodiensis Henricus præve"niens eundem totum montem cum pertinentiis a Richilde comi"tissa emit, & castrum reædiscavit. "Circa an. Mcxvi Obertus
  episcopus Leodiensis "castrum de Mierewaut resirmavit, & Bo"nonem de Wahar castellanum facit, "teste Aegidio Aureævallis
  monacho (m); hod. Mirouart in ducatu Bullionense.
- 40) NASSONIA, in Ardenna, S. Mononis habitaculum (n). Porro Ardennensis pagus in silva, quae vocatur Fridieres super sontem Nassoniam; in literis an. Mcclexx scriptis (o) dicitur Nassone

*e* %

<sup>(</sup>i) In miraculo S. Huberti aliquanto post an. 920, edit. Roberti pag. 95 extr. obvia.

<sup>(</sup>k) Conf. Bertholetum tom. v11, pag. 370.

<sup>(1)</sup> Ita corrigimus ultima verba mendose edita: S. Roberti professione.

<sup>(</sup>m) Ap. Chapeauville tom. 11, pag. 51.

<sup>(</sup>n) De quo ex actis S. Mononis sec. viti conscriptis Honthem. tom. 1, pag. 60. Conf. Usuardi martyrologium ad diem 18 Oct.

<sup>(</sup>o) Ap. Bertholetum tom. v11, probb. pag. 1 fq.

on Ardennes. Ecclesiam collegiatam ibidem fundasse fertur Pipinus rex (p). Differt a Nasonaco, quod Valesio est Schoneck.

- 41) NUDOCHI, pagus minor, in quo locus fuit Ura ad fluvium cognominem; hodie Ouren, teste charta an. Decili (q).
- 42) OCHAMP bona villa infra termines cariae Vilantiae, ut habet Cæsarius (r); hod. Ochamps inter Longlier & Vilance in ipso saltu Ardennensi.
- fteboldus rex in archiepiscopi Trevirensis gratiam dedit chartam an. Dcccxcv (s). Cave autem putes cum Honthemio, Palatiolum hoc Arduennense idem esse cum Palatiolo, tribus infra Trevirim millibus passuum a læva Mosellæ parte sito. Neque enim eousque Arduennae nomen invaluit; sed in Arduennensi saltu inter Bullionem & Vilantiam est quærendum, ubi vicus superest Paliseul. Idem memoratur in vicinia S. Huberti (t), cujus præco, Roberti, Palatiolum inter bona monasterii S. Huberti a Walcando episcopo sundatore donatum suisse ex literis hodienum extantibus tradit, & Paliseul vocari docet.
- 44) PRUMIA, monasterium infra terminos Bidense atque Ardennæ positum dicitur in testamento S. Salvatoris an. DCCLXII (\*), sive uti in Egidii tabulis an. DCCLXIV (\*), in sinibus Ardinnae.

  N n 2 Ipsa

<sup>(</sup>p) Cenf. Bertholetum tom. 11, pag. 150 fq.

<sup>(</sup>q) Ap. Honthemium tom. 1, pag. 60 excitata.

<sup>(</sup>r) In Reg. Prum. cap. 454

<sup>(</sup>s) Ap. Honthem. tom. 1, pag. 232.

<sup>(</sup>t) In miraculo xix. pag. 97 fq. Conf. notam 181 Roberti pag. 225.

<sup>(</sup>u) Ap. Houthemium tom. 1, pag. 122.

<sup>(</sup>x) Ibidem pag. 127.

Ipía tamen Prumia ad pagum Bedensem ac diœcesin Trevirensem refertur.

- 45) RACHAMPS, in filva Arduenna, annexum prioratui Ayvailles five Aqualias, prædium an. MexxxvIII, de quo supra. Fuit vero etiam in pago Arduennas, quippe situm prope Hussalise.
- 46) Rona, villa Amblaviæ & Malmundario proxima memoratur Aimoino (y); hod. Rosne.
- 47) Rupes, (la Roche), in Ardenna (z). Nescio, an in confinio pagi Fammenes sita fuerit; invenio enim ad Rupem oppidum duplex castrum, quorum alterum superius Roche en Ardenne, alterum inferius Roshe en Famenne nominantur (a). Ipsa vero Rupes cognomen dedit comitibus, qui abbatiam Stabulensem sibi commendatam habuere tanquam rectores seu administratores, in eademque & advocatos suos instituerant & monachis præfecere præpofitos. Albericus in chronico suo, sive quisquis sit ejus compilator, quamvis turbata prorsus temporum ratione ad an Deccey, Deccexxi, Deccexxxix & Deccexxii nominat Abba-comites, quorum characteres collatione cum catalogo abbatum Stabul, facta post Edm. Martenium (b) diligentius, sed brevissime illustrabimus. Albericus ad an. Dccccv, quem locum Martenius omisit, Adalardum comitem abbatem, quem catalogus abbatum an. Dccclxvii vita defunctum refert, his verbis inducit: "Apud Stabulaus Adelardus comes de Rupe in Ardenna "præerat vice abbatis. " Quis ille fuerit, obscurum est. Potuit esse

<sup>(</sup>y) Lib. 1v, cap. 53, ad an. 717.

<sup>(</sup>z) Conf. Albericum ad an. 972.

<sup>(</sup>a) In mappa Sanfoniana Pæmanorum in Eburonibus.

<sup>(</sup>b) In præf. tom. 11, coll. monast. S. 11 sq. & ea, quæ Ignatius Roderique, & Martenius inter se de juribus monast. Stabul. & Malmund. disceptarunt.

esse Eberhardi ducis Forojulensis filius, quem Eccardus (c) probabilissime satorem facit comitum Lomacensium sive Namurcensium. Sed sie dubitandum est, ipsum jam diem obiisse an. Decelxvil. Potuit etiam esse idem cum Adalardo comite, Irmentrudis reginæ, uxoris Caroli Calvi avunculo; de quo in demonstrationibus Salicis disceptamus. Successerat vero in restura abbatize Hircario episcopo Leodiensi an. Decelv. Post Adelardum abbatiam Stabulensem tenuere Luithertus Alberico (ad an, Deccexxi) spiscopus, Aegidio Aurezevallis archiepiscopus dictus; unde eum ex chartis Stabul. credas fuisse Moguntinum, qui an. Dccclxxxix vel Dcccxc obiit; eumque excepit Luitfridus comes, qui ex chartis Stabul, an. Dcccxc & Dcccxcv notus est, teste catalogo (d). Novem is annos abbatiam rexit, Successit huic Raginerius, sive dux seu comes, qui præter abbatiam Stabul, & Malmund, etiam tenuit illam S. Servatii, & occurrit in chartis Stabul. (e), obiitque an. Decexvi, cujus tempore an. Dececy Eberhardus comes. (de Rupe, credo, ex comitatu Namurcensi) advocatiam gessit. Anno autem Deceexii cum Raginero Berengarius comes (Lomacensis) pro Stabulensibus apud regem deprecatus legitur. Post Raginerum comitem apud Stabulaus praefuit Everardus comes & abbas, teste Alberico (ad an. Dccccxxxxx). Post Eberhardum rexere abbatiam duces Lothar, Giselbertus, Ragineri filius (f), qui etiam tenuit abbatias S. Servatii Trajectensem, & S. Maximini Trevirensem; & Couradus, Ottonis 1 gener, dux Lotharingiæ, an. DccccxLv-DccccLIII. De hisce Albericus (ad an. DccccLxXII): "Abbates Nn3

<sup>(</sup>c) In vet. monum. Quaternione pag. 70.

<sup>(</sup>d) Conf. Bertholet tom. 11, probb. pag. 5.

<sup>(</sup>e) An. 902, 905, 907, 911 & 912.

<sup>(</sup>f) Obvius in charta Stabul. an. 924 & 935.

" abbates S. Remacli: Giselbertus & abbas, & post eum Gund" radus (sue Conradus) similiter comes & abbas de Rupe in Ar" denna fuerunt. " Ex quibus verbis patet, comitatum de Rupe
annexum suisse abbatiæ Stabulensi. Unde cum Fridericus Lucelnburgicus, ab an. Mxlvi dux Lotharingiæ inferioris, majorque
advocatus Stabulensis, ad xv Kal. Jun. Mlxv obiisset absque heredibus masculis, uxorque ejus altera Raclendis vidua nupsisset
Alberto ii comiti Namurcensi, una cum advocatia majori Stabulensi comitatus de Rupe ad Namurcenses translatus est, quem
secundogeniti silii dein habuere (g). Anno Mcxlviii Henricus
de Rupe advocatus ecclesiae Stabulensis suit (h). Quum tandem comitatus Rupis a comitum Namurcensium familia transiret ad comites Lucelnburgicos, ab Hermesinde Namurcensi oriundos (i);
hi simul a monasterio Stabulensi advocatiam majorem receperunt
in seudum (k).

48) RUPESFORTIS, hod. Rochefort en Ardenne, caput decaniæ, olim comeciæ, quæ cum comitatu Rupis conjuncta suisse videtur. Mathildis silia sive Alberti, sive Henrici de Rupe, nupta Theoderico de Walecourt, ei peperit Wiricum de Rupesorti & matrem Theodorici de Hussaliaze (1).

49) SALMIS,

<sup>(</sup>g) Vide diplom. Stabul. ad an. 1088, 1118 & 1124 apud Martene tom. 11 coll. monum.

<sup>(</sup>h) Conf. literas ap. Martene tom. 11, pag. 125, ad an. 1148.

<sup>(</sup>i) Conf. pacis inter comitem Flandriæ & Theobaldum Barrensem initæ tabulas an. 1199 ap. Bertholetum tom. 1v probb. pag. 40 sqq.

<sup>(</sup>k) Conf. literas clientelares Wenceslai regis an. 1384 apud Martene tom. 11, pag. 137 sq.

<sup>(1)</sup> Conf. Albericum ad an. 1167, pag. 353.

49) SALMIS, castrum, quod Richerius in chron. Senoniensi (m) in territorio Ardenna situm dicit; Salm en Ardenne ad fluvium Albam, Amblavæ auxiliarem, unde comites de Salmis ex familia Lucelnburgensi nomen traxere. Primus quidem comes Giselbertus de Salmo seu Salmis an. Mxxxv-Mlvi, & domina Irmetruit de Salmana mortua ante Mxcviii (n); parentes Hermanni regis, dein hujus filius alter Hermannus comes de Salmis (an. MCXXIV-MCXXXI) & ex eo nepos Henricus comes Salmensis, quem Triumphus S. Lamberti de Bullonio (o) pluribus memorat. ls vero hereditatem adeptus in Vosago aliud castrum Salmis exstruxit in valle Brusca, in territorio Senoniensi, teste eodem Richerio. Hine Henrici 1 Salmensis filii, Henricus & Conradus. auctores duarum familiarum extitere, alter Salmensis in Vosago, alter Salmensis in Arduenna. Cave vero cum Browero (Annal. Trevir. lib. 1, pag. 121) ragum aliquem Selme in Arduenna fingas. qui idem sit cum pago seu comitatu Selme in divisione Procaspidana inter Blesitchowa & Albechowa memorato. enim potius Seline, pagus Salinensis, ad Saliam sluvium, cul vicinus fuit pagus Albensis ad Albam seu Vezouzam. Distinguendum vero etiam Salmis castrum in Arduenna ab alia villa Salme ad Salmanam fluvium in pago Bedenfi.

50) SERANIUS CAMPUS, villa prope S. Hubertum, ubi Walcandus episcopus Leodiensis an. DecexxxII obiit ac sepultus est (p); hod. Serinchamp.

51) Sigudis,

<sup>(</sup>m: Lib. 1v, cap. 26.

<sup>(</sup> n ) Ap. Honthem. tom. I, ad hos annos.

<sup>(0)</sup> Cap. 19 ad an. 1142 ap. Chapeanville tom. 11, pag. 599 sq.

<sup>(</sup>p) Conf. Aegidium ibid. tom. 1, pag. 153.

- 51) Sigudis, in page Arduennens memoratur in diplomate Arnulfi imp. an. Decexe (q).
- 52) Soummoulum, villa in pago Ardennensi & in comitatu Hoienfi sita, ab Arnulpho Flandrensium comite, post mortem patris Balduini comitis an. Mexxi traditur monasterio S. Huberti in Ardenna (r). Difficile est hæc conciliare. Habuit Balduini Marchisii Flandrensis, an. MLXX defuncti, uxor Richildis, heres comitatus Montensis sive Hainonii, prædia in pago Arduenna, alia, ut Braz & Grupont. Verum si Soumoulum in pago Arduennens proprie dicto situm fuit, alienus est a comitatu Hoiensi; sed comeciam in marca Pæmanorum tum habuit Theobaldus de Haia, subadvocatus Stabulensis; unde comitatus dictus est Haiensis. Honthemius (s) inter comites, chartæ Trevirensis testes, mendose edidit S. Diepaldi de Naga (lege Haya). Redit is ad an. Mc11 apud eundem (t) Thiebaldus advocatus (Stabulensis). Conf. quæ supra n. 25 de loco Havre notavimus. Si igitur Soumoulum fuerit Somelle ad rivulum, in Urtam a læva parte supra Durbuy decurrentem, spectabat ad comitatum Haiensem, & in ipso pago Famennes Ardennensi situm fuit.
- 53) STABULAUS, & Malmundarium, monasteria in silva seu foreste Arduenna, exstructa a S. Remaclo, quorum hoc, in diœcesi Coloniensi situm extra pagum Arduennæ, sed in consinio ejus, supra ad districtum Oistlinga retulimus sub voce Ambleva; illud in diœcesi Leodiensi, adeoque in ipso pago Arduennensi positum, non modo sedes principalis abbatiæ, sed & de-

caniq**e** 

<sup>(</sup>q) Apud Martene tom. 11, pag. 33 fq.

<sup>(</sup>r) Ibidem tom. 1, mon. ad hunc annum.

<sup>(</sup>s) Tom. 1, ad an, 1075, pag. 419.

<sup>(</sup>t) Loc. cit. pag. 478.

caniae Stabulensis est. Advocatos habuit comites de Rupe in Arduenna (n).

- 54) SURENSIS pagas minor (x), Arduennæ secus Suram, inde a limite pagi Bedensis prope Epternacum sursum usque in diœcesi Trevirensi situs ab austro Wabrensem regionem habuit consinem. Loca ejus alia colligas ex ambitu decaniæ Marisch, quam supra S. xiv descripsimus.
- 55) VIENNA in Ardenna ponitur ab Alberico (y), fuitque k est in diœcesi Trevirensi (z). Mons Viennensis memoratur in estamento S. Irminæ an. Dexeviii (a). Hodie Vianden, sedes omitum inde a seculo xii ineunte illustrium.
- 56) VILLACO, villa in pago Arduennensi super sumen Aisona, comitatu Waudrici; an. Dececlavi in charta Ottonis M. laudata, Ionthem. l. c. Neque is vero situm indicat, & nobis locus bscurus, cum non alium sluvium, quam qui Aureamvallem præersuit, in comitatu Ivotio, pagoque Wabrensi noverimus, atque Vaudricus comes nostram notitiam pariter sugiat. Forsan Waldbillig.
- 57) VILLANTIA, villa in Arduenna, id est, Osninc, ut ait æsarius Heisterbac. in glossa ad epistolam registro Prumiensi prænissam; in Arduenna, in charta Ludovici Pii an. Dcccxxxix (b), qua

<sup>(</sup>a) Conf. vitam S. Remacii ab Harigero scriptam apud Chapeauville tom. 1, pag. 93, & chartas Stabul. ap. Martene tom. 11, ab an. 651 scriptas, & quæ supra adnotavimus sub voce Rupes.

<sup>(</sup>x) In quo villam Gelesdorf super fluvium Sur sitam supra vidimus.

<sup>(</sup>y) Ad an. 1217, pag. 497.

<sup>(</sup>z) Conf. eundem ad an. 1229, pag. 532.

<sup>(</sup>a) Ap. Martene tom. 1, Miraeum opp. dipl. tom. 1, pag. 243, & Honthemium tom. 1, pag. 90 sq.

Apud Martene tom. 1, pag. 97.

W. hift.

qua cæsar villam olim regiam Vilantiam Richardo ostiario in proprium concessam, sed dein ob persidiam ejus ablatam, sacta cum Lothario silio reconciliatione, restituit; quo sacto Richardus comes eam monasterio Prumiensi contulit: in charta Lotharii imp. an. Dccclli (c) in pago Arduennensi, aliaque Lotharii ii regis an. Dcccllvi (d) in comitatu Arduennensi ponitur. Cæsarius (e) instru ejusdem curiae terminos sitam dicit villam Oschamps, jungitque mox villam Lubin (hodie Libens) aliaque loca Ulsi, Fagi, Ausi, Litze, Trancin, Muczy, Hogemunt, quas cum omnes ad allodium Villantiam reserat, ejusdem amplitudo apparet; hod. Vilance ad Letiam sluvium (Lesse), Lommæ socium, inter Mirouart & Paliseul in ducatu Bullionis.

- 58) VIULNA, villa in comitatu Giselberti, in pago Arduennae ponitur in charta Sigesridi comitis an. Deceleratii (f), qui eam Feulen, hodie dictam, quarto a Lucemburgo lapide jacere ait. Puto Feul ad Suram supra Diekirch & Ettelbruck, adeoque in ipso pago Arduennæ minore Surensi.
- 59) URCIMONTIS, castrum ad Semoiam in Arduenna; hod. Orchimont, caput olim comeciæ, dein dynastiæ, cujus possessores nomen ab eo traxere (g).
- 60) WILTZ, villa in pago Arduennensi ab Honthemio ex charta veteri excitatur, haud tamen satis curate. Nota hodie comitum sedes ad sluvium Wilzbach, Surze auxiliarem.

Locorum,

<sup>(</sup>c) Apud Martene tom. 1, pag. 101.

<sup>(</sup>d) Loc. cit. pag. 74.

<sup>(</sup>e) In Reg. Prum. cap. 45.

<sup>(</sup>f) Ap. Honthemium tom. 1, pag. 205.

<sup>(</sup>g) Conf. chartas Stabul. in testium subscriptionibus passim.

Locorum, quæ ad pagum Arduennensem spectabant, copiam produximus, quam augere jam facilius sit. Honthemius in descriptione pagi Bedensis ex tabulis quarundam sororum, Waldratæ & Herboaræ circa an. Dccxciv scriptis, loca affert in pagis Ardneuna & Bedensi sita, quæ, quomodo distribueremus, incerti fuimus, his verbis: in pago Bedensi, vel in Ardenna, quae vocatur Hoensal, & in villa Mendona, in villa Dagoradevilla, in villa Wix, in villa Lulingas. Ex his quidem Lullingen prope Clervaux in pago Ardenna; Mendona autem, alias Moenden seu Munden, hod. Meiden, in pago Bedensi fuit. Ceterum in recensione locorum Arduennensis pagi consulto omisimus ea, quæ in aliis pagis sita, in comitatu tantum Arduennensi ponuntur, ut illa, quæ in pago Recensi, sive Rizingow ad Mosellam supra Treviros quærendo supra memoravimus. Hæc enim certissime extra Arduennam in ipsa Trevirorum provincia sita suere. Addimus tamen, quam supra præterivimus nullibi in Arduenna nobis repertam, PETRIVILLAM in Arduenna, quam Leo ix papa in confirmatione rerum monasterii S. Mauri Virdunensis an. Mxlix fa- $\alpha$  inter alias bene multas villas memorat (h).

Verum non possum, quin hoc loco Arduennae pago vindicem castrum DASBURG, a quo Hermannus, sive Hezelo, Godfridi Arduennatis ejusdemque comitis Virdunensis filius, fraterque Godfridi 1 & Gozilonis 1, ducum Ripuarize, ac Friderici comitis Virdunensis, post monachi, cognominatus est. Hermannus sane comes de Dasburg (i), partem patrimonii habuit in Arduenna, quemadmodum fratres ejus & nepotes ex fratre Gozilone, castrum

002 Bullionis,

<sup>(</sup>k) Ap. Calmetum tom. 11, probb. pag. 281, linea 5.

<sup>(</sup>i) De quo vide Hugonis Flavin. chron. Virdun. ap. Labbeum Bibl. M/cpt. tom. 1, pag. 161, & biographum S. Richardi, Sigebertum & Albericum ad an. 1005.

Bullionis habuere suum. Fridericus comitatum patris Virdunenfem hereditario jure accepit. Post fratris Godesridi ducis obitum an. Mxix castrum quoque & dominium Eiham in Brabantia fortitus est Hermannus de Dasburg; tandem is, ad exemplum fratris Friderici, monachus S. Vitoni factus, & an. MxxvIII defunctus, heredem non habuit superstitem præter Mathildem filiam, nuptam Raginerió v, ultimo comiti Hannonize (1); ex quo nata unica heres filia Richildis, uxor Balduini Flandrize comitis, plura in Arduenna habuit prædia, quæ olim avi Hermanni de Dasburg fuerant (1). Hinc fere certum videtur, Dasburgum, unde ei cognomen venit, in ipsa Arduenna quærendum, idem esse cum Dasburgo, ad lævam Uræ sluvii medio itinere inter Ouren & Vianden, haud procul a finibus pagi Bedensis. Neque igitur opus est, ut illi cum illustri Schæpslino (m) nuptias affingamus cum herede filia Ludovici comitis de Dagsburg in Vogeso. Hermanni Arduennatis conjugem Hugo Flaviniacensis vocat Ma-Addimus eundem comitem Hermannum exheredem thildem. mortuum (hoc est, sine filiis comitatus heredibus) aliquántum temporis injuste detinuisse loca Scaletin & Palissol, dein hæc a Conrado 11 imp. restituta esse (n). Supra jam de Palatiolo diximus.

S. XVIII.

<sup>(</sup>k) Conf. Balderici Noviomensis chron. Camerac. lib. 111, cap. 10.

<sup>(1)</sup> Conf. literas Henrici epife. Leod. an. 1082 & 1087 fuper allodio Braz a Richilde emto, & monasterio S. Huberti tradito, ap. Bertholet. tom. 111, probb. pag. 39, & quæ supra ad n. 52 de Soummoulum notavimus.

<sup>(</sup>m) Alfat. illustr. tom. 11, pag. 48.

<sup>(\*)</sup> Teste Henrico 11 imp. in literis an. 1040, ap. Martens 1. c.

# S. XVIII.

# De pago Famennes.

Pagus F A M E N N E S seu Paemanorum, etiam quandoque Fal. minne vocatus, uti Arduennensis silvae pars fuit, ita & ad comitatum Arduennensem, seu pagum majorem, sive provinciam Arduennensem relatus, quasi marca Arduennae fuit adversus Condrusios, ad ducatum Lotharingize inferioris spectantes. Si quidem indicis ecclesiarum ac decanatuum ad archidiaconatum Famennes spectantium nobis copia esset, curatius de eo disputandi locus foret, Ipse enim Sansonius in diœcesis Leodiensis parte, Paemanos in Eburonibus exhibente, præter archidiaconatum Arduennæ & Condros, non expressit nomen Famennensis archidiaconatus, qui intermedius, certeque marchiam Famennensem & præsecturam majorem ducatus Lucemburgici dictam Mairie de la Marche, complexus fuit. Rivos legit Lommam ejusque auxiliares Letiam (Lesse), & Hetrey, tum Urtam, ejusque auxiliarem Sedoiam (Soye). Confines habuit pagum Ofnint seu Arduennæ, partem cis-Mosanam pagi Lomacensis, ad quam spectabant Hasteriæ abbatia & castrum Theoderici (Chateau Thierry), inde pagum Condrusium. Comitatus Rupefortis & Durbuii in eo nati sunt. Multa vero loca, quæ ad eum pertinebant, jam supra, ut Arduennensia, adduximus. Nos jam ea addemus, quæ diserte in pago Famennes seu Falmines sita dicuntur. Atque sic statim dubitandum, num, quod Valesius (o) vult, Falemannia, Falmaigne, princeps pagi locus fuerit, eidemque nomen Falemanniae seu Falminnes impertiverit. Nos quidem scripturam Falminnes pagi corruptam ex Fæminnes, Phaemani, rectiusque ab hoc populo vulgare etiamnum nomen Famennes ad pagum transiisse censemus. A

0 o 3

A loco quidem Falemannia familia dominorum nobilium cognomen olim habuit, quos loquuntur & chron. Walciodorense & chartæ monasterii Walciodor. (p) in primis Anselmum de Falemannia, fratrem germanum Hillini, archiepiscopum Trevirensem (an. McLII-McLXIX), quem appendix Gest. Trevir. Aureævallensis (q) ad an. McLII natum fuisse dicit in dioecesi Leodiensi de Falemannia prope Dionantium. Jam vero an. Deceexelii in charta Walciodorensi (r) occurrit Widricus vir nobilissimus de Falemannia, qui coram Eilberto comite de allodio suo paterno de Falemannia censum dicto monasterio obtulit. Nusquam vero Falemanniam legimus in pago Famennes sitam fuisse. Multo tutius marcam sive marcham, villam cognominatam en Famennes (quod pro documento sit) ad Marchette rivum, caput pagi putamus. Villa hæc antiquitus nexa fuit comitatui de Ruppe seu Ruppis, (Roche en Ardennes ou Famennes) & advocatiæ majori Stabulenfi. Unde eam Wenceslaus rex an. Mccclxxxiv recepit feudi lege a Stabulensibus: "Recognoscimus — quod nos villam nostram Marchiae " relevaverimus a venerabili abbate & monasterio Stabulensi ord. "S. Benedicti Leodiensis diœcesis & cetera bona, quæ ab eis tan-, quam comes Rupensis tenemus, ad instar prædecessorum nostro-"rum comitum Rupensium; & ob hoc dictum monasterium per-" sonas & ejus bona tamquam advocatus, defensor & protector, ", tueri, defendere & protegere intendimus — nostris tamen ju-"ribus, ad quæ nobis tamquam comiti Rupensi facere tenentur, " semper salvis &c. " (s) Quamvis autem Faminne pagus ad iplam Arduennensem provinciam pertinere visa sit, tamen idem a comitatu Arduennensi, in quo villa Ledernaus & Graisda, a pago

<sup>(</sup>p) Ap. Martene tom. 1, pag. 865.

<sup>(</sup>q) Ap. eundem tom. 1v, pag. 172.

<sup>(</sup>r) Ibidem tom. 1, pag. 287 fq.

<sup>(</sup>s) Ap. Martene & Durand tom. 11, pag. 137 sq.

pago Condruscio (in quo villa Vervigium) a comitatu Laumenss. a pago Hasbanio diversus memoratur in charta Lotharii 11 regis an. Decelais (t), que in eo ponit villam Hunnin (hodie Houn en Famine a finistra Lommæ fluvii super Falemanniam); itemque in Falminne locum, qui dicitur Lomna, & in Strata mansum unum, & in Brattis mansum dimidium &c. Confirmatio Ludovici Germ. an. Decelxxiv facta (") eadem loca repetit, corrupte quidem pariter, sed ita, ut in priori charta quædam omissa videantur; in Falmine pago villam Humnin & locum, qui dicitur Lobusbierant (Lomprect sive Lompré inter sluvium Lesse & Choul, haud procul a Mirouart), Hulisbach (forfan Hulfoneaux ad Lommam infra Falmaigne), Genedricio (inter loca a Poppone 11 abbate Stabulensi an. Mcxix defuncto, alienata a monasterio (x) obvium est Generez nescio quod), Medis & in Strata mansum unum, & in Mantias & in Bratis mansum dimidium & Curbionem (Curbion prope Chiney) & Wisippen cum Milinam & Philuppam &c. In sententia lata Henrici episcopi Leodiensis pro monasterio S. Huberti an. Mexxix (y) occurrit Bure, in pago Falmeniensi, ubi erat mater ecclesia S. Huberti propria, & villæ, quarum decimæ ad illam pertinebant, Verterina & Vauverelia, Bure sitne Burs villa vicina villæ Lompreit, an mendose pro Hour en Famenne ad Lessam, haud definimus. De Verterina ipsi hærent monachi S. Huberti, ex quibus Romualdus Hancart, nomen ejus superesse conjecit in villa Han ad Lessam, ubi sit etiamnum curtis la Cour de Trina (2). Forsan menda subsunt, legendumque certe Mauverelia, Maurille, prope Rochefort; neque inde longe funt Bure & Froier, five Fouriere. Valefius porro huc trahit Heidram, Haidre-

<sup>(</sup>t) Ap. Martene tom. 11, pag. 26.

<sup>(\*)</sup> Ap. eundem 1. c. pag. 29.

<sup>(</sup>x) Ibidem tom. 11, pag. 89 fq.

<sup>(</sup>y) Ibidem tom. 1, pag. 498.

<sup>(</sup>z) Conf. eundem 1. c. in notis.

Haidre en Famennes, quam, nisi sit sluvius Hedrey, nescimus. Comitatus vero Durbuii totus suisse videtur in Pæmanis, quemadmodum Rupes in Arduenna etiam dicitur en Famennes, teste mappa Sansoniana, & comitatus Rupesortis. Famennes enim pagus suit in Ardenna. Durbuium æque & Rupes olim pertinuerant ad comites Namurcenses; sed ex pace an. Mcxcix, Ermesindi heredi utrumque cum Lucelnburgo vindicabat Theobaldus, comes Barri, tum ejus uxor; hinc Alberico teste ad an. Mcxciii (pag. 400) Theobaldus comes Barri cum uxore habuit tria castra, scilicet Lusceburg, Drebuium & Rupem in Ardenna. De Haya comecia, Haye, supra in pago Ardennæ voc. Havre & Soummoulum quædam disputavimus. Valesius præterea vidit literas Ottonis i pagum Falmenna loquentes, sed nihil ex iis attulit, quod ad notitiam locorum augendam pertineat.

# S. XIX.

De pago & comitatu Condrusiorum, seu Condros.

Condrusius olim pagus & comitatus, cujus nomen hodie superest, & in regione Leodiensi Condros, & in archidiaconatu cognomine, sed inde ab eresto an. Molix episcopatu Namurcensi in angustiores sines redasto, antiquioris populi Condrussorum appellationem refert. Condrussi habuerant igitur agros inter Pæmanos seu Arduennam & Mosam slumen, inde a Deonantio ad Hoium usque & sluvium ei præsluentem Hoiulum, videnturque iis conjuncti Segni forsan traus-Urtani (\*). Pagi hujus descriptionem vix inchoarunt Valesus & Besselius, necdum aliquis, quod scio, eum pro rerum copia illustrare aggressus est. Nos tentabimus, quamvis non satis bene instructi.

In

<sup>(\*)</sup> D'Anvillius eos collocat ad Spontinum fluvium, ubi nobis funt Condrusii. Sed & idem Caeresos male in ipsis Treviris ad Carum fluvium ponit.

In testamento Ludovici Pii imp. quod Annales Bertiniani referent ad an. DcccxxxvIII, post comitatum Arduennensium ponitur comitatus Condorusto, eique succedunt tum versus occidentem regiones inde per cursum Mosæ usque in mare, tum versus orientem ducatus Ripuariorum. In divisione procaspidana regni Lothariensis cessit Carolo post Mosminse & Castricium, comitatus Condrust; tum de Arduenna pars occidentalis, sicut slumen Urta surgit inter Bislanc & Tumbas (Beling & Tomen) ac decurrit hac parte in Mosam, & sicut resta via ex hac parte occidentis pergit in Bedensi. Quicquid vero ab orientali Urta erat, Ludovicus accepit, de Arduenna, sicut flumen Urta surgit inter Bislanc & Tumbas, ac decurrit in Mosam, & sicut resta via pergit in Bedenst - excepto quod de Condrusto est ad partem orientis trans Urtam: & abbatias Prumiam (sitam in confinio Arduennze & Bedensis pagi) & Stabulaus, quæ ad ipsum pagum Arduennæ spectabat. patet, partem Condruscii comitatus trans Urtam confines habuisse pagum Liugensem & ipsum Ardennæ pagum ad Amblevam. mappa Sansoniana Pæmanorum in Eburonibus districtus Testis referri videtur ad archidiaconatum Condros; nescio quam bene. Ipse vero districtus fuerat pagi Liugensis pars in confinio Ripuariæ & Arduennensis. In divisionis Procaspidanæ tabulis singulariter nominantur inter monasteria S. Mariae in Deonant & Andana (Andenne). Loca autem Deonantio vicina ad Condrusios referri videbimus; & de Hoio hoc minus dubitandum est, quod comitatus Condrussiorum fuerit ipse Hoiensis dictus a capite suo. (Conf. infra locum 24). Sed loca enumeremus.

1) Alnit, villa in pago Condrusco, a Carolo Crasso imp. an. Decelexeiv (a) donatur Theodoni cuidam sideli Giselberti comitis illustrissimi (comitis Mansuariorum, seu pagi Magnissi ad Mehainam

<sup>(</sup>a) Non 888, uti est ap. Martene & Durand tom. 1, pag. 30 sq.

Mehainam fluvium & Darnuensis pagi ab Orna sluvio, Sambræ auxiliari, sic disti). Vicina suit forestis Hulsinas, unde ad Lommam prope Dinantum suisse locum suspicamur.

- 2) Andana (vulgo Anden seu Andenne) villa inter Namurcum & Hoium, monasterio nobilium canonicarum a S. Begga, Ansigisi vidua, exstructo an. Dclxxxvi insignis (b). In literis Henrici iv imp. an. Mc1 vocatur villa Andana, quae ad septem ecclesias dicitur.
- 3) BAINA & WALTHINA, vel Waltina, vocantur appendiciae Vervigii villae in pago Condruscio, in chartis Stabulensibus Lotharii II regis Lotharingiæ, & Ludovici Germanici an. Decelais & Decelaiv, de quibus deinde.
- 4) BARSINA, inter villas pagi Condustrinse in charta Carolomanni an. Deckly; hod. Barsenna, prope Cinnacum (Chiney) ad sontem rivi decurrentis in Spontinum sluvium (c); insra illam quoque est Barsenat vicus.
- 5) BRABANTE, in eadem charta memoratur; hod. Bra-bant infra Chiney ad fluvium Spontinum.
- 6) Burcido, villa in pago Condrustico, super sluvium Solcione, an. Deceli in præcepto Lotharii i imp. de rebus Hadingi in pago Condrustico (d). Hadingus has res donaverat monasterio Prumiensi. Amnem quidem ejus nominis neque in Sansonianis, neque in Homannianis ceterisque mappis notatum reperio; sed Boursut ad rivum auxiliarem Hoiuli sluvii, neque longe inde abest alius vicus Bourcy.

7) Caedina,

<sup>(</sup>b) Conf. Sigebertum Gembl. ad hunc annum.

<sup>(</sup>c) Vide tab. comitatus Namurcentis per Homannianos heredes editam an. 1746.

<sup>(</sup>d) Conf. Martene & Durand coll. tom. 1, pag. 127.

- 7) CALDINA, an. DCCXLVI; hod. Chaltin, ad rivum, Spontini asseclam.
- 8) CENNACUM, (unde Giselbertus & frater ejus Godeschalcus de Cennaco cognominati), in confirmatione donationis prioratus Longlier per Fridericum Lucelb. Lothar. infer. ducem an. Mlxiv facta (e), sive Cinnacum, hod. Chiney, ad Bochum sl. in sinibus Condrusiorum & Pæmanorum, ultima passum in tumultu graviori, inter Ballivium de Condros & tres fratres equites exorto an. Mcclxxv, mox in bellum inter principes aucto, quod dicitur Cinnacense (f). Inter loca sacra Leodiensis & Lossensis agri (g) etiam memoratur S. Mariae virginis Cennacense in Condrusso.
  - 9) CONDROS villa, sex leucis a Leodio distat. Cf. Valesius.
- 10) DIONANTE castrum (hodie Dinant, oppidum ad Mofam) sæpius in monumentis obvium, cum Hoio, quamvis absque pagi notatione, sed etiamnum ad regionem seu tractum Condros refertur. Sec. vi S. Monulphus id donavit-ecclesiæ Tongrensi.
- an. MXXVIII Walternus quidam morti vicinus, pro sepultura in monasterio Walciodorensi in Lomacensi provincia jus suum donat (h); tersan Genselle ad rivum, qui inter Andanam & Hoium medius est. Inter testes amicos subscripsit quidam de Hubis, quod ad ejusdem rivi confluentes est.

Pp 2

12) HALMA

<sup>(</sup>e) Ap. Bertholetum tom. 111, probb. pag. 28 sq.

<sup>(</sup>f) De quo vide Joan. Hocsemii chron. ap. Chapeauville de gestis Pontis. Leod. tom. 11, pag. 308 sq. & Magnum chron. Belg. tom. 111, pag. 285, script. Pistor. edit. Struv.

<sup>(</sup>g) In Laur. Robyns dipl. Lossens. additis Mantelii historiae Lossensi pag. 47.

<sup>(</sup>h) Ap. Martene tom. 1, pag. 398 fq.

- 12) HALMA & HAIST, in Guoldo manso, corrupte leguntur in charta an. Decelvi. Halma forsan est Hamois e regione Chaltini.
- 13) HARZ, locus in pago Condustrio; an. Decene in charta Arnulfi (i).
- 14) Hogium, Hoium, (hod. Huy) cum Dionante castro jam memoratur in præcepto Childerici 11 Stabulensi an. Dexliv; quod oppidum ex capitalibus ecclesiæ Leodiensis comitatui Hoiensi (h.e. pagi Condros, conf. infra n. 24) nomen olim dedit. Comitatus vero Hoiensis tum præter Condrusios etiam complexus est partem Hasbaniæ; Otto enim 11 imp. in literis an. Dececelxxx (k) restituit Stabulensibus praedium, Turninas vocatum, in pago Hasbanienst & comitatu Folchuini comitis Hoio situm. Comitatum Hoyenfem, quem regum beneficio comites administraverant, Ansfridus, comes Hoiensis, idemque, ut ait Sigebertus Gembl. (1), Bratuspantii concessit ecclesiæ Leodiensi, consirmante Ottone III imp. per literas an. Dcccclxxxv (m). Ecclesiam Sanctimonialium, quæ dicitur S. Victoris, prioratus titulo insignem, restituit Notkerus præful Leodienfis an. Dcccclxx11-Mv111. Bafilicam S. Mariæ in Hoio a S. Materno olim inchoatam perfecit & ditavit Theoduinus episcopus Leodiensis an. MLXVI ( n ). Ibidem Cono comes de Monte acuto (o), & Lambertus filius comes de Claromonte Leo-` diensis

<sup>(</sup>i) Ap. Martene tom. 11, pag. 34.

<sup>(</sup>k) Ibidem tom. 11, pag. 49.

<sup>(1)</sup> Ad an. 997. Conferatur Albericus ad an. 996.

<sup>(</sup>m) Quas edidit Chapeauville tom. 1, pag. 215.

<sup>(</sup>n) Teste Aegidio, Aurezvallis monacho, ibid. tom. 11, pag. 3 sq.

<sup>(</sup>o) Filius Gozilonis comitis Bohaniæ an. 1064 defuncti. Bohas castrum fuit ad Semoiam, in comitatu Orchimont. Sed & aliud ad Urtam prope Durbuy, atque inter Durbuy & Rupem, Pæmanorum loca, Mons acutus olim fuit prope Marcour.

diensis dioecesis (p), cum aliis etiam viris nobilibus & ignobilibus, inter quos & Petrus Eremita cum quibusdam Burgensibus Hoiensibus ex voto in itinere maritimo fundavit ecclesiam S. Sepulcri & b. Joannis Baptistae. Atque cum hoc Novum monasterium Hoiense ab initio rectum suisset per Priores, quorum primus suit Petrus Eremita, mutatum illud est in abbatiam au. Mcoviii (q). Huic monasterio debemus compilationem chronici, quod Alberici monachi trium sontium nomen præscriptum vulgo habet, vel certe accessiones ultimas (r).

- 15) LENIONE, villa in pago Condustrinse, occ. an. DccxLV19 itemque an. DcccLX11 & DcccLXX1V in tab. monasterii Stabulensis hodie Lignon prope Cinnacum.
- 16) MESANIA, an. DccxLvi; hod. Masoigne, in eadem vicinia.
- 17) Mosali, locus, occurrit cum Barsena an. Decelui, ubi homines Carolomanni majoris domus ex genere Condustrinse bona habuere: locus obscurus.
- 18) Osonia, villa in pago Condruscio, occurrit in chartis Stabulensibus an. Decelui & Decelui phod. Osoigne sive Ausoigne, ad Hoiulum sluvium.
- Polleur ad fluvium Theu, Wezze auxiliarem, in districtu Tectis ad fiscum regium pertinente, hodie in marchia Franchimont. In eum certe pertinet archidiaconatus Condros, si fides est penes

  Pp 3 mappam

<sup>(</sup>p) Ut habet Albericus ad an. 1101, pag. 189.

<sup>(</sup>q) Teste eodem, pag. 448.

<sup>(</sup>r) Hinc compilator ait ad an. 1236, pag. 557: "Eodem anno — in "vigilia paschæ obiit Alexander primus abbas nostræ ecclesiæ novi "monasterii Hoiensis., Sic enim legendum est pro Leodiensis; cons. ad an. 1208 & 1231.

mappam Sansonianam Pæmanorum in Eburonibus an. Moclevir. Villam certe Palisiol (ad Amblevam) loquitur charta Stabulensis Henrici III imp. an. MxL, sed & est Polseur ad sinistram Urtæ in dominio Sprimont.

- 20) PORNODE, an. DCCXLVI; hod. Purnode, haud longe a Dinant castro.
- 21) RUDIS, occurrit an. DCCXLVI; hod. Rie ad fontem Spontini.
- 22) SERARIO, an. DCCXLVI; forsan Seré, ad fontes amnis, qui prope Oubin Mosæ miscetur.
- 23) SILVESTRIS CURTIS, villa in pago Condruscio, occurrit an. DCCXLVI, DCCCLXII & DCCCLXXIV cum villa Sleinon, (vel potius Lignon); occurrit etiam in charta Rigoldi de Alsunza an. McIV (s) inter testes homines (seu vasallos) ecclesiae Stabulensis Werizo de Silvestrecourt. Suspicor susse in vicinia Cinnaci, nescio, an hodie Champs de bois.
- 24) VILLA, locus in pago Condruscio, an. Decelkii & Decelkiv in chartis regiis Stabulensibus, itemque in charta Brunonis archiepiscopi Coloniensis an. Dececliii ponitur in pago Condustrio, in comitatu Hoio; unde Hoium in Condrussis suisse novimus; forsan Ville ad dextram Urtæ inter Durbui & Aivaille.
- 25) VERVICIUM villam in pago Condruscio cum suis appenditiis, id est, Bainam & Walthinam, sive Waltinam, cum aliis antiquis possessionibus confirmant Lotharius 11 an. Decelkii, & Ludovicus Germanicus Stabulensibus (t). Besselius Vervigium esse dicit Versa, haud procul ab Hoio; Bainam vero improbabiliter explicat de loco Bainort vel Baimont; quod longius inde est, & in Leodiensi potius pago situm. Sed illa prope Hoium villa in omnibus

<sup>(</sup>s) Ap. Martene tom. 11, pag. 78 fq.

<sup>(</sup>t) Ibidem pag. 26 & 29.

omnibus mappis nostris vocatur Versus. Sic sunt vero alia loca in tractu superiori suvii Hoiuli, que nominis similitudinem referent. Nihil igitur definiendum. Inter bona a Poppone 11 abbate distracta ante Mcx1x memoratur etiam Vervieres, quod quidem in districtu Testis querendum, adeoque in pago Liugensi.

- 26) UFFIENSIS ecclifia S. Medardi in Condrusso resertur inter loca sacra agri Leodiensis (u). Hod. Ussey, caput decanize.
- 27, 28) WADALING VILLA, & WARSIPIO, quæ loca an. Decenti memorantur, nobis obscura sunt.

Ceterum addimus Eberhardum Cisoniensem, ducem Forojulii an. DccclxvIII defunctum, in testamento suo (x), inter alia etiam, quod habuit in pago Condiestrim, legasse silio alteri Berengario, postea duci Forojuliensi, tandem regi Italiæ.

# S. XX.

De districtibus Testis & Oistlinga, Arduennae provinciae terminis.

Districtus Tectis, quem cum districtu Aquis post pagi Liugas partem cis. Mosanam ponit divisio Procaspidana in portione Ludovici Germanici, in charta Ludovici infantis regis Germanici, qui illum an. Deceeviii ecclesiæ Leodiensi a Zuenteboldo rege donatum sirmavit, vocatur fiscus Testis in pago & comitatu Liuvensi, cui tum præerat æque ut Hainuensi pago Sigehardus comes (y). Quidam hinc sumsere pagum Liuvensiem, diversum a pago Liugensi seu Leodiensi. Sed potius Liuvensi corruptum putamus ex Liugensi. Ipse enim Zuenteboldus primus donator villæ

<sup>(</sup>u) Conf. Mantelii hist. Lossens. eique annexa diplomata Lossensia pag. 48.

<sup>(</sup>x) Ap. Eccardum Quatern. monument. pag. 38.

<sup>(</sup>y) Ap. Miraeum in cod. piarum donationum cap. 25, pag. 34, & Chapeauville de gestis episc. Leodiens. tom. 1, pag. 168.

Tectis in charta Decexeviii (2) cam sie describit: "Villam " nostri dominicatus sitam in pago Leuga super sluvium Poledam , (Poleur, aliis Then) vocabulo Teux cum omnibus ad eam ", pertinentibus. " Carolus Simplex, Lotharingia potitus, in charta an. Dccccxvi (a) ecclesiæ Leodiensi porro tradidit "fore-, stem, quæ olim pertinuerat ad Tectis villam, quam dato ,, fisco Zuentipolchus retinuerat ad manum regiam, quamque " constat in pago Luuiensi atque in comitatu Sichardi sitam, at-" que istis finibus circumquaque conclusam — " Ex ipsa vero finium descriptione discimus, forestem hanc Amblavia amne inde a Stabulaus, & Wesa sluvio conclusam suisse. Pars igitur hujus forestis, certe confinis fuit silva in loco nuncupante Astanetum inter duos rivulos Tailernion & Dulnosum, de qua contentio fuit inter Stabulenses & Albricum astorem fisci regii Testis, a Ludovico Pio imp. an. DcccxxvII diremta, testante ejus præcepto (b), Astum Testis palatio regio &c. In eodem pago ejusque districtu Testis situm credimus Novum castrum in pago Leochens, hodie Neufchateau sur Ambleve (haud procul a fonte Tungrorum, hodie Spa), ubi Lotharius 11 rex an, Decelx11 in gratiam Stabulensium præceptum dedit (c). Leodienses hunc districtum dein dixere marchiam seu marchionatum Franchimont; ad quem præter ipsum castrum Franchimont, referuntur Vervia (Verviers ad Wesam fluvium) & Spada (hodie Spa). Districtus igitur Tectis Arduennensem provinciam separabat ab inferiori Lotharingia.

Dicendum quoque foret de alia marca seu districtu OIST-LINGA, diœcesis Coloniensis, quo disterminatur Arduennensis provincia a Ripuariis. Sed eam jam attigimus supra in descriptione Arduennæ (n. 35 voce Malmandarium).

Longum

<sup>(</sup>z) Ap. Chapeauville loc. cit. pag. 162.

<sup>(</sup>a) Ibidem pag. 160.

<sup>(</sup>b) Ap. Martene tom. 11, pag. 24 fq.

<sup>(</sup>c) Ibidem pag. 27.

#### S. XXI.

Longum latumque tractum inter Mosam & Mosellam, præter comitatum Mosellensem, proprie sic dictum, & comitatum Bedensem, quos Specimini ii refervamus, adhuc peragravimus. Uti vero qualicunque opellæ meæ melius accendatur lumen, tabulam totius tractus hujus intermedii cum confiniis adjungimus, in qua adornanda mecum diligens fuit geometra peritissimus, in qua adornanda mecum diligens fuit geometra peritissimus, soan. Theob. Fritsch, idemque praxis geometricæ in gymnasio nostro magister. Cum vero animadverteremus, etiam pagi Virdunensis, cis- & trans-Mosani, sines & loca, ne quid vacuum in tabula existeret, designanda esse: pænitebat me fere, supra (d) obiter de pago majori Virdunensi, diæcesin ipsam æquante, dixisse, neque locorum agmen adduxisse. Quare ut hanc partem expleamus, subjungimus excursionem in omnem pagum Verodunensem, pagorumque confinia.

In pagi Segintensis s. Santtensis (e) descriptione duo loca omisimus, quæ ad illum designandum conferri poterant. Adso, vetus auctor hist. episc. Tullensis, qui pagum hunc Segintensem nominat (f), in vita Bertholdi episcopi Tullensis resert: Idem impetravit ab imperatore Henrico (11 sive sancto) & bannum venationis super Mosam sluvium a Segintensi comitatu usque ad Sorciaeum. Comitatus Segintensis certe ad Ararim usque seu Sauconam, inde ad ipsam Mosam pertinuisse videtur. Presacum in pago Bedensi ad Mosæ dextram situm suit. Subsidio est chronicon S. Michaelis (g) his verbis: "Erant in pago Santinse quædem

<sup>(</sup>d) S. x., pag. 223 fq.

<sup>(</sup>e) Jam an. 640 Fredegario teste c. 87 Aenoualaus comes Sogiantensis cum pagensibus suis Sigeberto regi Austriæ contra Thuringos adfuit.

<sup>(</sup>f) De mirac. S. Apri cap. 24.

<sup>(</sup>g) Ap. Mabilion. analect. tom. 11, pag. 374 sq. & Calmet. tom. 111, probb. pag. 102.

Vol. V. Hift.

"dam villæ antiquitus juri abbatiæ S. Michaelis sub testamentis "regum & privilegiis imperatorum Romanorum subditæ, quas non "resistente, ut oportebat, abbatum ignavia prisco tempore duces, "qui videbantur loci desensores, patroni dicti vel advocati, loco "subtraxerant, partim sibi retinentes, partim suis militibus in "benesicio tribuentes. "Hæ igitur villæ post obitum Friderici n ducis Lotharingiæ abbas S. Michaelis ab imperatore Conrado Salico, sibi ut redderentur, petiit. Una villarum, quas recupenaverat, quae Arevilla dicitur, in qua abbas claustrum fundavit, dictum de Harevilla, prioratus nomine. Atque hoc claustrum cum villa situm est ad ipsam Mosam in valle, per cujus medium suvius decurrit. Quum Harevilla etiam in Bassiniaco sita sit, & in consinio pagi Sulossensis, colligimus, comitatu sive pago majori Sanctensi etiam comprehensum sulsse Sulossensem.

Excipit pagum sive comitatum Sanctensem pagus Bedensis ad Mosam, quem cum Tullensi agro in comitatum Tullensem coaluisse putamus, in eoque supra (h) Beda, Girunnivilla, Commerciacum, Sorceium & Valliscoloris a nobis cognita suere. Villa quidem Beda (Void) ad sluviolum Vidum sita, olim Noviantum dicta, & palatio regio nobilis suit. Chronographus Tullensis, quem supra diximus (i), sic de ea loquitur: Dedit etiam praememoratus rex (Dagobertus I) interveniente eodem venerando antistite (Teutsride Tullensi) Fiscum ad praesatum Leuchorum sedem, nominatum Noviantem in pago Bedinse super sluviolum Vidum (Void), cum palatio regio & ecclesiis ibidem constructis, & omui apparatu ecclesiassico.

Carolus Simplex an. Dececx XII ecclesise Tullensi villam No. - VIANTUM cum ecclesia, omnibusque appendiciis suis, cum rivulo nominato VIDO per eandem villam decurrente, ad piscationem fratrum,

<sup>(</sup>h) S. v11, pag. 211 fq.

<sup>(</sup>i) Cap. xxxii ap. Calmet. tom. 1, pag. 167.

fratrum, bannum stiam pro silva confirmavit. Novianti palatii, quod neque Valesius, neque Besselius tetigere, nomen cessit Vedæ vel Bedæ, a sluvio sic dictæ. Ad eundem sluviolum invenimus Siccum vidum, hodie Sauvoi.

Pago Bedensi trans Mosam confinis suit pagus Odornensis, de quo supra (k) quædam rectius docuimus. Etiam hujus pagi aliquoties mentionem facit historia Tullensis (l), ubi is vocatur pagus Ornensis, & Rassiniacum quoque memoratur; in vita Bodonis episcopi, qui ex pago Odernensi ortus, villas in eodem pago Nasius & Nasitus (Nas & Nancoy) de sua proprietate dedit ecclesiæ Tullensi; dein Amboldi villa in pago Odornensi (m), quam Rotgerus comes contulit Gozlino, episcopo Tullensi. Calmetus subnotat, id hodie dici Amblainville; cujus nominis villam non reperio ad Odornam trans-Mosanam, sed Abienville. Calmetus, credo, aberravit ad Ornam pagi Virdunensis. Ibi enim est Amblinville, ad sluviolum, qui prope Troyon Mosæ miscetur, & ab amne Longeau, Ornæ auxiliari, jam paulo remotior est. Sed relinquamus hæc aliis.

Jam quidem pagi five comitatus Verodunensis, cujus partem tantum scilicet Wabrinsem (n) illustravimus, loca omnia, quantum pro rerum nostrarum copia sieri licet, colligamus. Bonam eorum copiam una charta Wolfaudi comitis, sundatoris S. Michaelis, an. Decix scripta, quam post alios repetiit Calmetus in probb. suis. Adhibuimus præterea alia monumenta in eodem opere edita, eaque contulimus cum diæcesis ecclesiasticae rationibus. Inchoamus certe notitiam, quam alii deinde persiciant.

Qq2

ADMERENTE

<sup>(1)</sup> Pag. 198-

<sup>(1)</sup> Ut cap. xxx1.

<sup>(</sup>m) Cap. xxxIII.

<sup>(</sup>n) Supra pag. 228 sqq.

ADMERENTE S. MICHAELE; corrupte sic legitur in charta Pipini regis an. DCCLV (0): "loco aleco (aliquo) in "pago Vereduninse, quæ appellatur Admerente S. Michaele Archangelo super sluvio Marsupiæ, quem Vulsoaldus quondam pro "sua vita nobis dedit, pro eo, quod quod illo castello ibidem vo"lebat ædificare ad nostros inemicos recipiendum—" Calmetus legere jubet Ad montem S. Michaelis. Volsaudus comes ibidem ædem sacram in honorem S. Michaelis construxerat, de qua mox vide sub voce Castilio.

ALBERE-VILLA, in comitatu Virdunensi, in literis Dadonis episcopi Virdunensis an. Dcccxciii (p); hod. Auberville, ad Airam sluvium subtus Clarum montem in Argonna. Eandem villam esse putamus cum sequente Arboreivilla. Eædem literæ distinguunt comitatum Dolmensem, in quo suit Mons Falconis.

AMBLIVIUM castellum, in historia episc. Virdunensis Alberonis XLV; hod. Ambly, ad dextram Mosæ, medium inter Verdunum & oppidum S. Michaelis.

. AMELIA, in pago & comitatu Virdunensi, Dececia, quam supra ad Wabriam Virdunensem retulimus. Eadem enim curtis cum Geldolsi villa an. Dececiant in pago Webria ponitur, & ab Ornæ sinistris partibus sita est.

AMONZEIVILLA, an. Dececlii in literis S. Vitoni Virdunensis scriptis ab Ottone i cum aliis locis, quæ in diœcesi & pago Virdunensi sita novimus, conjungitur; & in privilegio Joannis XII papæ an. Dececlii; hod. Monzeville, a sinistra Mosæ in decania Forges inter Verodunum & Varennas ad Airam sluvium.

Arborei-

<sup>(</sup>o) Ap. Calmetum tom. 11, probb. pag. 96.

<sup>(</sup>p) Ibidem tom. 111, probb. pag. 77.

ARBOREIVILLA, ubi Lotharius II rex res fisci sui contulit Attoni episcopo Virdunensi (q). Memoratur quoque in literis Theodorici (circa an. Mxlvi vel seq.) datis abbatiæ S. Mauri, Arborevilla. An. Dececlaii in bulla Joannis xii papæ S. Vitono data occurrit Arbordi villa. Vide supra Albere - villa.

ARCUS in valle Genesii; conf. infra Genesii vallis.

ARCUS cum Pusvillare, occurrit apud Laurent. de Leodio sub Theodorico episcopo Virdunensi. Peusviller est in decania Chaumont (r).

ASPERMONS. Fundavit ad ipsam radicem Asperimontis prioratum S. Mariæ Gobertus, nobilis dominus Asperimontis, an. Mlx, apud Calmetum (s).

BALLONISCURTIS, an. Dececuii, Baleicourt ad finistram Mosæ prope Verdunum. Male Calmetus ad Balneium resert, quod potius sit Baulny ad Airam instra Varennes in diœcesi Remensi.

BANNUNCURTE, in pago Virdunensi, in comitatu Rihuvini, an. Decexev; hod. Banoncourt ad sinistram Mosæ inter oppidum S. Michaelis & Tilliacum.

BARONISCURTIS, cum Domna Maria, occurrit in historia episcop. Virdunensis; in vita Richardi Barontourt ad Ostinum sluvium.

BARRIDI CURTIS, in pago Virdunenfi, an. Dececentiii cum villa Dombasla & Nescerviller; hod. Parroy, prope Dombasle inter Clermont en Argonne & Monzeville. Conf. infra Parrida.

Qq3

BAUDE-

<sup>(</sup>q) Conf. Bercarii presb. hist. episc. Virdun.

<sup>(</sup>r) Conf. supra pag. 227 in not.

<sup>(</sup>s) Tom. 111, diff. prelim. de familia illustri d'Apremont, & probb. pag. 121 sqq.

BAUDEMETRO-VILLA, in page Virdonense, an Occix. Locus nobis incognitus.

BEDERNACA, in pago Virdonense, an. Dccix; nescio, an mendose. In Pascalis ii papæ confirmatione privilegii S. Michaelis an. Mcvi occurrit villa Lederna, quæ eadem esse videtur.

BELLAVILLA, an. MLXXXIX; Belleville proxime abest a Veroduno (t).

BELLUS LOCUS, Laurentio de Leodio in historia episcop. Virdunensis dicitur cœnobium in honore S. Mauritii; hod. Beaulieu en Argonne; conf. infra Waslogium.

BETTINICURTIS, in historia episcopii Virdunensis sub episcopo Adalberone III (u); hod. Bettincourt, inter montem Falconis & Comenarias in decanatu Forgis.

BRACCIA, unde Bracensis centena dicitur in diplomate Ottonis I an. Dececuii. Bras, ad dextram Mose, paulo infra Verdunum. Nescio, an alia sit Braconis villa, in charta Conradi II imp. an. Maxiv data ecclesse S. Magdalenze Virdunensi.

BRASAIDA, in historia episc. Virdun. sub Ottone episcopo; hod. Brasseid, ad dextram Mosæ supra S. Mihiel. Braseite vocatur in fundatione prioratus S. Mariæ sub Asperomonte an Mrx.

Bucconis mons, cujus ecclesia est inter bona monasterio S. Vitoni addita post bullam Johannis xii an. Dececuxii; hodie Boucquemont, ad sinistram Mose supra Tilliacum.

BUXARIAE, in pago Virdoninse, villa Wulfoaldi comitis, an. Dccix; itemque Busceris curtis & Tronium. Memoratur in charta Zuenteboldi an. Dcccxcy; hod. Bussieres prope Trognon cis Mosam.

Bouzeum,

<sup>(</sup>t) Conf. Calmetus tom. 111, probb. pag. 14,

<sup>(</sup>u) Ab an. 1144 ad an. 1158, ap. Calmetum tom. 11, pag. 53.

Bouzeum, sive Botzeium, in chartis S. Pauli Verodunensis ab Ottone i datis an. Dececentriii; vicinum suit Mainhodio & Mattzeivillze; hod. Bouzey super Longeau rivum Wabrize Virdunensis prope Fresnes & Muncheulle.

BYSCRIBLATA - CURTIS, in ipso pago Virdonense super savio Mosae, an. DCCIX. Calmeto est Bile, paulo supra S. Michaelis oppidum ad dextram Mosæ.

CALADIA. Caladiensis ecclesia, in Virdunensi episcopio sundata, & ab Adalberone de Chineio, episcopo Virdunensi, consecrata, circa an. Mcxlii in abbatiam Cisterciensis ordinis profecit (x); hod. la Chalade, prope terminos diœcesis Remensis & Catalaunensis.

CALMONS villa, quam Popo, episcopus Virdunensis, (DCCXVI-DCCXXII) obtinuit pretio cum Carolo (Martello) & quodam nobili vasallo ejus, cum omnibus appendiciis suis (y) Dedit idem Carolus ecclesiæ Virdunensi Pontem petrium (ad Crunam sluvium, Pierrepont, prope Araneceium, Arancy); unde videtur Calmons haud alia esse quam Chaumont, a quo decania ecclesiæ Virdunensis nomen traxit, cis Mosam inter Damvillers & Orne. Ceterum multa sunt ejus nominis loca, etiam in vicinia Mosæ; ut Chaumont (Calvus mons) en Bassigni, haud procul a capite Matronæ; Chaumont ad Airam sluvium prope Neuville en Verdunois, in consinio diœcesis Virdunensis, Tullensis & Catalaun. &c.

CALVONECURTE, in pago Virdonense super fluvium Mosa, an. Dccix; hod. Chauvoncourt e regione oppidi S. Michaelis.

CANGIACUM, occurrit cum aliis villis hujus pagi in Bercarii historia episc. Virdunensis sub Attone (Dcccxxvii-Dcccxxx) Locus nobis ignotus æque ut Wasseburgio & Calmeto.

CARNIACUM,

<sup>(</sup>x) Teste hift. spife. Virdan. ap. Calmet. tom. 11, probb. p. 49 & 31.

<sup>(</sup>y) Teste Bercario in hift, spife, Virdua.

CARNIACUM, cum Novavilla, inter villas contiguas Virdunensi civitati, occurrit apud Bercarium in hist. episc. Virdun. sub Agerico (an. DLV-Dxc1), itemque inter villas hujus pagi, an. DcccclxxIII; hod. Charny, ad sinistram Mosæ infra Verodunum; ex adverso est Neuville.

CASTILIO, seu Castellio, an. DCLXXIV, a Wolfaudo comite dicitur locus in pago Virdunensi, in sine Vindiniaca; itemque in testamento cum addita nota, ubi ab ipsa radice montis consurgit sluviolus, qui dicitur Marsupia, ubi comes iste monasterium in S. Michaelis archangeli &c. honorem primo construxerat; unde seculo ix Smaragdus abbas suos ad Mosam transtulit (in villam Godonecurte) ubi sluvius Marsupiae intrat in Mosam, ut ait Ludovicus i imp. au. Dcccxv; hinc surrexit oppidum S. Michaelis. Exinde prior ecclesia in Monte Castellionis dicta est vetus monasserium (z).

CASTILIO, abbatia Cisterciensis, in pagi Mattensis confinio; Chatillon ad Ostinum sluvium. Conf. infra Maginium.

CASTONIS CURTIS, occurrit an. Decectii in Ottonis imp. privilegio S. Vitoniano; hod. Chastancourt, ad sinistram Mosæ in decania Forges.

CLARUS MONS (in Argonna), castrum Laurentio de Leodio in hist. episc. Virdun. sub Theodorico I, Richerio & Richardo I aliquoties memoratur; hod. Clermont, ad Airam sluvium, locus princeps decaniæ cognominis in archidiaconatu Argonnæ. Idem scriptor alium Clarum montem in Arvernia ponit, synodo habita celebrem.

COME-

<sup>(</sup>z) Teste chron. S. Michaelis in *Mabillonii analestis* tom. 11, p. 374 &c. & Calmsti kist. Loth. tom. 111, probb. pag. 93. De fundatione S. Michaelis conf. Calmetum tom. 1, lib. x, cap. Lx, & tom. 11 probb.

COMENARIAE, apud Beroarium sub Attone episcopo inter villas a Lothario II rege donatas ecclesiæ Virdunensi memoratur; hod. Comenieres, ad sinistram Mosæ, infra Chastancour.

CONFLUENTIA; castrum memoratur Laurentio de Leodio sub Alberone episcopo (Mcxxxi-McLvIII); Constans ad Ornam.

CONSANWADIUM, occurrit an. Dececentrii inter villas S. Pauli Virdunenfis; hod. Consenvoy, a dextra Mose, in decania Chaumont.

CORIA, in pago Virdunense, super sluvio Mosae; populare nomen villæ Ulmus an. Dccix; hod. Koeurs, sive Quievre, ad sinistram Mosæ, supra S. Michaelis.

CRUIA, fluviolus in pago Virdoninse, super que Wulsaudus portionem unam ad Castellionem donavit. Neque is videtur longe absuisse a Castillione. Calmetus interpretatur Crue. Fuit vero etiam locus Croia, (unde cognomen habuit Ulricus de Croia circa an. Mclexxiii) teste tabula Goberti de Asperomonte (a); credo apud Hattonis castrum. In privilegio papali S. Michaelis an. Mcvi (b) mendose legitur Ervia pro Cruia.

CRUX, villa in papali privilegio abbatiæ S. Michaelis an. Mcvi; hod. La Croix sur Meuse, ad dextram Mosæ, inter Rouvray & Troyon.

Dombasia villa, in pago Virdunensi diserte ponitur in charta Wicsridi episcopi Virdunensis an. Dececixxiii; hod. Dombasie, in sinistro Mosæ latere, in decania Clermont, ad sines decaniæ, Forges.

Domna

<sup>(</sup>a) Calmetus tom. v, probb. pag. 170.

<sup>(</sup>b) Ibidem tom. 111, probb. pag. 56.

DOMNA MARIA, occurrit cum Baroniscurte; hod. Dommarie, ad Ostinum sluvium.

DONNANS, inter villas S. Vitono additas post bullam Joannis XII, an. DececelxII; forsan Donnoux, in decania Hattonis castri.

DUNGEIH (Dugneih) locus, juxta civitate Viriduna, ubi trium fratrum Hludharii, Hludowici & Karoli fasta est concordia & divisio regni ipsorum. Ibi Erchanbertus episcopus Frisingensis conventionem secit cum Baldrico viro nobili (c) an. Decentii; hodie Dugny.

EFPONECURTIS, inter loca pagi Virdonensis, occurrit an. Dccix; forsan Ippecourt, ad rivum Airæ sluvii auxiliarem, infra Solliacum sive Souilly.

FLABASIUM, occurrit inter villas S. Vitoni post bullam Joannis XII papæ acquisitas; vel Flaba cis Mosam in decania Chaumont, haud procul a capite Azentiæ, vel Flabais trans Mosam prope Souilly.

FLORACUM, Super sumen Airam; inter prædia abbatiæ S. Mauri Virdunensis memoratur in bulla Leonis IX an. MXLIX; hod. Fleurey en Argonne, in decania Clermont.

FRASINETUM, seu Frazinum, inter prædia S. Vitoni; occurrit Dececlii, & in bulla papali S. Michaelis an. Mevi; hod. Fresne en Barrois ad sinistram Mosæ inter Chauvoncourt & Wimbei. Differt a Frenzeiis, Fresnes en Voivre, de quo supra (pag. 225).

FRUMI-

<sup>(</sup>c) Teste notitia ap. Meichelbeck hist. Fris. tom. 1 instrum. n. DCXXIX, pag. \$20.

FRUMITIACA villa, sub Berthalamio episc. (Dccx-Dccxv) data ecclesiæ Virdunensi, teste Bercario presbytero. Calmeto est Fromezy; & est Fromezay ad rivulum, qui prope Stagnum (Estain) Ornæ miscetur; sed & est trans Mosam Fromeville, in decania Forges.

GELDULFI VILLA, quam in Wabria Virdunensi (p. 224) cum Amella memoravimus in pago & comitatu Virdunensi sitam; hod. Jaudreville, in extremis sinibus diœcesis Virdunensis versus Briam castrum & S. Petri montem.

GENESII VALLIS, in eaque Arcus villa, juxta quam Herbertus Eremita abbatiam ordinis Præmonstratensium exstruxit, terram tradente Alberone III episcopo Virdunensi, teste Laurentio de Leodio, apud Calmetum (d), qui adnotat; "lieu vulgaire, ment appellé Genievaux proche de Hattonchatel., Nobis quidem situs est ignotus.

GERBAUDIVILLA, seu Girbodi villa in pago Virdunensi, an. Deceelexxiii; hod. Gerbeuville ad Marsupiam.

GODONECURTE. Wolfaudus comes an. Decix villam suam super sluvio Marsupia in ipso pago Virdonense, quae in populo vocatur Godonecurte. Mutavit nomen, ex quo abbatia S. Mickaelis eo translata est; vocatur enim S. Mikiel.

HADONIS CASTRUM, sive Haidonis castellum, uti Gerbertus in epist. habet. Laur. de Leodio resert sub Alberone 111, ejus liberalitate adjutum Philippum vener. abbatem abbatiam ordinis. Præmonstrat. secus Hadonis castrum, loco qui latine Piscina, sed vulgo vocatur Stanchia, exstruxisse. Ceterum scribitur quoque in chartis seculi xi Hattonis castellum; hod. Hattonchatel, caput decaniæ cognominis.

Rr

HAIRICI-

<sup>(</sup>d) Tom. 11, probb. pag. 50.

HAIRICIVILLA, memoratur Bereario presb. inter villas a Childerico rege S. Agerico (DLV-Dxcr) donatas; Harville est ad slumen Longeau in Wabria Virdunensi.

HANONISVILLA; an. Decectarin. Hod. Hannonville fous les costes, in Wabria Virdunensi, inter Dommartin & Doncourt aux Templiers.

Lovus Mons, in bulla papali S. Mauri Virdunensis, an Malix; hod. Louvemont, inter Ornam & Novam villam ad Mosam.

S. Luciae mons inter villas episcopii, occurrit apud Laurentium de Leodio in vita Henrici (McxvII-McxXIX) cum Roureto, Malaudimonte & Curricellis, Mons quidem S. Luciae & Malaumont in confinio pagi Bedensis sita prope Sampigny.

MAGINIUM. In foreste, seu territorio Maginiensi Albero III episcopus. Virdunensis circa an. McxlII abbatiam Cisterciensem Castilionis sundavit, teste Laurentio de Leodio (e); hod. Mengiennes ad sluvium Loyson.

MAINHODIUM, in pago Virdunensi, an. DececuxXIII. Ecclesiam in Mainhodio & inter Bouzeum & Mattaeivillam Wiesridus episcopus Virdunensis abbatiæ S. Pauli recens fundatæ contulit. Calmeto sunt Manheulle & Bouzey prope Fresnes in Wabria Virdunensi.

MARCELLI VILLA, in eadem charta aliisque est Calmeto Marcheville prope Fresnes in Wabria; sed de his dubitandum. Bercario presbyt, sub Attone memoratur Marcelliacum.

MARIVILLA, jungitur in eadem charta cum Girbodivilla; forsan Waraiville, prope Blanze.

Marsupia

<sup>(</sup>e) Conf. Calmet. tom. 11, lib. xx1, cap. 131, pag. 511 sq. & tom. v, probb. pag. 350 sq.

MARSUPIA stuvius, etiam nomen dedit monasterio Castilionis. Conf. supra Admerente, Castilio & Godonecurte.

S. MARTINI ecclesia in pago & comitatu Virdunensi, memoratur in literis fundationis Amellae an. Dececex; forsan Dommartin, quam supra in Wabria Virdunensi adduximus.

MATTAEIVILLA, vide sub Mainhodio.

MAUREIUM, quod Bercarius presbyt, sub Attone episcopo a Ludovico i imp. ad opus fratrum ecclesize Virdunensis traditum refert; hod. Moirey cis Mosam prope Chaumont.

MAURIVILLA, occurrit Dececeni; hod. Morville.

MERCURINGAS, jungitur cum Braseidas a Bercario presbytero sub Attone episcopo; forsan Mescraignes sive Mesering, proxime a Braseida.

MERIA, Bercario presbyt, memoratur in vita Amalberti corepiscopi (Dcclxv-DcclxxvII); hod. Merles ad fluvium Loyfon, infra Mengiennes intra fines diœcesis Virdunensis.

METGAVIS VILLA, ab eodem cum Commenariis, Cangiaco, Merla, aliisque adducitur. In aliis monumentis vocatur quoque Maeganis, vel Metganis villa, an. Dececuxiii. Locus incertus. Forsan eadem cum Maginia.

S. MICHAELIS abbatia, in pago Virdunensi; vide supra in Castilio & Godonecurte.

MOLAINVILLE (Molissi villa), an. MXXIV; haud procul a monasterio S. Magdalenæ Virdunensis sita, cum Nova villa, Braconis villa, Domno Petro, jungitur. Dompierre certe ad sluv. Longeau, Molainville & Brainsville Wabriæ Virdunensis loca sunt.

Monnonevilla, super fluvio Mosa in pago Virdoneuse, an. Dccix; hod. Menonville.

NESCERVILLA, in pago Virdunensi, an. Dececentii; hod. Nixeville, trans Mosam.

Nova VILLA, contigua villa civitati Veroduno, æque ut Carniacum, dicitur Bercario presb. in vita S. Agerici. Neuville ad dextram Mosæ infra Verodunum & Bracas, supra Confenwadium; item in vita Magdelvei episcopi: Obiit in proxima villa, quae dicitur Nova-villa. Bulla Leonis IX in gratiam S. Mauri Virdunensis data vocat subtus Virdunum Nevam-villam.

Nova VILLA, Neuville en Verdunois, trans Mosam in finibus pagi ac diœcesis versus Barrensem pagum, haud procul a Calmonte (Chaumont), prope Airam sluvium.

Nova villa, ad quam monasterium S. Vitoni Virdunense babuit mansos IIII cum silvis & pratis ad eandem ecclesiam pertinentibus & molendino uno super Elvam sito; fueritne diversa a Neuville en Verdunois, an alibi quærenda, non habeo, quod dicam. Nova autem villa, quæ an. Dececenti in comitatu Barrensi ponitur, sit Virdunensis illa in consinio pagi Barrensis sita.

OSCARA VILLA, ad quam inter Henricum comitem de Grandiprato (Grandpre), & Rainaldum comitem Barrensem de comitatu Virdunensi certantes pugna commissa est an. McxxIII; teste Laurentio de Leodio in vita Henrici episcopi; conf. Albericum ad hunc annum; hod. Oschey sive Ouche trans Mosam, inter Souilly (Solliacum) & Jouis.

PARRIDA villa, occurrit an. Decectii inter alias villas, quas pago Virodunensi adscribere oportet. Forsan Pareid, in Wabria Virdunensi, quod supra diximus esse caput decanize in archidiaconatu Wabrensi. An. Decectii in bulla papali S. Vitoni dicitur Parridum. Possit tamen idem esse cum Parroy trans Mosam; cum & Marlida inter loca Arduennensia hodie vocetur Marloy. Immo duplex Parredum in pago Augustodunensi sive Aeduis dicitur Paroy le Moinal, & Paroy le Frairy. Cons. Valesius pag. 398.

Pusvillare,

Pusvillare, memoratur Laurentio de Leodio in vita Theodorici, hod. Pensviller, subtus Damvillare; villa Godefridi M. ducis Lothar. infer. data ecclesse Virdunensi. Eadem dicitur in charta confirmationis Henrici iv imperatoris an. Mlxxxvi (f) Puteivillare.

QUALA, fluviolus in pago Virdunense, an. DCCIX, ad quem Wulfoaldus portionem agrorum dedit monasterio Castilionis, cui is vicinus suisse videtur. Calmetus nomen hodiernum adscribit Culey. Atque bulla papalis an. Mcv1 (g) inter prædia S. Michaelis nominat villam Cula; pariter uti supra sub Cruia adnotavimus.

RAHERICURIA, Laurentio de Leodio in vita Roberti episcopi (Mccviii-Mccxvi) vocatur, quæ inter villas S. Vitoni acquisitas post bullam papalem an. Dececlicum dicitur Rashereicortis; hod. Rarecourt, ad Airam sluvium, prope Clarummontem in Argonna.

RESETUM, apud Laurentium de Leodio in vita Alberonis III Calmeto est Rensieres. Ranseriae, in charta Theodorici episcopi Virdunensis circa an. MxLvI, est Rensieres ad Mosam prope Amblivium & Troyon.

ROMANAS, in bulla papali S. Mauri Virdunensis an. MXLIX est Romagne in decania Chaumont.

ROTFRIDI CURTIS, in pago Virdunensi, in comitatu Rihuvini, in charta Zuenteboldi regis an. Dcccxcv occurrit; hod. Rocourt trans Mosam prope Tilliacum.

ROVERIUM,

<sup>(</sup>f) Ap. Calmetum tom. 111, probb. pag. 12 sq. Cf. supra p. 227 not.

<sup>(</sup>g) Ibidem tom. 111, probb. pag. 56 fq.

I

Roverium, Rubrium, Rovrus & Rouretum, cum plura ejus nominis fint etiam in pagis vicinis, haud ausimus definire, quodnam ex illis sit Rouvroy ad Mose dextram infra S. Michaelis. Rourus, vicus episcopii certe, quem Laurentius de Leodio refert ab episcopo Richerio datum esse precario jure fratri Alberto de Brie, haud est, uti Calmeto visum, Rouvroy, sed Rouvre, haud procul a Stagno ad Ornam, Briæ longe propius.

SAMONGEIA, occurrit in bulla Leonis ix an. Mxlix; hod. Samogneux, ad Mosam subtus Virodunum & Novamvillam.

SAMPINIACUM, five SAMPIGNEIUM. Bercario presb. in vita S. Agerici teste Childebertus rex ecclesiæ Virdunensi addidit Marceium, & Sampiniacum, & Commenias, & Mercast, & Hairicivillam, & contiguas villas isti civitati Carniacum & Novamvillam. In charta Wigsridi episcopi & consirmatione Ottonis imp. circa an. Dececlexum data S. Paulo Virdunensi junguntur Pons petrinus, Sampiniacum, Marsiacum, Caslon (Kaslang), Wimbeia, Commariæ, Consanwadum, Superiacum minus, Limia, Cumenariæ &c. Ex his certe Sampigny, Wimbei, Consenvoy, Sivri la Perche & Commenieres ad utrumque Mosæ latus sita suere in pago Virdunensi. Est vero Sampignejum in sinibus diæcesis & pagi Virdunensis versus pagum Bedensem, sive diæcesin Tullensem ad sinistram Mosæ, ubi & mons S. Luciæ.

SCANTIA fluviolus, supra quem erat villa spectans ad S. Vitonum an. Dececum. Continuator historiæ Virdunensis in vita Berengeri episcopi ipsam villam vocat Scantiam.

Solliacum. Sic antique scribebatur Souilly, caput decanize. Sed & Solidiacum in recensione villarum S. Vitoni post au. Dececent acquisitarum.

STAGNUM, memoratur Bercario presb. (DCCLV-DCCLXVII) fub Amalberto; villa tum ab ecclesia Virdunensi alienata. Hod. Estain, ad Ornam sluvium.

STANCHIA;

PEtanche.

SUPERIACUM majus & minus. Conf. Bercarium sub Heimone post an Occocexxxyum. Superincum minus jungitur cum Consavuado, Limio (Lemmes), & Cumenariis, in charta fundationis S. Pauli Virdunensis an Occocexxiii: hod. Sirry la Parche, trans Mosam; aliud est ad dextram Mosæ subtus Confenwadium.

TAVANORUM VAJILIS, super sluvium Marsupia, an. Decix.

TEUDEGISILO, VILLA, in pago Virdunense, an. Dccix. Eadem in privilegio S. Michaelis papali an. Mcvi vocatur Thie-gistivilla; Thieville prope Virdunum.

There are one occurrit an Dececur, in S. Vitoni prædiis.

TROIGIUM; Troyen, ad dextram Moize.

TRONIO curtis, fita in pago Virdoninse &c. 29, DCCIX; sed in charta Zuenteboldi regis an. Dcccxcv vocatur Tronium cum curte Busceris; Trognon.

Turris in Wabria; hod. Tour de Voivre, ad sinistram Erronis sluvii prope Hanonville au passage, nobis memorabilis videtur, quod is conveniat cum Iblioduro, oppido Mediomatricorum, sive Darum denotet turrim, sive trajestum sluvii.

VERODUNUM, Virdunum, caput pagi & comitatus, de quo conf. Valesius. Cassellum juxta Virdunum an. Decelexix destructum. Conf. Annal. Ful.

VILLER mansiola, in somitatu Virdunens, in charta Richildis, conjugis Caroli Calvi, in gratiam Gorziensium data. Locus ambiguus.

Ulmus villa, quæ in populo vocatur Coria, sita in pago Virdonens, Decix. Conf. supra Coria.

WANDERSALIS villa, ubi Wicfridus episc. a Sigeberto comite Virdun, captus suit an Dececuxv, prope Sivry ad Mosam.

Va. V. Hift.

WARNUNCI curis memoratur Bercario sub Magdelveo; hod. Warvyncz, a dextra Mose inter S. Michaelis & Hattonis castellum.

Waslogium, sive Vaslogium, ubi, teste Bercario, sub Agreberto S. Grodingus monasterium construcit, & sub ditione nostrae ecclesiae posuit. Idem Bercarius sub Amalberto: Tunc perdidit ecclesia Waslogium. Est vero idem cum Belloloco, seu Bellogio, Beaulieu en Argonne. Sic certe Albericus ad an. Dclxvi. Et quidam santtus Crodingus habitavit quasi heremita in nemoribus de Argona, & hac occasione sundata est abbatia Belliloci. Medius inter Virdunum & Wasloium & Montem Falconis locus Gaudiacum

(Jouy) dicitur Frodoardo kist. Rem. lib. 1v, cap. 41.

\*Lufans locus, fato Hainmari episcopi Autissiod. celebris, qui supra (§. v1, pag. 209) în pago Tullensi situs dicitur, si quidem pagus significationem dioecesis haud infrequentem habet, hoc loco convenire videtur cum loco Lusans, qui hodie ad consinia diœcesis Tullensis trans Mosam in diœcesi Verodunensi positus est. Haud raro enim mutationem passi sunt diœcesium limites. Quem vero locum pugna a Martino & Pipino ducibus Austriæ adversus Ebroinum, Majorem domus, an. Dclxxviii infeliciter pugnata nobilem, in Gestis Francorum (h) Lusao distum, Mascovius (i) in vicinia Tulli situm suisse putat; eum alia exempla Lucosao, & Fredegarii chron. (k) Locosico nominat, propinquiorem Lugduno clavato (Laon), quo post cladem consugit Martinus dux, rectius censent Valesius (1) & Eccardus (m).

Superfunt plura loca, quae ad augendam pagi five diocefis Verodunensis notitiam pertineant. Sed sufficiant hæc ad illustrandos ejus sines in tabula nostra designatos; in quibus tum Sansonii, tum Calmeti tabulæ consentiunt:

im Calineti tapulæ contentiunt;

<sup>(</sup>h) Cap. 46, ap. Freheri corp. hist. Franc. pag. 82.

<sup>(</sup>i) In hist. Germanorum tom. 11, pag. 257, nota 1 ad S. xx. (k) Cap. 97 seu ejus appendix ap. Freherum lop. cit. pag. 153.

<sup>(1)</sup> In not. Galliae pag. 289.
(m) In comm. de Reb. Franc. Or. tom. 1, lib. xv1 incunte pag. 265.

### GEORG CHRISTIAN CROLLIUS

# G E D A N K E N

über die.

mach dem akademischen entscheid den 2. Oft. 1782 noch nicht hinreichend beantwortete

## PREISFRAGE:

"Wie und wann sind die vier weltliche erzämter des H. R. R. "den durch die goldne bulle darin bestätigten hohen erzhäu-"sern erblich geworden? "

### I. ABSCHNITT.

Von der ursacht der ungewischeit in dieser lehre S. z; von den verschiedenen meinungen der Publicisten in ansehung der anfangsepoche der erblichkeit der erzämter S. 2; ein entwurf zur auslösung dieser frage S. 3.

# S. I.

Diese frage ist eine folge der dunkelheit, welche unsere ältere Fränkische und Deutsche schriftsteller, wie über der ältern staatsversassung des Fränkischen und Deutschen reichs überhaupt, also auch insbesondere über der uns jezo wichtigern lehre von den erzämtern, zurückgelassen haben. Die meisten derselben waren zu unkündig, eine wahre geschichte zu schreiben, und zeichneten nur die mit der zeitfolge ihnen aussallende große oder kleine ereignisse obenhin auf; andere, die es wissen konten, mogten dasur halten, das das, was in die staatsversassung verwebt war,

immer so bleiben wurde, wie es gewesen, und kein gegenstand der geschichte sei. Der einzige erzbischof Hinkmar von Rheims beschrieb die hofordnung kaisers Karl des Grossen und kaisers Ludwig des Frommen, und die verrichtungen der meisten hofund reichsämter damaliger zeit (a). Aber die bald darauf erfolgte grosse revolutionen, wodurch Deutschland sich in ein eignes unabhängiges reich verwandelte, die vormals königliche präsekten ihre ämter und würden erblich machten, das reich selbst aber ein wahlreich ward, find ursache, dass uns jene ältere nachrichten Hinkmars nicht licht genug leihen, das verhältnis der erzwürden und ämter zur eignen Deutschen reichsverfassung seit dem zehnten jahrhundert zu erkennen. Die geschichtschreiber Deutschlands feit dem jahre 843, bis aufs jahr 936, thun nicht einmal irgend desselben meldung. Wittichind von Korvei ist der erste, der unter dem lezten jahr uns eine sehr kurze und zum theil zweydeutige nachricht von der verrichtung der vier hohen reichserzamter bey dem krönungsmahl kaisers Otten I durch vier herzoge gibt (b); 1.23 woraus\_

<sup>(</sup>a) In epistola de ordine palatii & regni in Du Chesne script. tom. 11, pag. 487-496, und in den von Sirmond herausgegebenen opp. Hincmari tom. 11, pag. 119 sqq.

<sup>(</sup>b) Annal. lib. 11 in Meibomii script. Rer. Germ. tom. 1, pag. 643. Diese bekannte nachricht mag aber, wie die folgenden zeugnisse, als eine grundlage hier wieder ihre stelle finden: "Divina deinde laude "dicta, facrificioque folemniter celebrato, descendebat rex ad pala-,, tium, & accedens ad mensam marmoream regio apparatu ornatam, "resedit cum pontificibus & omni populo: duces vero ministrabant. "Lothariorum dux Giselbertus, ad cujus potestatem locus ille perti-", nebat, omnia proturabat. Everhardus menfae preserat: Heriman. "nus Franco pincernis "Arnulphus equestri ordini, & oligendis lo-"candisque castris præerat. Sigfridus vero Saxonum optimus, & " a rege secundus, gener quondam regis, tunc vero affinitate con-"junctus, eo tempore procurabat Saxoniam, ne qua hostium interim "irruptio accidisset, nutriensque juniorem Henricum secum tequit., Der Sächlische Annalist bey Eckhard corp. hist. tom. 1, pag. 259 wiederholt diese nachricht mit den worten Wittichinds unterm jahre 936.

woraus wir doch so viel nehmen können, dass die erzämter den herzogen der vier grossen Teutschen völker anklebende würden gewesen. Eben dieses wird uns durch des bischofs Ditmar von Merseburg kurze nachricht von der seyerlichen bedienung des jungen kaisers Otten des dritten an dem grossen hose zu Quedlinburg im jahre 985 (c) durch vier herzoge, nämlich der Franken, Baiern, Sachsen und Schwaben bestätigt. Und nach dem versliesen erst wiederum zwei jahrhundert, ehe uns der Lübekische abt Arwold von dem grossen hos kaisers Friedrich I zu Maynz im jahre 1184 berichtet, dass könige, herzogen und markgraven die erzämter seyerlich verrichtet hätten (d). Aber obgleich daraus S s 3 erhellet,

<sup>(</sup>c) In Leibnizens seript. tom. 1, pag. 349, womit man der jahrsrechnung wegen den Sächsischen Annalisten unterm jahre 985, in welches er die Ditmarische nachricht einschaltet, vergleichen muss. Der kronsüchtige Heinrich, gewesener herzog in Baiern, nachdem er den jungen Otto III in seine gewalt bekommen, hatte im jahre 984 auf ostern zu Quedlinburg sich feyerlich zum könig ausrufen lassen. Nachdem er aber den jungen könig wieder zu entlassen genöthigt, und darauf der frieden, wodurch er Baiern wieder erhielte, vermittelt worden; so ward Otto III wieder seyerlich im jahre 985 auf oftern, im gegensaz auf jenen tumultuarischen hof Heinrichs, anerkannt, und von den groffen fürsten des reichs bedient. Nicht ist daher dieser feyerliche hof mit jenem jüngern, dessen auch der Sächlische Annalist und Chronograph, wie auch die Quedlinburgische chronick unterm jahre 991 gedenken, zu vermischen. Auch dieser leztere war cum imperiali gloria begangen worden, in gegenwart des markgravens Hugo von Tuscien, und des Slavischen herzogs Miseko von Pohlen. Die worte Ditmars von dem erstern im jahre 985 find diese: "Celebrata proxima paschalis solenni-"tas (er hatte vorher begebenheiten des jahres 984 erzählt) in "Quidilingeburg a rege, ubi quatuor ministrabant duces, Henricus ", ad mensam, Conradus ad cameram, Hecil ad cellarium, Bernhardus "equis præfuit. Hic etiam Bolislaus & Miseco cum suis conve-" niunt &c., Eben diese Slavische herzogen hatten auch auf oftern 984 dem afterkönig Heinrich ihre ergebenheit bezeigt.

<sup>(</sup>d) Chron. Slav. lib. 111, cap. 1x bey Leibniz script. tom. 11, pag. 661:
"Officium dapiferi seu pincernæ, camerarii seu marschalci, non niste
"reges, vel duces, aut marchiones administrabant.,

dern vielmehr ein eifriger bevstand seines eidams königs Konrads IV bls an dessen ende geblieben (k). Eben so wenig hatte der herzog von Sachsen und andere weltliche magnaton antheil an dieser wahl, wie Muth. Paris (1) ausdrücklich besagt. Richtiger ist wohl das zeugniss des Allemannischen sandrechts nach der ohne zweifel ältesten, noch von aller interpolation freien leseart, welche Lambecius aus einer alten schäzbaren handschrift aufgezeichnet (m). Nach derselben hat ,, unter den leyen-"fürsten der Pfalenzgrafe vom Rine die erste stimme an der Chur, ", der ist des riches Trohsetzze — der herzoge von Sachsen hat ", die andere stimme an der Chur, der ist des Chuniges Mar-.,, schalch — der marcgrave von Brandenburch, der hat die drit-"te stimme an der Chur, und ist des riches Chamerer — der "herzoge von Paiern hat die vierte stimme an der Chur, und .,, ist des riches Schenche — die vier sullen Tütsche man sin von "vater und von mutter, oder von entweder einer."

<sup>&</sup>quot;Aquisgranum per dominum Caputium diaconum, apostolicæ sedis "legatum, & Wilhelmum regem obsidetur, Frisiosque cruce signa, tos — capitur.,, Ein anderer legate, der kardinal von S. Sabina, Guilermus war vom Pabst nach der königlichen krönung abgeordnet worden. Sieh Joh. Hocsemius de gestis pontis. Leod. bei Chapeauville tom. 11, pag. 276.

<sup>(</sup>k) Albrecht von Stade erzehlt zu ende des jahrs 1248, dass könig Konrad IV in den damals kritischen umständen seine zuslucht nach Baiern genommen habe. Ohne in die geschichte dieser zeit mich näher einzulassen, sühre ich nur des obgedachten abts Hermann von Altaich zeugniss von dem absterben herzogs Otto in Baiern unterm jahr 1253 an: "Otto igitur dux primum severus judex & princeps "mansuetus propter savorem Friderici imp. & Chunradi filii ejus ab "Innocentio papa & episcopis jam diu & sæpe excommunicatus, "persequitur clerum — subito periit eodem tempore mense No"vembri. "

<sup>(1)</sup> Ad an. 1247, pag. 660: "Dux tamen Saxoniæ & quidam alii "magnates huic electioni non confenserunt."

<sup>(</sup>m) Comm. de bibl. Caef. lib. 11, cap. VIII, pag. 825 sq. n. cxL.

ist diese leseart von Paiers in Bühmen durch interpolation verwandelt worden, nachdem bereits das erzschenkenamt den Böhmischen sürsten oder königen zuerkant gewesen (n). Vor dem jahre 1290 (o) hatten allem ansehen nach dieselben nur in substitutions weise das schenkenamt zu versehen gehabt, wenn Baiern, wie zur zeit Heinrichs des Stolzen, und Heinrichs des Löwen, wie auch hernach zur zeit Ludwigs I und Otten des Erlauchten, von wegen eines andern zugleich besessenen erzsürstenthums ein würdigeres erzamt erhalten, und nicht zugleich zwey erzämter versehen mögen.

# g., n.

So sehr aus vergleichung der zeugnissen, besönders aus jenen des zehnten jahrhunderts erhellen konnte, dass die Deutschen erzämter

<sup>(</sup>n) Nach Schannats ausgabe des landrechts in der Sammlung historia scher schriften, i theil, pag. 173, und den meisten lesearten der altesten handschriften bei Schilter in thes. antiqu Teut. edit. Schezz. tom. 11, pag. 71, not. b; wozu noch kümmt der codex Jungianus, (sieh Senckenbergs corpus juris Germ. tom. 11, pag. 43. not. b.) sindet sich der herzog von Paiern, Peyern, Beyeren. Man verfälschte hierauf Beyern in Behem, und ließ den kerzog stehen, da doch Böhmen seit 1158 könig war. Endlich muste auch der herzog in künig verwandelt seyn.

<sup>(</sup>o) In diesem jahre sprach kaiser Rudolf I aus schwachen entscheidungsgründen, die er aus königlicher machtvollkommenheit wahrer machen zu können glaubte, dem könig in Böhmen nicht nur das erzschenkenamt, sondern auch sogar die kur zu, welche leztere er doch selbst vor sünszehn jahren als ein auf dem herzogthum Bayern ursprünglich haftendes gerechtsam anerkant hatte. Sieh beede urkunden in Gewolds comm. de elestoratu in repraes. reip. Germ. pag. 740 sq. und pag. 756. Baibini misc. hist. regn. Boh. lib. viii, part. I, ep. 57, 58. Hertii dist. de renov. Germ. imperii & regni Bohem. nexu sect. 11, \$. 9 & 10. Tolners codice diplom. Palat. n. cvii & cix.

erzämter auf den vier volksherzogthümern vom anfang an gehaftet haben, so hat man sich doch daderch irren lassen, dass die herzoge, wenn man den einigen herzog der Franken ausnimt, nicht jedesmal dasselbe amt geübt haben; und hat daher in ältern zeiten eine wandelbarkeit der erzämter angenommen. ehe dieselbe später auf die in der goldnen bulle benamste erzhäu-, ser erblich geworden. Es war aber doch noch der fall möglich. dass, wann ein oder der andere herzog nicht gegenwärtig seyn, oder das ihm gebührende erzamt selbsten versehen können, eine substitution statt gesunden habe, kraft welcher die anwesende herzoge das würdigere erzamt versehen dürsen. Denn nicht alle erzämter waren einander an würde und eigenschaft vollkommen gleich. Ich werde hernach zeigen, warum der seneschall und marschall den beiden übrigen vorgegangen, und unter diesen wiederum der schenke würdiger geachtet werden mögen; und selbsten nach diesem rang und eigenschaft jedes erzamt auf jedem herzogthume gehaftet habe. Jene hypothese der wandelbarkeit veranlasste mehrere meinungen vom ursprunge der erzämter in Deutschland und von der epoche ihrer erblichwerdung, als wir ältere zeugnisse von ihrer ausübung haben. Der kanzler von Ludwig, so sehr er sich genöthigt sahe, die erblichkeit der erzämter in den vier durch die goldne bulle darin bestätigten hohen häusern seit dem zwischenreich, oder kaiser Friederich II zu erkennen, verfiel doch am ende auf die sonderbare vermuthung oder behauptung, dass die erzämter in ältern zeiten willkührlich und nicht in der reichsverfassung gegründet gewesen, sondern erst durch die goldne bulle in eine reichssatzung, kaiserlichen lehenbrief, und gemessenen hofdienst gekommen seien (p). Mallinkrot

<sup>(</sup>p) Sieh dessen erläuterung der goldnen bulle tit. xxxvii, S. 1, tom. 11, pag. 663. Und dennoch behauptete er in formula ducatus Brandenburg. S. vii, not. f, pag. 67, dass seit kaisers Friedrichs i zeiten das erzkammereramt beständig und erblich bei Brandenburg gewesen sei.

Mallinkrot (q) war ungewis, ob die epoche der erblichkeit der erzämter, die er noch von dem ursprunge der vier weltlichen churen unterschieden wissen will, in die zeit kaisers Friedrich II, oder zurück in die zeiten kaisers Heinrich des Heiligen als stifters des bistums Bamberg zu sezen sei. Von Berger (r), und nach ihm Joh. Anton Kühn (s) glaubten, sie sicherer in die zeit des zwischenreichs zu bestimmen. Konring (t), Pfessinger (u), Gundling (x), Spener (y), Köhler (z) wollten lieber aus dem unzulänglichen zeugniss des Arnolds von Lübeck vermuthen, dass kaiser Friedrich I diese würden erblich gemacht habe. Tolner (a) aber mochte diese ehre schon dem kaiser Konrad III gönnen, weil er das bisher auf Schwaben gehastete kämmereramt dem markgraven Albrecht von Brandenburg übertragen habe. Eben so

<sup>(</sup>q) In comm. de archieancell. addit. cap. 111 de offie. sec. elect. in Wenkers coll. arch. & canc. jur. pag. 558 &c.

<sup>(</sup>r) Welcher glaubte, dass die erzämter erst nach kaisers Friedrich I zeiten erblich geworden, in animadvers. ad Cocceii jur. publ. prud. append. de archiossic. comm. S. x11, pag. 691. Ebenderselbe hat anch de eccles. Bamberg. ossiciis pag. 668 - 676 ein mageres specimen vorangeschickt.

<sup>(</sup>s) Welcher in diss. de jurisd. Mareschallorum in S. R. I. Erford. 1738, sect. 1, S. xx111, pag. 30 sqq. die epoche der erblichwerdung ins Interregnum sezt.

<sup>(</sup>t) De rep. imp. Germ. exerc. x. de offic. imp. S. xv, pag. 548 fq. edit. 1677. Gleiches behauptet K. F. Reinhard de off. imp. Saxon. pag. 114 not. 3 &c.

<sup>(</sup>u) In Vitriar. illustr. lib. 1, tit. x111, probb. lit. b, tom. 1, p. 1020.

<sup>(</sup>x) S. Gundlingiana, partic. xv11, diff. 11, S. xxv111, p. 188-191.

<sup>(</sup>y) In hist. Germ. univ. tom. v1, cap. 1x, S. v1, tom. 1, pag. 598 sq.

<sup>(</sup>z) In feiner reichsgeschichte pag. 179, unterm jahre 1184 erwähnt er der Konringischen hypothese, die er in seinen mündlichen vorlesungen für die wahrscheinlichste hielt.

<sup>(</sup>a) In hist. Palat. cap. v1, de archioff. imp. pag. 170.

leicht hätte man auch kaifer Lotharn II einen antheil an dieser ehre nehmen lassen können; weil es doch mehr als vermuthung ist, dass, als dessen eidam, herzog Heinrich der Stolze in Baiern, im jahre 1136 auch mit dem herzogthum Sachsen belehnet worden, und sich daher das damit verknüpfte erzmarschallamt eignete, der damalige herzog in Böhmen wenigstens in substitutions weise das Bajerische erzschenkenamt zu versehen bekommen; als welches durch kaisers Rudolf I ausspruch, das erzschenkenamt und die kur betreffend, zu gunsten Bohmens bescheiniget wird (b). Dass aber die erblichkeit der erzämter schon zu zeiten kaisers Heinrich des Heiligen statt gehabt habe, oder doch besestigt worden sei, wollen andere (c) daraus schliesen, dass dieser kaifer zur verherrlichung seiner lieblingsstiftung die reichserzbeamten, welche auch wohl an dem einweihungsseste den 6 May des jahrs 1012, wie ihm, also dem neuen bischosen den ehrendienst geleistet haben mögen (d), zu beschirmern des stifts verordnet; und solche daher zugleich des hochstifts oberbeamte geworden, auch deswegen ansehnliche lehen von dem hochstift getragen

<sup>(</sup>b) S. Senkenbergs gedanken von dem jederzeit lebhaften gebrauch des uralten Deutschen staatsrechts cap. 111, pag. 77, pag. 196, und meine Disquis. de ducatu Franc. Rhen. in ast. acad. Palat. vol. 111, pag. 451.

<sup>(</sup>c) Mallinkrot l. c. (siehe oben die note q) war dieser meinung nicht ungeneigt; sieh auch Carpzoven ad legem regiam sect. 1, cap. x, und Titius in jure publ. lib. 1v, cap. 11, S. 31, Hertling. de regal. Palat. Heidelb. 1734, S. 1, pag. 7.

<sup>(</sup>d) Ditmarus restitutus lib. v1, pag. 390 edit. Leibnit. Perasta in civitate Bavenbergensi ecclesia majore, cum natalicius regis dies esset, & XXXX jam inciperet, II. Non. Maji omnis primatus ad dedicationem istius aulas congregatur &c. Conf. chronograph. Saxo, annal, Saxo & Hildesh. ad an, 1012.

getragen haben (e). Gewold (f) suchte den ursprung der erblichkeit schon unter kaiser Otten III, der im jahr 985 seierlich bedient worden; verknüpste diese meinung mit der ehemals geglaubten sage vom ursprunge der kursürsten unter kaiser Otten III und pabst Gregor VII; unterstüzte sie durch erdichtete zeugnisse apocryphischer schriftsteller, und gieng gar so weit, dass er das seneschallenamt auf das Baierische herzogthum schon im zehn-

Tt 3 te

<sup>(</sup>e) Otto Frising, chron. lib. v1, cap. xxv11 sagt vom kaiser: Nobis lissimum episcopatum sundavit, ac possessionibus & honoribus, sicut hodie cernitur, locupletavit. Wenn dieses zeugnis auch auf das später sogenannte filum sericatum Cunegundis zu deuten ist, und dieses hochstift schon zu des bischoss Otto von Freisingen, oder kaisers Kourad III zeiten schon in den erzbeamten des reichs auch als seinen oberbeamten geehrt gewesen, welches eben so wenig zu bezweiseln seyn möchte, als dass von undenklichen zeiten her die vier kurfürsten in jener eigenschaft von den bischöfen beliehen worden, und ihre substituirte unterbeamten gehabt haben; so wird es höchst wahrscheinlich, dass, so wie diese mit lehen verknüpste stiftsämter, also auch die reichserzämter unwandelbar gewesen. Nicht zu gedenken der lehen, welche mit dem obertruchsessenamt von Bamberg ertheilt worden (siehe bischof Bertholds lehenbrief für Pfalzgrav Ludwig den Strengen vom jahre 1269 bei Gewold de elector. cap. x in repraes. reip. Germ. pag. 75+, und Tolner in cod. diplom. Palat. n. cxvII, pag. 80), fo vermuthe ich auch, dass die vom kaiser Heinrich II dem hochstift zugeeignete abtei Gengenbach, vesten Ortenburg und Malberg in der Ortenau, wieder von dem hochstift an die herzoge von Schwaben als des stifts oberkämmerer verliehen worden. Nachdem das erzkämmereramt von Schwaben auf Brandenburg transferirt worden, so wurden zwar die markgraven auch des Stifts oberkämmerer, und trugen einige ihrer güter zu lehen auf; aber die herzoge von Schwaben behielten noch jene Bambergische lehen in der Ortenau, die ich bereits in aff. acad. Palat. vol. 1v, pag. 279 kenntlich gemacht habe. Conf. Mich. Hoffmanns annal. Bamberg. in Ludewigs script. Bamb. p. 44-46, und Wagenseil de summis offic. cap. XVIII.

<sup>(</sup>f) In seiner staatsschrift de septemviratu imp. Germ. cap. x in repraes. reipubl. Germ. pag. 752.

ten jahrhunderte heftete. Goldast (g) hatte schon eben das behauptet. M. Freher (h) widersprach zwar nicht in ansehung dieser epoche der erblichkeit, sondern lies sie auf sich beruhen. Mallinkrot (i) gieng weiter in seinem widerspruch. Wenn aber auch schon Gewolds gründe und solgerungen falsch find, so möchte doch die von ihm angenommene erblichkeit noch aus bessern gründen herzuleiten seyn. Denn seit jener zeit ist wenigstens das erzmarschallamt immer ein prärogativ der herzogen von Sachsen gewesen (k); und ich werde ein gleiches von dem seneschallat darthun, das, so wie solches im jahre 936 bei kaisers Otten I krönung von dem herzoge der Franken geübet worden, es auch eine beständige prärogativ der herzoge der Franken und ihrer nachfolger, der Großpfalzgrafen bei Rhein gewesen sei. Heinrich Coccejus (1) behauptete endlich, dass die erzämter von kaiser Heinrich I auf den seitdem berechtigten vier Deutschen volksherzogthümern und dem herzogthum der Lothringischen Franken in der maasse besestigt gewesen, das, da einer dieser fünf erzfürsten zum könig erkieset worden, die übrigen vier solche zu verrichten gehabt hätten. Coccejus fehlte, dass er den herzogen des Lothringischen reichs in die reihe der Deutschen erzfürsten einschob, und ihm die eigenschaft eines Pfalzfürsten der Rheinlande beilegte, welche doch den herzogen der Deutschen Franken zukam. Die Lothringische herzoge Giselbert, Otto von Verdun, Konrad von Worms und der erzbischof

<sup>(</sup>g) De juribus regni Bohem. lib. 111, cap. 8.

<sup>(</sup>h) In origg. Palat. part. 1, cap. xv, pag. 107 fq. ed. 11, 1613.

<sup>(</sup>i) In der oben not. q angestihrten schrift.

<sup>(</sup>k) Wie auch Maskove de origg. offic. aul. S. xxxv1, pag. 39, anerkannt hat.

<sup>(1)</sup> In juris publ. prudent, cap. x11, de archioffic. regni, S. 111, pag. 220 sq.

bisches Bruno von Källn waren nichts anders als die königliche seneschalle oder großseldherren und verweser im Lothringischen reiche gewesen (m); und Bruno hatte wieder einen unterseldheren in Oberlothringen im jahre 959 angestellt. Er sührte auch seine übrige beweise aus eben nicht den besten und zum theil sehr verdächtigen gründen; der geschichte nicht genug kundig, schmükte er das, was wahres in seiner hypothese seyn konnte, mit verdächtigen und willkührlichen muthmassungen aus, und sand daher widersprecher, die darum nicht mehr wahrheit aus ihrer seite hatten (n). Olenschlager (o) behauptete endlich mit mehrern und bessern geschichtsgründen, dass, gleichwie zu Karls des Großen zeiten die höchsten hosbeamte die minister des königs und zugleich die vorsteher und vertretter der völkerschaften gewesen seien, also auch in Deutschland, besonders nachdem unter

<sup>(</sup>m) Blondel in geneal. Franc. pleniori affert. pag. 270 hatte schon die so wichtige als gegründete anmerkung einsliesen lassen, dass jene herzoge all vice - roys, prælides und vicarli generales anzulehen waren; die von Bruno angestellte herzoge aber nur duces militares gewesen. Gundling in den Gundlingianis 40ten stück, 4te abhandl. von der weiber-succession in Gallia Belg. S. xx, pag. 488 sq. tritt ihm bei. Niederlothringen erhielt erst im jahre 977 der Französische prinz Karl als ein lehenbares herzogthum. Seit 959 war Friedrich von Bar dux militaris, der zugleich das groffe præfidat der Tullischen diœces, einer granzprovinz hatte; neben ihm waren noch die graven des Verdunischen præsidats, die Mosellanische graven der Mezischen diœces, und die grossen graven oder præsides in den Ar-Erst Gerhard I vereinigte im jahre 1048 den ducatum Nanceii mit seiner Mosellanischen gravschaft; daher auch seine nachkommen duces Mofellani oder Metenfes hiefsen, wie ich anderswo darthun werde.

<sup>(</sup>n) Von Berger, in der oben not. r. angeführten schrift, verräth eben nicht viel genaue bekanntschaft mit den quellen Deutscher geschichte und staatsverfassung.

<sup>(</sup>o) In der neuen erläuterung der goldnen bulle p. 37 u. 47, besonders p. 57 u. 94. Siehe auch p. 110 u. 119.

unter kaiser Heinrich I die vier Deutsche hauptvölkerschaften, Franken, Sachsen, Baiern und Schwaben wiederum in ein haltendes verband gebracht worden, auf den ersten fürsten derselben, den herzogen, die prärogativen der vier hohen erzbeamten geruhet, bis kaifer Friedrich I die erzämter von den groffen herzogthümern abgebracht, und Böhmen das vorher Baierische erzschenkenamt, wie Brandenburg das Schwäbische erzkämmereramt erhalten habe. Man sieht in dieser vorstellung eine verbindung der Coccejanischen und Konringischen annehmungen, aber keine richtige epoche der veränderungen. Senkenberg (p) hatte schon vorher das seneschallat als eine beständige prärogativ der herzogen der Franken anerkannt: aber wie schwankend ist picht sein urtheil (q) in ansehung des erzmarschallamts, welches er wohl eher dem herzogthum Lothringen aufheften möchte; gleichwie er in dem herzoge der Sachsen, Hermann Billung, den reichskämmerer zu ersehen glaubt.

# S. III.

Wenn man diese so verschiedene meinungen jüngerer geschichts- und staatsrechts- lehrer überdenkt, so darf uns einfallen, was Terenz einen rathfragenden seinen beiständen und rathgebern bei ihrem weggehen nachrusen läst: secistis probe: incertior sum multo, quam dudum. Da indessen die redende geschichte uns nicht deutlich und genugsam die frage beantwortet, so will ich damit gleichsam einen beweis a priori verbinden, um aus der ursprünglichen eigenschaft der erzämter sowohl, als der Deutschen herzogthümer, entscheidungsgründe zu sinden, die mit dem gange der Deutschen geschichte dahin harmoniren mögen, 1) dass das erzseneschallenamt des nächst dem

<sup>(</sup>p) Im lebhasten gebrauch &c. cap. 111, S. LXVII, pag. 164 sqq.

<sup>(</sup>q) L. c. S. LXXIV, pag. 183 u. 188 fq.

dem könige sichtbaren krongrossfeldherrn oder herzogs der Franken gewesen; 2) dass das ihm in rücksicht des kriegs nächste erzmarschalkamt als eine prärogativ auf dem großfeldherrn oder herzogen des den Franken gleichgestellten volks der Sachsen seit anbeginn des Deutschen reichs gehaftet habe; 3) dass das erzschenkenamt mehr ein kron - als reichsamt, auf Baiern, als ein der Karolingischen familie eigen gewesenes sürstenthum, gepasst habe; 4) dass das erzkämmereramt keiner provinz so eigen habe feyn können, als Schwaben, dessen herzoge die vorher durch königliche kämmerer geführte verwaltung in dieser Fränkischen kammerprovinz fortgeführet haben; 5) dass, da die herzogen der Lothringer des zehnten jahrhunderts bis aufs jahr 965 des königs großseneschallen oder verweser gewesen, sie von dem Deutschen erzseneschall oder herzog der Franken eben sowohl zu unterscheiden seien, als nachher die großeneschalle im königreich Arelat; 6) dass also die Deutsche erzämter in rücksicht auf die provinzen, wenigstens seit ihrem unter kaiser Heinrich I erneuerten verband nicht wandelbar gewesen, sondern, wenn in ereignendem fall einer der Deutschen erzfürsten sein erzamt selbsten zu verrichten behindert gewelen, ein nachfolgender zur verrichtung des würdigern erzamtes hinaufgerückt, und so in ermanglung eines vierten vertrettenden das erzkammereramt, als ein in Deutschland den andern nachstehendes famulat, ungeübt bleiben mögen; 7) dass die im jahre 1127 oder 1136 in der einen person Heinrichs des Stolzen geschehene vereinigung zweier herzogthümer den anlass gegeben, die herzoge, nachher könige in Böhmen das erzschenkenamt anstatt der herzogen in Baiern in so lange verwesen zu lassen, als diese wegen eines andern herzogthums ein würdigeres amt versahen; 8) dass das Schwäbische erzkämmereramt von kaiser Konrad III an seinen schwager markgraven Albrecht den Bären, nachdem er sich des herzogthums Sachsen im jahre 1142 wiederum begeben, und ihm · Vol. V. Hift. folcher Uu

folcher verlust einiger massen durch die erbschaft des Wendischen königs Pribizlaus gut gethan worden, zur vergeltung übertragen, und so die Nordsächsische markgravschaft in ein von Sachsen abgelöstes unmittelbares Pfalzfürstenthum umgebildet worden; worauf auch schon im jahre 1146 markgrav Albrecht als ein höher gewürdigter fürst sich an königlichen hösen zeigte. An die herzoge von Schwaben war damals schon mit dem herzogthum der Franken das erzseneschallat gediehen. auch das herzoglich-Staufische haus in Schwaben nach kaiser Konrad III in herzog Friedrich dem Rothbärtigen die königliche wilrde neuerdingen erhalten, so ereignete sich nach den zeitumständen, das kaisers Friedrich I bruder Konrad das amt eines erzseneschallen, das er schon in vormundschafts weise für seinen vetter Friedrich von Rothenburg geführt hatte, nach dessen frühem absterben eigends erhielte, und auf seine nachfolger, als inhaber der Rhein-Fränkischen Grosspfalz vererben durste. Diess find die hauptstücke der folgenden ausführungen, woraus sich ergeben wird, das, wie das erzseneschallen - und erzmarschallenamt nie von den Franken und Sachsen seit anbeginn des Deutschen reichs getrennt worden, und nur in ihren ersten fürsten von einem abgegangenen haus auf ein neues übergegangen, also die wahre epoche des von den Baiern auf Böhmen verkommenen erzschenkenamts anfänglich unter kaifer Lotharn II, vollkommner aber im jahre 1290 unter kaiser Rudolf I; sodann des von den Schwaben auf die markgraven von Brandenburg hingewandten erzkämmereramts im jahre 1142 unter kaiser Konrad III zu suchen sei.

### II. ABSCHNITT.

Vom hofstaate Deutscher fürsten und könige in ültesten zeiten, und dessen vorgesezten, J. 1; die der könige minister wurden, J. 2; besonders dem seneschalk und marschalk als oberseldherrn, J. 3; und zulezt unter den Karolingischen monarchen protektoren der nazionen, von ihrer öftern versendung vom hose, und verrichtungen, J. 4.

## S. I.

Die hofamter eines seneschalks, marschalks, butiglers oder schenken, und kümmerers, sind so wie diese ihre alte namen Deutschen ursprungs. Man vergebe mir, wenn ich zur vorbereitung des solgenden ein wenig aushole, und aus andern einiges, was bekannt und richtig ist, aushebe, um damit eigne bemerkungen zu verweben, woraus sich die simpelste und desto wahrere begriffe von diesen hosamtern entwickeln lassen. Allen überstüssigen auswand der belesenheit verbietet mir die kürze der zeit.

Die freiheit der alten Deutschen vertrug sich mit dem adel, einer solge rühmlicher thaten der vorsahren. Angeerbter ruhm erweckt den wohl gebohrnen, ihn durch gleiche thaten zu behaupten und zu mehren. Tapserkeit erkämpst nicht nur ehre, sondern auch macht und güter, die den edeln vorzug im volke geben. Aus solchen edeln ersahen sich die volker ihre fürsten und richter (r). Wenn mehrere freie völker oder staaten, die Uu 2 eine

<sup>(</sup>r) Tacitus de M. G. cap. 11 & 12, nennt die edeln eines volks principes. Dieses wort ist ihm erstlich so viel als optimates; hernach bezeichnet er dadurch die sürsten und richter eines volks, die besonders den landfrieden zu handhaben hatten.

eine hauptnazion ausmachten, einhellig beschlossen, auf krieg auszugehen, oder zur vertheidigung ihrer freiheit die wassen ergrissen, so ward eigne vorzügliche tapserkeit die empsehlung, weswegen einer der edeln zum allgemeinen heersührer oder herzoge der konsöderirten völker gewählet wurde (s). Solche herzogen, die durch glück der helden oder klugheit sich erhaben fühlten, fanden östers den weg zur königlichen würde und ansehen, das, wenn es der freiheit eines volks oder nazion nachtheiliger ward, den königlichen fürsten gesährsicher werden musste (t).

Fürsten und könige hatten einen hosstaat, comitatum (u), und dieser bestand in edeln, jungen und tapfern, die mit ihrem fürsten

<sup>(</sup>s) Tacitus l. c. cap. 7. "Reges ex nobilitate, duces ex virtute "fumunt. Nec regibus infinita & libera potestas: & duces exemplo "potius, quam imperio; si promti, si conspicui, si ante aciem "agant, admiratione præsunt.,, Cons. cap. 13 sq. Arminius war ein dux, dem die principes, die sonst freie sürsten der Cherusker, selbst sein vatersbruder luguiomir im kriege folgten.

<sup>(</sup>t) Selbst Armin ward davon ein beispiel. S. Tacitus Annal. 11, c. 88. Warum preisen in ihm dann unsere sänger nur den retter Deutscher freiheit? Von Marobod der Sueven könig und seinen nachsolgern siehe ebendenselben Annal. 11, cap. 63, und x11, cap. 29. Marobod ward von Katualda verjagt, und dieser wiederum mit hüsse der Hermunduren unter ihrem herzogen Vibillius des Katualda nachsolger. Vannius wurde von seiner schwester söhnen und dem nunmehrigen könig der Hermunduren Vibillius ausgetrieben. Von der Cherusker könig Italikus siehe Tacitus Annal. 11, cap. 16. Anderer beispiele nicht zu gedenken. Aber Tacitus histor. 1v, c. 15 besagt uns die weise Deutscher völker, ihre oberseldherren zu wählen oder zu inauguriren. "Erat in Canninesatibus — Briuno claritate "natalium insigni. — Ipso rebellis samiliæ nomine placuit, impo"situsque scuto, more gentis, & sustinentium humeris vibratus, "dux deligitur. "Eben so inaugurirten die Franken ihre sürsten und könige. Siehe Schwarz de antiquo ritu elevandi principes inaugurandos &c. §. 2 u. 3.

<sup>(</sup>u) Siehe, wie ihn Tacitus beschreibt de M. G. cap. 13 u. 14.

fürsten in den krieg zogen, für ihn leib und leben liessen, mit ihm raubten und plünderten, im frieden jagten, schmaussten und schliefen. Der fürst beköstigte sie; er schenkte ihnen ritterpserde, schilde und picken. Er selbst hatte keine einkünfte, als aus seinem erb und eigen, aus dem antheil an den freveln oder strafgefällen (x); erhielt aber von den einzeln staaten, die seinen schutz genossen, freiwillige geschenke, als eine zulage, auttarium (y), in vieh und früchten. Solche ehrengeschenke mehrten ihre heerden, und füllten ihre vorrathskammern und keller. Denn aus gerst bereiteten die Deutschen auch ihr köstlichstes getränk, ehe sie den wein schmecken lernten; und hafer war pserdekost. Selbst die benachbarte freie staaten, auswärtige fürsten und edle sandten ihnen erlesene pserde, pferderüstung und schmuck, wassen und halsketten als geschenke. Von den Römern lernten sie endlich geld kennen und nehmen (z).

### Uu 3

Alles

<sup>(</sup>x) Tacitus 1. c. cap. 12. "Sed & levioribus delictis, pro modo, "pœna. Equorum pecorumque numero convicti multantur: pars "multae regi, vel civitati; pars ipsi, qui vindicatur, vel propin"quis ejus exfolvitur. "So meldet uns noch die geschichte des zehnten jahrhunderts von der Franken herzoge Eberhard, wegen seines landfriedensbruchs, bei Witichind von Korvei pag. 644:
"Rex — condemnavit Everhardum centum talentis æstimatione
"equorum. "

<sup>(</sup>y) Wie ich bei Tacitus 1. c. cap. 15 die verfälschte leseart ac viritim verbessert habe in der Zweibrückischen ausgabe tom. 1v, pag. 17: "Mos est civitatibus, ultro austarium conferre principibus vel ar"mentorum, vel frugum; quod pro honore acceptum etiam necessi, tatibus subvenit.,

<sup>(</sup>z) Ebenderselbe l. c. "Gaudent præcipue finitimarum gentium de"nis, quæ non modo a singulis, sed & publice mittuntur: electi
"equi, magna arma, phaleræ, torquesque. Jam & pecuniam acci"pere documus.,

Alles dieses machte dann des fürsten oder königs ökonomie aus, die ihm zu seiner und seines hof- oder kriegs- und jagdgefolgs unterhaltung hinreichend war. Denn eitle und verarmende pracht feiger tyrannen war nicht der stolz der tapfern fürsten freier völker, die solchen reichthum und armuth noch nicht kannten (a). Armenta oder heerden, die einen und den nöthigsten theil der fürstlichen haushaltung ausmachen, erfoderten gesinde, knechte und ausseher, oder amtleute, ministros, welche in der altdeutschen sprache Schalk hiessen. Es mag nun der Gothen Senu und Siniste, senex und senior, dem worte senefchalk die bedeutung eines alt- oder oberknechts und verwalters eines hofes oder hauses, majoris domus, gegeben haben (b); oder von Sen, nach der sprache der alten Deutschen geseze, eine heerde, der seneschalk, als der aufseher der heerden den namen empfangen haben (c): so passen eine wie die andere ableitung gar wohl auf den ersten domestieum oder œconomum. Je nachdem fich der staat eines fürsten mit seinem ansehen und gewalt mehrte, musste auch dieser reichthum in heerden größer seyn: und dem obristen aller seneschalke blieb zwar dieser name: aber er veredelte sich auch mit ihm zur würde eines großkosmeisters, majordoms, principis domesticorum, den man groß- oder erzseneschall nennen mag. Er hatte neben sich einen oberaufseher über das getränke und die dazu gehörige diener, butigler und Die dem Rhein und der Donau nähere Deutschen fanden auch schon den wein köstlich. Der fürsten grosses gefolg, ihre öftere und feierliche gastmahle, ihre gar zu grosse liebe

<sup>(</sup>a) Tacitus loc. cit. cap. 5.

<sup>(</sup>b) Wie Schilter in Glossario unterm wort seneschalk annimmt. Noch jezo heisst in der Schweiz der oberknecht bei einem hose und der dazu gehörigen heerde schlechtweg der sen.

<sup>(</sup>c) Welche ableitung dem von Buri in erläuterung des lehenrechts pag. 335, n. 120 gefällt.

liebe zum trunk machten auch diesen theil der hosökonomie wichtig, wosür der oberste butigler oder schenk zu sorgen hatte. Das wort buticula, der Franzosen bouteille, war und ist Deutschen ursprungs (d), sowohl als scantio, scenke (e). Der fürst gab und hielt den rittern seines gesolgs pserde zum krieg und zur jagd. Der oberste vorgesezte dieses theils der hosökonomie war der marschalk (f), comes stabuli, connetable, princeps militiæ equestris & armigerorum, und hatte für den unterhalt der pserde zu sorgen (g). Diese drei oberste hosämter der sürsten oder könige machten den vorstand aller verwalter der königlichen güter, der hosmeier und agenten aus, und ertheilten ihnen die zur verpslegung des wandelbaren königlichen hoss nöthigen beschele. Hinkmar bemerket aber doch (h), dass, obgleich der butigler

<sup>(</sup>d) Siehe Du Fresne unter den worten buticula und buta, und vergleiche C. G. Schwarzens exerc. de buticulariis §. 2 sq.

<sup>(</sup>e) Otfried von Weissenburg in Evang. lib. 11, cap. v111 bei Schilter pag. 116 gebraucht das wort scenkin für propinare.

<sup>(</sup>f) Mar, ist equus; und besonders Marach der equus electus des Tacitus, oder bellator; märe, equa; wovon die glossarien beweise geben. Aber wie konnte Wachter in origg. Alem. S. xviii in Gundlingian. 30ten stück, pag. 392 so sehr von sich abweichen, dass er in dem marschalk das wort mar durch præsectum majorem erklären, und so einen præsectum servorum daraus machen wollte?

<sup>(</sup>g) Ich enthalte mich hier fowohl, als im folgenden der anführung bekannter stellen, die man in allen glossarien, besonders des Du Fresne, in Psessingers Vitr. ill. Buri erläut. lehenrecht, und in den eignen abhandlungen von erz- und hofämtern gesammelt sindet. Nur erinnere ich, dass auch bei der krönung kaiser Ottens I das marschalkamt also beschrieben wird: "equestri ordini, eligendis lo"candisque castris præerat.,

<sup>(</sup>h) Cap. 23: Quæ videlicet cura, quamquam ad buticularium, vel ,, ad comitem stabuli pertineret, maxima tamen cura ad senescalcum ,, respiciebat, eo quod omnia cetera, præter potum, vel victus ca-, ballorum, ad eundem senescalcum respicerent.,

butigler oder großkellner und der marschalk ihren theil an dieser obsorge gehabt, das meiste auf den seneschallen oder großhofmeister angekommen sei, als der für alles übrige zu sorgen gehabt, ausser dem hofgetränk und dem unterhalt der pserde. Da er für die königliche tasel zu sorgen hatte, so waren ihm auch die vier jägermeister und der falkenmeister zugeordnet, als die das wildprät zur hoshaltung liesern mussten. Dessgleichen standen unter ihm alle unterseneschalle, truchsessen (dapisei sive insertores), küchenmeister und köche (magistri coquinæ), und beckermeister (panetarii). Der marschalk war der princeps armigerorum, scutariorum, ensiserorum &c. und ihm war der manssonarius, quartiermeister oder obristsour beigegeben. Unter dem großbutigler standen alle kellner oder butigler, schenken und pütker (cellerarii, buticularii, scantiones, pocillatores).

Die Deutsche sürsten und Fränkische könige, nachdem sie, wie sichon ehedem Marobod, geraubte und geschenkte kostbarkeiten, besonders gold und silber sammelten, um davon nicht nur ihren siehen, sondern auch die belohnungen sür ihre klienten und diener, nebst den geschenken an auswärtige könige und gesandten zu nehmen, ordneten ihren gemahlinnen, die wohl zuerst den schaz in der kammer zu bewahren gehabt haben müssen, bei zunehmenden reichthümern und bedürfnissen kämmerer zu, die den willen der könige unter der disposition der königinnen zu besongen hatten (i). So wurden königin und kämmerer östers vertrauter, wie Bernhard von Septimanien mit der kaiserin Judith. Und ohngeachtet das kämmereramt jüngern ursprungs

war,

<sup>(</sup>i) Hinkmar de ord. pal. cap. 22: "De honestate vero palatii, sive "specialiter ornamento regali, nec non & de donis annuis mili"tum, absque cibo & potu vel equis, ad reginam præcipue & "rum legationum ad camerarium pertinebat — De donis vero diversa—
"rege tale aliquid esset, quod reginæ ad tractandum cum ipse

war, und darum den übrigen hohen ämtern nachstand, so ward der kämmerer doch endlich am hose kaisers Ludwig I, wie nachher unter Karl dem Kahlen, der archiminister palatii. Unter den kämmerern stunden die ministri cameræ und cubicularii.

Aber in Deutschland, dem vaterland der Fränkischen hosämter, blieb auch nachher die erste würde dem magistro palatis oder erzseneschallen, und dem erzkämmereramt eine minder würdige function oder hofdienst (k), famulatus (1), der es den fibrigen erzämtern nachsezte. Der erzseneschall, marschall und schenke verrichten noch solche dienste, die von ihrem ältern, simplern und so-würdigern ursprunge zeugen.

Alle fürsten und dynasten der Deutschen völker hatten eben solche hofämter, die sie aus ihrem rittergesolge bestellten; wie man aus der geschichte älterer zeiten, besonders auch der Welfen weiss. Ihnen ahmten die geistlichen um so mehr nach, als sie fürstliche und herrliche ehren erlangten, und selbsten östers von hohem adel waren, bischöse und äbte, die überdiess in ihren oberbeamten ihre beschirmer fanden.

S. II.

Fr. 14 . 14. 17

i

.

:

.7

<sup>(</sup>k) "Dabit aquam domino imperatori vel regi Romanorum manibus "abluendis. "Aurea bulla tit. 23, §. 3.

<sup>(1)</sup> Dahin möchte wohl bei Ditmarn chron. lib. 1v., pag. 371 zu deuten seyn, was er von dem den 1. Octob. 1002 mit kaiser Heinrich II wieder zu Bruchsal ausgesöhnten und beliehenen herzog Hermann II in Schwaben sagt; da er des königlichen hoss zu Frankfurt den 25 Decemb. 1002 gedenkt: "Ibi quoque dux Hermannus humiliter "regi samulatur, & ab eo caritative, ut talem decuit personam, ha, betur., Auf Schwaben hastete das erzkämmereramt, wie im solgenden noch erwiesen wird.

### S. II.

Die fürsten, besonders auch die könige der Franken des Merovingischen geschlechts, bestellten diese hofamter mit den melioribus & senioribus, tapferern und klügerern ihres edlern hofgefolgs. Die comites oder domestici des königs bildeten seinen beständigen senat. Als könige eines freien volks bestellten fie darum solche nach vorgängiger wahl oder approbation der versammelten stände des reichs (m). Nicht nur begleiteten sie im frieden den könig, dessen ministres sie waren (n), sondern auch im krieg als dessen feldherren (o). Unter ihnen war der seneschalk oder majordom wiederum der obriste, der erste signifer oder dux Francorum, und fand es so leichter bei der degeneration und üppigkeit der könige, besonders seit Dagobert I, und als vormund, bajulus minderjähriger könige, alle königliche gewalt unter dem titel eines majordoms und herzogs der Franken an sich zu ziehen (p). Nun war er selbst princeps, und als folcher

<sup>(</sup>m) So wurde unter kaiser Ludwig dem Frommen im August 829 Bernhard präsekt der Spanischeh Mark in gemäßheit der reichstagsschlüsse zu Worms zum großkämmerer bestellt. Siehe Annal. Francor. Reuber ad hunc annum. Und selbst noch unter kaiser Heinrich IV in Deutschland wurde nach dem bericht des Contin. Herm. Contrasti und dem Sächsischen Annalisten im jahre 1065 Godsried in Lothringen zum schildträger bestellt: "Et dux Godesridus scutarius "ejus eligebatur. "Auch vom erzkaplan bezeugt es Hinkmar.

<sup>(</sup>n) Albericus mon. in chron. ad an. 605 schaltet aus einem altern schriftsteller die bemerkung ein: "Reges vero Franciæ negocia regni, per majores aulæ regiæ administrabant, id est, per dapiferum, co-, nestabulum ac camerarium.

<sup>(</sup>o) Davon liefern die Annalen beispiele, welche hier nicht nöthig zu wiederholen sind.

<sup>(</sup>p) Dass der majordom der wahre seneschall gewesen, besagt noch Robert de Monte in append. ad chronogr. Sigeberti unterm jahre 1170,

solcher substituirte er sich wieder andere zu seinen ursprünglichen functionen als seneschallen und comites palatii, welche sowohl als die übrige kronbeamten oder reichsbedienten nun seine räthe waren. Als der princeps, majordom und herzog der Franken endlich diese titel vertauschte gegen die würde eines königs, so blieb der erste unter den seneschalken am Karolingischen hose, was er vormals war und seyn sollen, ohne die den königen gefährliche macht eines allgewaltigen majordoms oder principis Francorum. Er war nicht nur als großhofmeister, der magister dapiferorum, der erste unter den kronbedienten, sondern auch großfeldherr, aber nicht mehr der ministrissimus. Groffe ersah seinen vettern, den ältern abt Adalhard von Korbie, seinen erzkaplan, zum präsidenten des geheimen raths, der nicht nur das geistliche departement des reichs und des hoses unter sich hatte, sondern auch das directorium in weltlichen fachen als custos palatii führte (q). Nächst ihm ward schon der großkämmerer der vornehmste minister. Unter Ludwig dem Frommen ward herzog Bernhard von Septimanien in der eigenschaft eines großkämmerers der premier-ministre, und unter seinem sohne Karl dem Kahlen in west-Franken sieht man einen graven Engelram (r), und nach ihm dieses königs schwager  $X \times 2$ den

da er von dem königlichen prinzen, der als grav von Anjou seneschall von Frankreich war, redet: "Hanc senescalciam, vel, ut antiquitus "dicebatur, majoratum domus regiae Robertus, rex Francorum, "dedit Gaufrido Grisagonellæ comiti Andegavensi &c.., Vorher hatte er schon bemerkt — "Senescallus Franciæ, quod pertinet ad "feudum Andegavense. "Mit diesem comitatu Andegavensi hatte schon Robertus Fortis im jahre 859 den ducatum Francorum und primatum palatil sive regni auf seine nachfolger gebracht. Cons. alla hæc, tom. 111, pag. 393 sq.

(\*) \* 1 \* 1,

<sup>(</sup>q) Sieh Hincmarn cap. 12, 16, 20, und besonders cap. 32.

<sup>(</sup>r) Conf. Annal. Bertin. ad an. 868. Aimoin. lib. v, cap. 32 nennt ihn camerarium regis & domesticissimum.

den graven und herzogen Boso, als camerarios, domesticissimos und archiministros sacri palatii (s). Sie hatten zeit ihrer würde das amt eines magistri ostiariorum reunirt. Gleichwie aber der erzkaplan mit dem beigeordneten kanzler vornehmlich die ministres im departement der geistlichen sachen waren, und der kämmerer für die ehre der krone als beständiger minister im senat seinen siz hatte, so war nächst ihnen der Pfalzgrav oder reichshofrichter der ordentliche minister und reserendarius in den weltlichen händeln und reichsgeschäften. Doch wandten auch die kaiser den vorzug eines ersten ministers einem andern ihrer kronbedienten zu; so wie bei dem hose königs Bernhard in Italien der herzog Hechideus, pincerna primus, auch regalium amicorum primus (t), also premier-ministre war. Sogar ein fummus ostiarius ward nebst dem abt Wala vom kaiser Ludwig I seinem sohne Lothar I als dessen erster minister beigegeben (\*).

## S. III.

Aber der großeneschall, wenn er auch gleich nicht dirigirender minister im staatsrath war, blieb in ansehung seiner kronbedienung und-seldherrnwürde immer noch der erste unter den kronbedienten und seldherren. Von seiner ursprünglichen amtspslicht oder der meisten obsorge für den hof und dessen verpslegung, also auch oberaussicht über die domainen hatte er bei seierlichen hösen und bei krönungen die vorzüglichste ehre; und im kriege war er der erste signiser, der kron- und reichs-großseldherr

<sup>(</sup>s) Sieh die unterschrift in dem capitulari Caroli Calvi an. 876 sq. und Annal. Bertin. ad an. 872.

<sup>(</sup>t) Sieh Ann. Franc. Reuber ad an. 817. Ein anderer grav Reginhar war neben ihm camerarius am hofe Bernhards gewesen.

<sup>(</sup>u) Sieh Annal. Laurisham. & Reuber ad an. 822.

feldherr, princeps militiæ (x). Bei den kriegerischen Deutschen waren ursprünglich die kronbeamte, majores aulæ, auch im kriege duces oder figniferi; ohne welches amt ihr hofamt nur ein schlechter hofdienst gewesen seyn würde. Der seneschall als der erste unter ihnen, oder der majordom, war der princeps militiæ: und der connestabel oder marschalk princeps militiæ equestris, der nächste im krieg nach ihm. Die stärke des Deutschen heers bestand. nach Tacitus, im fussvolk; auch noch bei den Saliern (\*). So möchte der seneschall insbesondere der general der infanterie. und wenn der könig nicht selbst das heer angesührt, der hauptmann oder generalissimus gewesen seyn. Er zog vor dem heere her, und führte die hastam signiseram als hauptsahne, und hiess daher signiser, summus signiser (y). Seine begleitung mag panzer und helme (cassilas) getragen haben, wie man aus dem in spätern zeiten noch dem seneschallen in Deutschland verbliebenen schuz der kesseler und kaltschmiede schließen darf (2).

X x 3 Der

<sup>(</sup>x) Von Gaufrid Grisagonell dem west - Fränkischen seneschall (sieh oben not. p.) heists bei Radulso de Diceto unterm jahre 978: "Qui "ob insignia summi & singularis meriti a rege in præliis signiser, "& in coronatione regum dapiser tam ipse, quam ejus heredes "constituuntur. "Eben so wird bei Rigord in vita Philippi regis Franc. ad an. 1184: Theobaldus comes Blesensium Franciae senescallus princeps militiae regis genannt. Bei den Deutschen war der dux Francorum, signifer imperii, auch der summus dapiser. Beide eigenschaften sind auch in königs Alsonsen lehenbrief für den herzog in Lothringen, vom jahre 1258 combinirt. Sieh Leibniz. cod. diplom. jur. gent. part. 1, §. 13, pag. 19. Alles dieses verräth die ursprünglichen würden und ämter des seneschalls, wovon im solgenden kapitel auf Deutschland die anwendung sich ergeben wird.

<sup>(</sup>y) Sieh Du Fresne unter dem wort seneschallus, und diff. de ducatu Franciae S. XLIV sq. in all. acad. vol. 111, pag. 446-450.

<sup>(\*)</sup> Sieh hievon und von ihren panieren Maskovs gesch. der Deutschen cap. xvi, S. 38.

<sup>(</sup>z) Ich habe in dist. de ducatu Franciae S. 11, pag. 463 schon die ableitung des worts kesseler von kassila, kessel für helm angegeben;

Der marschalk war seiner ursprünglichen bestimmung nach als præsectus equorum auch der princeps militiæ equestris, der anstatt eines seneschallen das heer ansührte, zugleich judex castrensis. Er war der erste wassentiger des königs, princeps armigerorum. In dieser eigenschaft trug er dem könige das schwert vor (a). Ihm waren also auch die spataserii und scutarii (b) nachgeordnet. Bei ihm waren die seldtrompeter; darum hat noch der erzmarschalk in Deutschland den schuz über die seldtrompeter (c).

Die größe des Fränkischen reichs, das durch die eroberungssucht seiner monarchen immer ausgedehnter ward, die daher entstehende menge seiner gleichfalls von streisereien und beute lebenden nachbaren und widerspenstiger völkerschasten, so-

dann

- (a) A. B. cap. 23. Es ist aber dieses vortragen des schwerts ein prærogativ des erzmarschalks als principis armigerorum, welche er mit andern armigeris, als dem spataserio, den königen und sürsten, die dem Deutschen könige ehre und devotion bezeigen sollen, gemein hatte. Also nicht jeder fürst, der dem Deutschen könige das schwert vortrug, ist darum in die sunstion des erzmarschalsen eingetretten, wie einige publicisten irrig gesolgert haben. Nie konnte ein könig in Dännemark, ein Pohlnischer herzog, ein könig in Böhmen oder Ungarn, ein markgrav im Lothringischen reich, die das schwert vortrugen, darum als der Deutsche erzmarschalk geachtet werden. Diess war nur der herzog der Sachten. Der erzseneschall war signiserorum princeps; aber nicht jeder signiser oder vexilliser war seneschall. Nicht jeder comes Palatinus ist der comes palatii.
- (b) Einige beispiele von der function eines wassenträgers durch könige, herzogen und markgraven hat Schwarz gegeben im traktat vom erzschildherrenamt pag. 30 sq.
- (c) Sieh Pfeffinger in Vitr. illustr. tom. 111, pag. 926.

und der sel. herr Kremer in der geschichte des Rheinischen Franken pag. 158 sieht die kaltschmiede, ihrem ursprunge nach, auch für nichts anders an, als die alte harnischmitcher; die daher unter dem schuze des obersten besehlshabers bei der armee gestanden. Herr prosessor Oberlin hat nun auch jener ableitung in Scherzens giossar. Germ. pag. 770 eine stelle gegönnt.

dann die in einem kriegerischen staate gemeinere personliche eigenschaften eines heerführers liessen auch den übrigen kropbeamten und senatoren, selbst dem reichshofrichter oder Pfalzgrave die führung eines heeres zufallen. Die Karolingische geschichte lehrt, dass öfters zween derselben bei einem heere gewesen, oder zu gleicher zeit mehrere heere ausgesendet worden. deren jedes einem der kronbeamten oder räthe als signisero untergeben war (d). Nichts destoweniger hatten der großseneschall und marschall seit ihrem ursprung neben ihrem krondienst auch den ducatum oder feldherrenamt zu ihrer bestimmung: und eben dieses lies sie auch bei den westlichen Franken unter den Kapetingischen königen die höchste kron- und reichsbeamten werden; wie sie in Deutschland die ersten unter den herzogen geworden find. Der erzschenke bediente den könig am seierlichen hofe näher als der erzmarschalk, und gieng ihm insoferne vor. Der erzkämmerer war als kronbedienter der lezte, aber in rücksicht seines departements war er unter den Karolingischen monarchen der wichtigste geworden.

# S. IV.

So wie die bestellung der höchsten officiorum Palatinorum nicht willkührlich bei den königen gestanden, sondern mit genehmigung der stände (e), und aus den verschiedenen provinzen des reichs an hof gezogen wurden, so hatten sie auch einen bezug auf die grosse völkerschaften und provinzen des reichs, denen

<sup>(</sup>d) Sieh davon ein beispiel beim Posta Sazo, Annal. Reuber. und Regino unterm jahre 782, da Karl der Groffe drei Palatinos, den kämmerer, marschalk und Pfalzgraven mit heeren aussandte.

<sup>(</sup>e) Was Hinkmar de ord. Pal. cap. 15 von der mit konsens der bischöfe geschehenen bestellung der archikapellanen oder apocrisiariorum bemerkt, wird durch das capit. Francoford. an. 794 n. 1111 bei Baluz tom. 1, pag. 270 bestätigt.

denen sie zum vorstand am hofe, gleichsam als protektoren der nazionen dienen follten (f). Dadurch gewannen fie eine eigenschaft, weswegen sie auch in die provinzen versendet wurden; und daher geschahe, dass die könige den ordinairen hosdienst durch eigends bestellte hofbeamten versehen ließen, und die grossen kronund reichsämter sich in Deutschland auf die vier große völker und herzogthümer fixirten (g); so dass ihre hofdienste nur noch bei krönungen und andern feierlichen höfen sichtbar blieben. Ihre ver-richtungen follten alsdann zur verherrlichen der königlichen hoheit gereichen. Sie zeigen noch, was die großen herzoge Deutscher völker ihrem ursprunge nach gewesen sind. Aber außer diesem krondienste waren sie seldherren, legaten oder markgraven, die in Deutschland seit dem zehnten jahrhundert-mit der herzogswürde prangten, und königen gleich geachtet wurden. Im jahre 777 waren der großtruchsels Eghard, der Pfalzgraf Anshelm, und der Britannische markgrav Roland im treffen gegen die Gaskonier geblieben (4). Im jahre 786 war der großeneschall Audulf, sonst ein Ostfranke, als großfeldherr gegen die Britanier

<sup>(</sup>f) Hinkmar de ord. Pal. cap. 18, da er von der bestellung der Palatinorum ministrorum redet: "Sed nec illa sollicitudo deerat, ut si "fieri potuisset, sicut hoc regnum, Deo auctore, ex pluribus regionibus constat, ex diversis etiam eisdem regionibus, aut in primo, "aut in secundo, aut etiam in quolibet loco iidem ministri eligen, rentur, qualiter familiarius quæque regiones palatium adire possent, "dum suæ genealogiæ vel regionis consortes in palatio locum tenere "cognoscerent. "Cons. Olenschlager neue erläut. der goldnen bulle pag. 37-39, u. pag. 47 sq.

<sup>(</sup>g) Schon von den zeiten Ludwigs des Deutschen besagen es gewisser massen die Annales Fuld. unterm jahre 852: ", Rex — cum prin", cipibus & praesettis provinciarum publicis causis litibusque compo", nendis insistens. "

<sup>(</sup>h) Sieh Eginhard im leben Karls des Groffen, cap. 9.1

ausgesendet werden (i), und ebenderselbe ward im jahre 799 anstatt des königlichen schwagers Gerold, consiliarii und signiferi königs Karl des Grossen (k), als markgrav in Ostsranken mit der commission eines præsesten in Baiern angeordnet (!). Noch da Tassilo, der lezte erbsürst, in Baiern lebte, war der grosschenk Eberhard (magister pincernarum) als gesandter nach Baiern abgeordnet worden (m). Im jahre 782 hatte der grosskämmerer Adalgis, der grossmarschalk Geilo, und der Psalzgraf Worad ein heer von Ostsranken und Sachsen gegen die Sorben gesammelt; giengen aber nun in vereinigung mit dem Ripuarischen grossgraven Theodorich, dem Sächsischen Witechind entgegen. Der kämmerer und marschalk blieben damals im tressen (m).

<sup>(</sup>i) Sieh Annal. Fuld. Reuber. Pithoeani, Regino &c. unter diejem jahr. Die Brittanische mark hatten auch später die seneschalle des Westfränkischen reichs oder die herzoge der Neustrasischen Franken seit 860 zu schüzen; und mit diesem gouvernement gieng seitdem die gravschaft Anjou verknüpst; wovon schon oben geredet worden.

<sup>(1)</sup> Herm. Contr. unterm jahre 799: "Geroldus, præfectus Baioariæ, "fignifer & confdiarius Caroli — contra Hunnos pugnans occubuit, "Der lebensbeschreiber des heiligen Meinwerks bei Leibniz script, tom. 1, pag. 545 nennt ihn Caroli M. consauguineum & signiferum. Dass er zugleich die Nordgauische mark besessen, werde ich unten erinnern. Auf Ostfranken haftete zuerst das Deutsche seneschallat.

<sup>(1)</sup> Sieh von ihm Eckharts comm. de Reb. Fr. Or. tom. 1, pag. 713 4. und tom. 11, pag. 103.

<sup>(</sup>m) Sieh die Annales Pithoei, Renberi &c. ad an. 781.

<sup>(</sup>n) Annal. Eginhardi, five Reuber. Poeta Saxo ad hunc annum.
Regino fezt fiatt Worads Cuonradum; und nennt sie viros potentes.
Uebrigens

Gedachter grav Theodorich mit dem kämmerer Meginfried führten im jahre 791 ein heer gegen die Hunnen an (o); und im jahre 807 wurde der marschalk Burkard mit einer flotte nach Korsika gesendet, und hernach gouverneur daselbst (p). Unter kaiser Ludwig dem Frommen ward der bisherige præsekt der Spanischen mark am hose großkämmerer; ebenderselbe ward bekanntlich zugleich herzog in Septimanien. Richard der treulose großgrav in der Ardennischen provinz war zugleich obristthürhüter (q); und so mag der marschalk Wishelm (r) auch seine präsektur gehabt haben. Doch wir gehen in das eigene Deutsche reich, um unserm zwecke näher zu kommen.

Uebrigens schreiben die Annal. Reuber. das unglück dieses voreiligen tressens der eisersucht der seldherren gegen den graven Theodorich zu. Aber woher hat es Schaten in hist. Westphal. ad h. a. wenn er sagt: "Sed rem — turbavit ambitio & ducum discordia. Honore militari, Geilo, regia cognatione Theodoricus anteibat, cui & Saxoniæ pro", vincia data erat a rege.

- (o) Annal. Reuber. ad an. 791, und Chronogr. Saxo ad an. 791. Conf. Adelmus ad an. 792.
- (p) Annal. Reuber. und andere unterm jahr 807.
- (q) Siehe kaisers Ludwig I urkunde vom jahre 839 bei Martene und Durand tom. 1, pag. 97, und meine Observ. geogr. S. xv11, pag. 289 unter dem wort Villantia.
- (r) Sieh Annal. Reuber. ad an. 833.

#### 111. ABSCHNITT.

Vom abgesonderten Deutschen reiche und deffen hauptprovinzen und ihren präsekten, f. 1 u. 2. Von den oberhosbeamten Deutscher könige im neunten jahrhundert, J.3. Dass die vier höchste reichsämter auf die vier Deutsche lande gekommen; besonders die oberste feldherren der Franken und Sachsen, jene das reichsseneschallat, diese das reichsmarschallamt schon im neunten jahrhundert gehabt haben; Schwaben erst unter kön. Konrad I einen einzigen reichskämmerer mit herzoglichen ehren erhalten, und Baiern unter könig Heinrich I in seinem herzoge Arnulf wieder ins allgemeine reichsverband gekommen, und so ihm das noch übrige reichsschenkenamt eigen geworden, J. 4 u. 5. Von verrichtung dieser ämter auch durch hinaufrücken in verwesungs weise, S.6. Dass die herzoge in Lothringen im zehnten jahrhundert wahre großfeneschalle des Lothringischen reichs gewesen, die nicht mit dem Deutschen erzseneschallen zu verwirren sind, J.7. Das erzmar schallamt war eben so wenig wandelbar, als das erzseneschallen. amt, f. 8. Noch eine zugabe von hofbeamten der könige im

zehnten und eilften jahrhundert, S. 9.

audwig der Deutsche, der erste felbständige könig der Deutschen oder östlichen Franken (r) sah seine versochtene unabhängigkeit durch

<sup>(1)</sup> Schon seit dem jahre 833, da nach entsezung des vaters Ludwig des Frommen in der reichstheilung mit seinen brüdern ausser dem schon seit 826 in besizzgenommenen, obgleich erst seit 829 selbstbeherrschten Baiern noch Ostfranken, Alemannien, Thüringen und Sachsen ihm zugesahen waren, sangen sich seine regierungsjahre in orientali Francia oder Deutschland an, wie dessen urkunden, besonders die Laurisheimische cod. diplom. vol. 1, n. 25 & 26 &c. Niederaltaichische in mon. Boic. vol. x1, pag. 107-125, und mon. Metens.
1. c. h. 1, pag. 420-422 mit der anmerkun, dazu &c. lehren.
Aush-führte Lüdwig der Deutsche ein aus diesen provinzen gesammeltes heer im jahre 834 zur befreiung des vaters gegen den ältern bruder

durch den Verdunischen vertrag im jahre 843 besestigt. Er herrschte in Deutschland als ein erbkönig, und über die freien Deutschen nach Karolingischer weise. Er war also nicht nur der princeps, der den obersten dukat (t) der Ostfranken führte, sondern er war auch der princeps der Sachsen, und beherrschte Baiern, als ein Karolingisches patrimonialland, und die dem Fränkischen siskus zugewandte Schwaben und Thüringer. Die Rheinische provinz war seit dem Verdunischen vertrag arz regni, Mainz die geistliche metropole seines reichs, und besonders der Franken; zu Franksurt war die oberste Psalz, deren præsides die großpfalzgraven des reichs und besonders der Franken gewesen.

Die Franken waren das siegrische volk, von denen das reich kam, das erste volk, das dem könige die königswürde gab in Francia orientali.

Die

Lothar I an: der vater hatte sie ihm nachher nicht nur aus dankbarkeit gelassen, sondern ihm auch noch das Elfass zugegeben; denn die Fuldische Annalen unterm jahre 838 besagen, dass der kaiser aus missvergnügen dem sohne Ludwig das Oftfränkische reich wieder nehmen, und in Baiern einschränken wollen: "Hludewico filio suo "regnum orientalium Francorum, quod prius cum favore ejus te-"huit, interdixit; " und die Bertinianische jahrbücher bezeichnen dieses regnum näher: "Quicquid ultra chraque Rhenum juris pa-"terni usurpaverat hactenus, Alfaciam, Saxoniam, Thuringiam, "Austriam, Alemanniam. " In andern nicht königlichen urkunden werden aber dessen Deutsche reichsjahre erst vom absterben des vaters im jahre 840 an gerechnet. Außer diesen verschiedenen epochen haben die vortrefliche herzusgeber des cod. Lauresham. praef. vol. 1, aus der vergleichung Laurisheimischer urkunden mit den Annal. Fuld. ad an. 858 entdeckt, dass Ludwig in diesem jahre Westfrankreich erobert, und daher sein erstes reichsjahr in demielben angenommen, folches aber auch bald wieder verlaffen habe.

(t) Bei Hinkmar de ord. Palat, cap. 10 heiset es vom könig; "Deus "illum in ducatum conftituit. "Und kaiser Otto I wird bei Witechind von Korvei, als er gekrönt wurde, novus dux Francorum genennt. Der könig war der einzige dux sceptrifer; die besondere völkerherzoge seine figniseri.

Die Sachsen, das im jahre 803 den Franken unter einem könige gleichgewordene volk, waren also das andere hauptvolk, das in dem könige seinen obersten fürsten verehrte (\*).

Beede völker, Franken und Sachsen, übertressen die andere an würde und freiheiten. Ihre verbindung läst sich mit dem bande vergleichen, das Pohlen und Litthauen unter einem sürsten in ein gemeines wesen verknüpst, übrigens aber jedes dem andern gleich gesezt ist. Baiern war, seitdem Karl der Grosse durch den von dem lezten herzog Thassilo sechs jahre nach dessen entsezung im jahre 794 zu gunsten desselben auf das herzogthum Baiern und dessen eigenthum gethanen verzicht (x), als erbfürst an Thassilons stelle getretten, eine provinz, die nun seinem hause eigends zugehörte. Karl der Grosse schiekte einem verweser dahin, und Baiern behielte übrigens seine versassung und geseze. Solche präsekten waren zu Karls und Ludwigs I zeiten Gerold und Audulf, welche als Fränkische markgraven im Nordgau (y) die erste missen und seldherren der Baiern, als

**Уу** 3

<sup>(</sup>a) Sieh von dem frieden zwischen Karl dem Grofsen und den Sachsen, wie auch den darauf erfolgten einrichtungen, Sustus Müsers
Osnabrackische geschichte 111 abschnitt, S. 40-47, pag. 211-228,
und im 1v abschnitt, pag. 229 sqq.

<sup>(</sup>x) Chron. Moissiacense ad an. 794 bei Du Chesne script tom. 111, pag. 144, und Bouquet tom. v, pag. 75: "Et in eadem synodo "(Frankofurtensi) venit Tassilo, qui dudum Boiarize dux suerat, "sobrinus videlicet regis, & pacificatus est ibi cum rege Karolo, "abrogans omnem potestatem, quam in Bayoaria habuit, tradens "eam regi. "Sieh auch das capitulare dieser kirchenversammlung less Georgisch pag. 787. Hiedurch ward also die vor sechs jahren geschehene besiznehmung Baierns (sieh fragm. Annal. Franc. bei Du Chesne script. tom. 11, pag. 23, und Meichelbeck hist. Frising. tom. 1, urkunde, n. c, pag. 80) erst auf Karl den Grossen und sein hans besestigt.

<sup>(</sup>y) Sieh von Gerold die urkunde von 705 bei Meichelbeck 1. c. und dass Audulf, welcher vom jahre 800 präsekt und erster missus in Baiern

in einer ihnen anvertrauten legation waren. Ludwigs I des Frommen ältester prinz Lothar ward aber noch, da Audulf lebte, im August 814 zum princeps mit königlichem titel in Baiern angeordnet (z), so wie sein bruder Pipin in Aquitanien. Als aber Lothar schon im jahre 817 zum reichskollegen von seinem schwachen vater erklärt wurde, so sollte der jüngste bruder Ludwig der Deutsche als princeps oder könig Baiern haben (a); der, nachdem er volljährig geworden, im jahre 829 selbst die regierung antratt (b), aber zugleich die oberkönigliche austorität des vaters als kaisers zu verehren hatte.

Baiern gewesen, und im jahre 819 gestorben, Forcheim, Nürnberg und Regenspurg zu seinem departement gehabt habe, lehrt das Capitulare vom jahre 805. Cons. Echhart in comm. de Reb. Franc. Or. tom. 11, pag. 103. In einer urkunde bei Meichelbeck n. cxv111, pag. 90 steht er allen übrigen miss, selbst den bischösen vor. Nach seinem tode wird seiner als Baierischen präsekten in einer urkunde n. ccclxx111, pag. 190 sehr ehrenvoll gedacht. Nach Audulsen erscheint ein grav Hatto als erster missus, bis Ludwig der Deutsche im jahre 826 die regierung in Baiern antratt.

- (z) Daher werden seine regierungsjahre in Baierischen urkunden des jahres 815, 816 und 817 den regierungsjahren seines vaters des kaifers immer beigesezt.
- (a) Darum ward ihm auch ein Baierischer herr Egilosfus zum pædagogus gegeben, der in einer urkunde bei Meichelbeck l. c. pag. 190, n. ccclxx11 als gegenwärtig zu Freisingen angegeben wird; woraus jedoch Eckhart zu viel schloss, dass der junge prinz Ludwig selbst in Baiern erzogen worden.
- (b) Sieh die instrum. Frising. bei Meichelbeck n. DXL, pag. 285. Wenn nun, wie gewöhnlich, das zwanzigste jahr das ziel seiner minderjährigkeit war, so könnte man schließen, dass er ums jahr 800 gebohren worden. Aber von seiner ersten ankunst in Baiern im jahre 826 zählte er seine Baierische regierungsjahre. Sieh dessen urkunde vom jahre 830, als dem sünsten seiner regierung in monam. Boic, vol. XI, diplom. Nideraltac. n. v, pag. 104 sqq.

Sein reich erweiterte sich über ganz Deutschland schon im jahre 833 (c).

Nachdem er das ganze Deutschland mit dem zusaz der diesseits Rheinischen provinz als ein unabhängiger könig beherrschte, wurden die Baiern wieder durch einen Nordgau-Ostfränkischen markgraven als oberseldherrn angesührt (d). Sein ältester sohn Carlomann, erst präsekt in Kärnten, ward könig in Baiern, nach dessen tode Baiern abermals mit dem Deutschen reich reunirt. Nach abgang der Karolinger in Deutschland im jahre 911 machte selbst ein weiblicher descendent des Karolingischen hauses anspruch auf Baiern, und wollte es unter könig Konrad I und wiederum unter könig Heinrich I, als ein vom Deutschen reich abgesöndertes freies erbsürstenthum sür sich behaupten; erkannte aber doch endlich auf gute bedingungen der Deutschen könig (e). Und so blieb Baiern bei Deutschland.

Alemannien

<sup>(</sup>e) Wie oben in der ersten note erinnert worden; und von da an werden die regierungsjahre in orientali Francia in königlichen urkunden gezählet. Noch im jahre 833 hat eine urkunde königs Ludwig in Baiern vom 27ten May, also noch vor dem ausbruch gegen den vater, die reichsjahre Ludwigs des Frommen, als kaisers, und des sohns, als königs, in Baiern beisammen in mausoleo S. Emerami oder Ratisbona monastica, probb. n. xiv, pag. 44; die darauf solgende in eben dem urkundenbuch und andern Baierischen urkundensammlungen zeigen nur die reichsjahre in orientali Francia an. Aber andere Baierische, nicht königliche urkunden sühren Ludwigs des Deutschen regierungsjahre in Baiern auch nach der zeit sort. Vid. in monum. Boic. vol. ix, mon. Shledorf n. xiii & xiv, pag. 21 sq.

<sup>(</sup>d) Unter Ludwig dem Deutschen war seit 831 ein grav Ernst im Nordgau, und in den jahren 849 und 855 bis 861 als ductor Bavariorum ersichtlich; sieh die Annal. Fuld. ad an. 849 & 857, und in Meichelbacks hist. Frising. tom. 1, probb. n. DCC11, pag. 350. Conf. meine schrist von den Baierischen anherren S. v, pag. 13 sq. Deutlicher werde ich mich unten über ihn erklären.

<sup>(</sup>e) Sieh von den Baierischen anherren S. 9-10, pag. 27-30.

Alemannien mit Schwuben war, seitdem es seiner eigenen herzoge beraubt worden, eine der Fränkischen reichskammer zugehörige provinz, die durch königliche missen oder kämmerer verwaltet wurde (f). Karl der Dicke, der im jahre 871 oder 872 erst Rhätien erhalten, ward nach des vaters tode im jahre 876 könig der Alemannen, Schwaben, und des Curischen Rätiens, und der Elsasser (g); aber er reunirte dieses reich nach dem absterben seiner brüder mit der krone des ganzen Deutschlands.

<sup>(</sup>f) Ohne uns in die strittige endepoche der Alemannischen herzoge einzulassen, so ists doch einmal gewiss, dass der majordom Karl Martel die Alemannen und Schwaben im jahre 725 bezwungen, und sein altester sohn Karlomann in theilung des reichs auch Alemannien oder Schwaben für sich erhalten; und eben dieser, so wie nachher sein bruder Pipin die güter der bestraften rebellen dem königlichen fiskus heimgeschlagen habe; sieh Karls des Grossen urkunde in Martene collect. script. & monum. tom. 1, pag. 48, und Heumann de re diplom. part. 1, pag. 35. Uebrigens scheinen die verschiedene provinzen oder diöcesen, die in dem grossen ducatu Alemanniæ begriffen waren, Alemannien oder Kostnizer diöces, Schwaben oder Augspurger diöces, das Kurische Rhätien (welches in Karls des Groffen testament vom jahre 306 ducatus Curiensis genennt wird) und das zur Strasburger und Basler diöces gehörige Elfafs, schon seit dem siebenten jahrhundert unter eben so viel sürsten, die als herzoge der Alemannen angegeben werden, vertheilt gewesen zu Elsas kam davon zuerst in die gewalt der Frankischen majordome, schon unter Pipin von Herstall, (sieh Schöpstin. Alfat. illustr. tom. 1, pag. 749, S. 19) und erhielt eigene herzoge. Unter könig Pipin war ein Gunzo dux über die provincias Augustensem & Rætiam bestellt. Sieh Sattlers gesch. des herz. Würtemb. tom. 1, abschn. 4, S. 12. Noch im jahre 823 hieß auch der über das Kurische Rhatien gesezte præses oder großgrav Hunfried, comes Curiensis in den Annal. Renber. dux super Rætiam bei Thegan, und dux Rhætiarum, oder schlechtweg dux.

<sup>(</sup>g) Die Annal. Weingartenses unterm jahre 871: "Hludowicus & "Karolus cum patre pacificati; data Raetia Karolo. "Sieh Eckhards comm. de Reb. Franc. Or. tom. 11, pag. 573, lib. xxx1, cap. 183. Karl der Dicke war also bei seines vaters lebzeiten nur präsekt, der den ducatum in Rhätien hatte.

lands. Ludwig der Deutsche, der schon aus vergünstigung seines vaters auch das Elfass unter seiner verwaltung gehabt (h), aber auch zulezt und durch die Verdunische theilung wieder verlohren (i), hatte im jahre 860 von kaiser Lotharn seinem neven zur vertheidigung des mit ihm geschlossenen schuzbundnisses gegen Karl den Kahlen rechte auf das herzogthum Elsas, als einen theil des Lothringischen reichs, erhalten (k), weswegen auch Lothars natürlicher sohn Hugo, als er mit dem herzogthum Elfass versorgt wurde, von dem vater dem schuze Ludwigs des Deutschen empsohlen ward (1). Elsas ward wenigstens nach dem jahre qui wiederum dem herzogthume Alemannien zugeschlagen. Ludwig der Deutsche gewann noch durch theilung des Lothringischen reichs im jahre 870 dessen ganze östliche helfte, wozu sein sohn Ludwig II im jahre 877 die westliche helfte erfochten. Obgleich so das Lothringische reich mit dem Deutschen reiche unter einem könige vereiniget ward.

<sup>(</sup>h) Regino zu ende des jahrs 876: "Porro Carolus (fortitus est) "Alemanniam & aliquas civitates ex regno Lotharii."

<sup>(</sup>i) Sieh oben die anmerkung (s).

<sup>(</sup>k) Er hatte dagegen, kraft der Verdunischen theilung, den Speiergau, Wormsgau und Mainzermark erhalten.

<sup>(1)</sup> Annal. Bertin. ad an. 860: "Lotharius dux metuens avunculum "fuum Karolum, Ludevice regi Germaniæ sociatur, atque ob ean"dem societatem partem regni sui "id est, Helizatiam tradit "
Eben derselbe ad an. 863: "Lotharius filio suo de Waldrada,
"Hugeni, ducatum Elizatium donat, eumque Hludevico commen"dat "Wenn man dieses zeugniss mit dem vorigen vergleicht, so ersieht man offenbar, dass Elsas seit 861 in einen nexum clientelarem mit dem Deutschen reich gekommen. Auch da Karl der Einfältige im jahre 911 sich des Lothringischen reichs als seiner erbschaft bemächtigte, blieb doch Elsas bei Deutschland unter könig Konrad L.

ward, so blieb es doch ein eigenes, von dem Deutschen unterschiedenes reich, das seine eigene metropole zu Trier, und seine obriste Psalz zu Aachen, seine eigene herzoge oder großseneschallen, und Psalzgraven hatte. Schon im jahre 886 war grav Reginher ein solcher, und der obriste heersührer der Lotheringer unter Karl dem Dicken (m).

# g. II.

Durch zergliederung der Fränkischen monarchie ward Deutschland seit dem jahre 843 ein selbstständiges reich; und die ältere missatica und legationen verwandelten sich nun einigermassen. Die Franken, Sachsen, Baiern und Alemannen waren die hauptvölker, deren grosse landschaften, als bestandtheile des Deutschen reichs, sich in regna, ducatus primarios, bildeten. Jedes derselben war in legationes vertheilt gewesen. Ludwigs des Deutschen söhne waren bei leben ihres vaters mit solchen einzeln

<sup>(</sup>m) In diesem jahr führte er das Lothringische heer in Westfrankreich gegen die Normannen, gleichwie Heinrich, marchensis Francorum, das Deutsche heer. Der Westfranken herzog abt Hugo war krank; aber sein halbbruder Odo, grav von Paris und bestimmter nachfolger im ducatu Francorum Neustrasiorum mit dem bruder Robert, commandirte die Neustrasischen Franken; wie solches Abbo Levita de obsid. urbis Paris. bei Pithoeus und Du Chesne tom. II bezeuget. Eben jener Reginar hatte den fiscum zu Stenai und Mouson, (sieh die in Observ. geogr. pag. 231 anm. (e) angeführte urkunde, worin er sich als successorem Caroli Crassi in diesem sisco prädicirt;) desgleichen besass er die abteien Sanct Servatius zu Utrecht. Epternach, Stablo und Malmedi, nebst der damit vermischten gravschaft de Rupe in Ardenne. Sieh Observ. geogr. pag. 285, woraus leicht zu ersehen, dass er insbesondere auch den Ardennischen præsidat zu verwalten gehabt. Er war der erste fürft, der zu Zwentebolds erhebung als königs in Lothringen das beste beigetragen; war dessen dux & confiliarius unicus, bis er mit undank belohnt wurde, und hernach Caroli Simplicis, und starb im jahre 916.

einzeln präsekturen, Karlomann mit Kärnthen, Ludwig der Jüngere mit Ostsranken, und Karl der Dicke mit dem Kurischen Rhätien versehen. Nach des vaters tode wurde Karlomann könig der Baiern, zu welchen man die Kärnthner präsektur oder ducat, und die Oesterreichische mark zählte. Karl der Dicke ward könig in Alemannien, womit Schwaben und das Kurische Rhätien, ja auch Elsas verknüpst war, als so viele ducatus minores.

Das Deutsche Franken, welches Ludwig der Jüngere mit Sachsenland zu seinem theil erhielt, waren 1) Ostfranken mit dem ehemals Baierischen, aber seit dem jahre 725 Fränkischen Nordgau, 2) das westliche oder Rheinische Franken, wozu auch die von der Trierischen diœces seit den ältesten zeiten besangene Lohngauische provinz seit dem jahre 843 geschlagen worden; 3) das Hessische Franken, ein eigenes präsidat, welches im achten jahrhundert eine eigene bischösliche diœces war, aber bald als ein archidiakonat mit der Mainzischen diœces vereinigt ward; wozu noch 4) Thüringen, das als eine Fränkische siskalprovinz und mark gegen die Sorben zu ziehen ist, unter Ludwig dem Deutschen seine eigene duces und marchiones in Tachalsen schon im jahre 840 und bis 874, und seitdem in Radulsen hatte.

Das Rheinische Franken war unter Karl dem Grossen und Ludwig dem Frommen zur Mainzischen legation der erzbischöse daselbst und des Mainzischen graven gehörig; aber seit 843 arz regmi orientalium Francorum, die königliche Pfalzprovinz geworden, worin Frankfurt das palatium primarium Francorum. Also war es die eigene provinz des königs als summi ducis Francorum, und die obriste Pfalz darin besass nun der obriste reichspfalzgrav (s). Ostsranken, samt der mark Nordgau, die den Zz 2 Böhmen

<sup>. (\*)</sup> Seitdem Ludwig der Deutsche die regierung in Bajern angetreten hatte, erscheint statt des vorher dem ersten missen und präsekten aller

Röhmen entgegengesezt war, erhielt unter Ludwig dem Deutschen ein herzog Ernst, den uns eine urkunde vom jahre 848 (\*) als "magistrum militiæ, und die Fuldische Annalen unterm jahre 849 als den "ducem partium illarum, (gegen die Böhmen) und den "primum inter amicos regis, angeben. Der diesem herzogen von eben dem Annalisten bei dessen fall im jahre 861 beigelegte charakter eines "summatis inter omnes optimates regis,, zu jenen ausdrücken genommen, bezeichnet ganz den ducem Francorum, krongroßsfeldherrn oder großseneschallen. Eben demselben war auch

aller Baiern nachgesezten missi judicis (der ganzen provinz) ein eigner comes palatii Tiemo schon im jahre 830; dem Fritilo als comes palatii gefolgt ist. Da sich aber die Pfalz aus. Baiern zu den Rheinischen Franken wendete, hat Ludwig der Deutsche seinen vorher Baierischen Pfalzgraven allem ansehen nach mit der reichspfalzgravschaft gewürdigt. Pfalzgrav Fritilo wars in den jahren 843 und 845. Sieh meine abh. von den provinzial-Pfalzgraven in der Baierischen abh. 4ten band, pag. 67, not. f. Er lebte auch noch als Pfalzgrav wenigstens im jahre 855; sieh die Freisingische urkunden bei Meichelbeck n. DCCCXVII, pag. 381. Ihm folgte als comes palatii Ruodolt, von dem der Annal. Fuld. unterm jahre 857 fagt: "Ot-", garius episcopus (Eichstetensis), Hruodoltus comes palatii, & "Hernustus silius Hernusti ducis cum hominibus suis in Bohe-"manos missi. " Ruodolt scheint nach dem fall herzogs Ernst im jahre 861 als markgrav gegen die Böhmen bestellt worden zu seyn, und war tutor partium illarum im jahre 869 und 872, in welchem leztern jahre er ausdrücklich mit dem bischof Arno von Wirzburg genennt wird. Die Fränkische Pfalz besass nach ihm Erluinus aulicus præses, der in einer Fuldischen urkunde vom jahre 874 in Schannats dioec. Fuld. pag. 239 allen graven vorgeht, und bei Frodoard hist. Rem. lib. III. cap. 23, pag. 532 wegen seiner bereitwilligkeit, die güter des erzstifts Rheims im Wormsoder Nohgau zu schüzen, gerühmt wird. Von 889 bis 910 besass sie der groffe grav Gebhard, nach dessen tode sein nesse Eberhard den comitatum palatii mit dem ducatu Francorum vereinigte,

<sup>(\*)</sup> Author de conversione Carantanorum bei Haustiz Germ. sacr. tom, 11, pag. 130, n. 8: "Isti erant præsentes — Karolomannus, Ludovicus ... filii regis. Ernst militiae mavister — &cc.

auch der ducat des Baierischen heers mit der gewalt eines ersten missus aufgetragen gewesen. Ludwig der Deutsche trennte nach feiner entsezung dessen große und wichtige ämter. Er überließ: nun lieber, nach ausschnung mit seinem sohne Karlomann, demfelben, als präfekten in Kärnthen, die oberbefehlshabung über: alle Baiern; und dem andern sohne Ludwig die präsektur in Oftfranken, welcher darinnen den nachher berühmten markgraven und herzogen Heinrich zu seinem principe militiæ oder feldherrn bestellt hatte (o). Das präsidat der Nordgauischen mark ward dem vorherigen Pfalzgraven Ruodolt gegeben; dieser: und der bischof von Würzburg sollten die "tutores partium adversus Bohemos,, seyn, wie man aus den Fuldischen Annalen ersieht (p). Ludwig der Deutsche hatte auch öfters das väterliche unglück fühlen lernen, ungehorsame oder missvergnügte söhne zu haben. Die oberbefehlshabung des Oftfränkischen heers trug er also nach zeitumständen bald diesem, bald jenem auf; und fagt der Fuldische Annalist, dass in dem seldzuge gegen die Böhmen im jahre 880 der erzbischof Luitbert von Mainz der obriste heerstihrer gewesen: "In hac expeditione Luitbertus pri-"matum tenuit.,, Erst nach Ludwigs des Deutschen tod schwang fich unter Ludwig dem Jüngern und Karl dem Dicken der vorherige princeps militiæ durch seine tapserkeit zur ersten würde eines ducis marchensis Francorum; und ihm folgte sein ältester sohn Adelbert in der würde eines marchionis Francorum mit missatischer gewalt in Ostfranken, wie seine andere sohne in gravschaften. Adelberts fall im jahre 906 zog eine revolution nach fich, die ich nachher berühren werde. Man fieht aber aus dieser kurzen zusammenstellung wahrer geschichtsnachrichten, Zгз daſs

(c) Von dem graven Heinrich, als principe militiæ des prinzen Ludwigs des Jüngern, fieh Annal. Fuld. ad an. 866 und 871.

<sup>(</sup>p) Unterm jahr 869, verglichen mit dem jahr 871.

dass auch seit anbeginn des selbstständigen Deutschen reichs der Deutsche könig seine krongrossseldherren oder seneschialle gehabt habe. Nur hatte die klugheit des edelsten königs Ludwig des Deutschen bei den ihm bedenklich gewordenen umständen dieses so wichtige amt seit 861 unbesezt gelassen, und bald durch seine söhne, bald durch andere, selbst den geistlichen primaten der Franken, in erforderlichem fall versehen lassen.

In Sachsen, dessen verschiedene legationen und große gravschaften oder präsidate längst in ein besseres licht gesezt zu werden verdienten, war bei anbeginn des Deutschen reichs Ludolf, comes Saxoniæ, von könig Ludwig dem Deutschen zum herzogen des ganzen Sächsischen heers oder volks erhoben worden, wie die dichterin Roßwith in der stiftungsgeschichte der abtei Gandersheim besagt (q). Seine söhne folgten ihm in dem herzogthum, und vererbten es wieder auf die ihrige. Es folgt von selbst, dass diese herzoge oder grossfeldherren der Sachsen die nächsten nach den Fränkischen großfeldherren gewesen, und wenn diese als die seneschalle "primi amicorum regis, summates inter omnes optimates regni,, angesehen worden, jene Sächsische herzoge das seyn musten, was ein großmarschall, præsectus equorum und judex castrorum bei den königlichen heeren war. schwert, welches mit der hasta die waffen der reuterei war, ist ein

Ex ipso digne summo sublatus honore Gentis Saxonum mox suscepit comitatum. Ac cito majoris donatus munere juris, Principibus sit par ducibus; sed nec suit impar: &cc.

Und eben dieselbe loc. cit. pag. 325 erzählt, wie Ludwig der Ingere Ludolfs tochter Luitgard zur gemahlin genommen; und sigt von ihm, er sei gewesen, Filius illius, cujus dono Luidulfus, suscepit primum proprize gentis daminatum.

<sup>(</sup>q) Gleich zu anfang ihres gedichts de primordiis & fundatoribus coen.
Gandershem. bei Leibniz tom. 11 script. pag. 319; wo es von Ludolfens erhebung durch könig Ludwig den Deutschen heisst:

ein eigenes insigne des marschalks, der als princeps armigerorum es den königen von jeher vorzutragen hatte. Sachsen ist in Deutschland das mutterland der falen, pserde; faling, innosorog. Ich weiss daher nicht, ob das springende pserd im Köllnischen wappen wegen Westsalen nicht ein redendes wappen sei (r), woraus man auf das den ältern herzogen der Sachsen zugekommene amt eines "præsesti equorum, marschalken des Deutschen reichs, schließen könnte.

So würden doch wenigstens die zween herzoge der Franken und Sachsen von anbeginn des eignen Deutschen reichs die erzfeneschalke und marschalke gewesen seyn, wie sie es in den folgenden jahrhunderten waren. Aber der groffe und edle könig der Deutschen, Ludwig I, nach dem durch Regino von ihm uuterm jahre 876 entworfenen bilde: "— armorem quam convivio-"rum apparatibus studiosior, cui maxime opes erant instrumenta "bellica, plus diligens ferri rigorem, quam auri fulgorem, apud " quem nemo inutilis valuit, in cujus oculis perraro utilis dis-"plicuit —,, möchte wohl am wenigsten diese seine erste reichsteldherren zum feierlichen hofdienst gebraucht haben. Er, als summus dux, nicht nur und seine söhne, die er dazu ansührte, sondern auch seine herzogliche feldherren hatten immer im felde ihre edelste und vornehmste bestimmung zu erfüllen. Der hofdienst war ein ministerium, das von andern ordentlich bestellten versehen werden konnte. Sein ihm ähnlicherer sohn Ludwig II, könig der Franken und Sachsen, hatte ihm ohne zweisel auch hierin nachgeahmt.

S. III.

<sup>(</sup>r) Man wird mir diese muthmassung übel nehmen; da man schon lang Cranzens sagen in Saxon. lib. 11, cap. 24 von dem ehemals schwarzen, hernach weisen pserde, als dem ältesten Sächsischen wappen, sür fabelhast hält. Man nehme die farben weg; so könnte doch das pserd bleiben. Das pserd in den kleinern siegeln der herzoge von Braunschweig ist jünger. Ist vielleicht diese ableitung von falen spielwerk, wie die "Westwalli, Westgalli, dem herrn Möser, oder dessen falen, für "plaga, ?

### S. III.

Aber die geschichte meldet uns keine namen derer, die das amt der truchsessen, schenken, marschalke und kämmerer am hose verwalteten. Sie waren nur königliche ministerialen, die die ausmerksamkeit eines geschichtschreibers nicht an sich zogen. Einen solchen sinde ich doch in einem Wippe, den könig Ludwig der Deutsche in einer urkunde vom jahre 858 seinen sidelem pincernam nennt, und berechtigt, einen gütertausch mit dem abt Wippe von Metmen oder Medem in Baiern zu tressen (s).

Karl der Dicke, da er im jahre 879 (\*) nach erobertem Italien von dem Römischen bischof nach Rom eingeladen wurde, sollte noch vorher drei gesandten dahin schicken, mit denen der pabst erst verabredung treffen wollte (\*). Diese gesandten waren: der bischof Luitward (\*), Karls des Dicken erzkanzier, Manegold, ein sohn Adelberts, und der protopincerna Adelbert. Dieser Adelbert war wohl eben, wie grav Manegold, ein illustris und grav, aber doch nicht obrister schenke des Deutschen reichs, sondern des Alemannischen königs, obrister hosschenk, der diese würde auch nachher beibehalten haben mag.

<sup>(</sup>s) Sieh monum. Boic. vol. x1, diplom. Metenf. pag. 424, n. 111. Der königliche schenke Wippo hatte eigene güter zu Cittraha im Duonechgau, und vertauschte sie gegen andere des klosters Medem in eben dem gau.

<sup>(</sup>t) Conf. Annal. Bertin. ad hunc annum.

<sup>(</sup>u) Sieh die auszüge des CCXV Iten briefes des pabsts Johann in Eckharts comm. de Reb. Franc. Or. lib. xxx1, cap. cclxxix, tom. 11, pag. 646 sq.

<sup>(</sup>x) Diess ist der berüchtigte minister Karls des Dicken; den man schon im jahre 877 als dessen erzkanzler ersieht, in Schöpsiss Alsat. dipl. n. DCXXVII, pag. 476.

Ob der unter Ludwig dem Jüngern, also noch vor 882, id einer Laurisheimischen urkunde (y) genannte grav und königliche missus Ruthard eine person mit dem Rothard sei, welchen kaiser Arnulf in einer Wormsischen urkunde vom jahre 897 (2) seinen getreuen ministerialem nennt, möchte wenigstens aus dem grunde nicht bezweifelt werden, dass dieser ein königlicher ministerialis oder diener gewesen: da der kaiser ebendenselben mit dem erzbischofen Hatto von Mainz und dem bischofe Adalbero von Augsburg nennt, auf deren stirbitte er dem hochstifte Worms gewisse konigliche güter verliehen; und aus den kapitularien sowohl als andern urkunden bekannt ist, dass viri illustres, comites, miss, besonders die palatini, der seneschalk und butigler, und andere ministri reipublicae höhern adels und standes königliche mimisteriales (a) heissen, und dieses wort gleiche bedeutung mit den vassis und domesticis habe. Aus Ruothards stirbitte oder antrag im geheimen rathe des königs schließe ich vielmehr, dass die verliehene fiskalgüter in sein departement gehört haben. Er war regalis demus procurator, königlicher hoffeneschall oder oberhofmeister, in welcher eigenschaft er mit andern vornehmen graven als zeuge einer schenkung des bischofs Adalbero von Augsburg an das Laurisheimische stift erscheint im jahre 900 (b). Vielleicht ist es noch eben derjenige, welcher im jahre 918 auf bitte und miteinwilligung seiner gemahlin Liba seinen hof zu Osterna im Nahgau

<sup>(</sup>y) Cod. Laurisham. vol. 111, n. 3770, pag. 271.

<sup>(</sup>z) Bei Schannat. hift. Worm. cod. probb. n. xiv, pag. 13.

<sup>(</sup>a) Der kürze halben bewerfe ich mich nur auf Du Fresne gloss. wie auch Buri erläut. lehenrecht pag. 297 sq. unter dem wort minister und ministerialis.

<sup>(</sup>b) Cod. Laurisham. vol. 1, n. 1111, pag. 97-100.

Nahgau in der gravschaft Konrads (c), dessgleichen zu Gangoves der kirche des heiligen Remigius (d) geschenkt. Ruothard war also nicht des reichs seneschall, procurator regmi (e), sondern nur ein ministerialis und hosseneschall des kaisers Arnulf. Die gewöhnliche hosministeria, welche durch verweser, procuratores (f) versehen wurden, hatten von jeher von der willkühr der könige abgehangen, hasteten noch nicht auf gewissen sauf, wenn nicht der neue könig einem vorigen diener sein amt neuerdingen austrug (g). Unter könig Ludwig dem kind wird in einer urkunde vom jahre 902 (h) quidam vir nobilis, nomine Rodolt, regalis videlicet minister, una cum manu Adalonnae, uxoris suae, itemque Heinrich, vasallus Rotolti, angesührt.

S. IV.

<sup>(</sup>c) Sieh die Descript. pagi Navensis oben unter den angehängten urkunden pag. 175.

<sup>(</sup>d) Wie mich eine Remigsbergische urkundenrubrik belehrt.

<sup>(</sup>e) In einer urkunde vom jahre 1156 (sieh Du Fresse unterm wort' procurator) nennt sich der Westfränkische seneschall Theobald grav von Blois procuratorem regni Francorum. Sieh oben S. 11, not. p, pag. 347. In Deutschland heist der im jahre 955 gegen die Hunnen gebliebene herzog Konrad von Worms bei Witschind lib. 111, pag. 656, nach Meiboms ausgabe, Francorum procurator & restor, dux Conradus.

<sup>(</sup>f) Denn procurator und vicarius haben gleiche bedeutung; fieh davon beispiele in Du Fresne.

<sup>(</sup>g) Dass jeder könig seine officiarios (hosdiener) bestellte, lehrt Wippo mit dem beispiele Konrads des Salikers in Pistorius script. ed. Struv. tom. 111, pag. 467.

<sup>(</sup>h) In Lünigs spicil. eccl. contin. 111, n. 1213 fq.

# **%**. IV.

Unter Karl dem Dicken, der die durch theilung gesönderte hauptvölkerschaften Germaniens (regna) wieder vereinigt hatte, und seinem erwählten nachfolger in Deutschland. Arnulf. neigte sich die königliche hoheit, und die fürsten, besonders der Franken, eiferten unter einander, jeder der erste nach dem könige zu seyn. Noch war der markgrav Heinrich der dux Francorum und wahre großeneschall aller Deutschen Franken gewesen, bis er im jahre 886 gegen die Normannen in Frankreich das leben einbüsste, und mit ihm des kaisers vornehmste stüze siel. folgte ihm in der mark Ostfranken als präfekt oder markgrav sein ältester sohn Adelbert, ein nesse des Thüringischen herzogs Poppo; aber die das folgende jahr erfolgte entsezung kaisers Karl des Dicken veränderte die scene, wie in der ganzen Fränkischen monarchie, deren verschiedene kronen er so leicht auf sein haupt vereinigt hatte, also besonders in Deutschland. Was Regino (i) von der im ganzen erfolgten revolution, die in Italien, Westfranken und Burgund wider eigene könige erzeugte, schreibt, das gilt auch in jedem einzeln entstandenen reiche, dass die fürsten der Franken aus eifersucht, zu ihrem wechselseitigen verderben, die waffen ergriffen hätten. Die Deutschen hatten Arnulf nicht durch ordentliche wahl, sondern mit verlassung Karls des Dicken,

(i) Unterm jahre 888, pag. 88, ed. Struv. "Sed unumquodque "(regnum) de suis visceribus regem sibi creari disponit. Quæ "causa magnos bellorum motus excitavit, non quia principes Fran"corum deessent, qui nobilitate, fortitudine & sapientia regnis im"perare possent, sed quia inter ipsos æqualitas generositatis, digni"tatis ac potentiæ discordiam augebant, nemine tantum cæteros
"præcellente, ut ejus dominio reliqui se submittere dignarentur.
"Multos enim idoneos principes ad regni gubernacula moderanda
"Francia genuisset, nisi fortuna eos, aemulatione virtutis, in perniciem mutuam armasset.,

Aaa 2

zu ihrem regenten (k) erhoben, und der arme kaiser schickte ihm durch seinen natürlichen sohn Bernhard zenia, um den nothdürftigen unterhalt für sich, und gewogenheit für den sohn zu ersiehen. Was konnte der in die dürstigste umstände auf einmal versezte kaiser für xenia schicken, wenns nicht königliche in-Unter Arnulfen, den zuerst die Franken und Sachsen anerkannt hatten, erhoben sich noch zwei andere sürstliche häuser, die mit dem Ostfränkischen markgrafen Adelbert æmulirten. Die ehre, nach dem könige der erste zu seyn, war der preis, um den die Frankische fürsten kampsten. Unter Arnulfen zeigte sich ein Salischer fürst in dem Rheinischen Franken, besonders in dem Worms - und Nahgau, als procurator oder verweser der könige (1); und in der provinz an der Lahne hoben nun die sühne des graven Udo I und enkel des großgraven Gebhard I ihr haupt empor. Schon fieht man im jahre 889 die obriste Pfalz der Franken bei diesem hause, und zwar dem graven Gebhard II, einem bruder des berühmten Konrads des Aeltern (m). Die würde eines Fränkischen weltlichen primaten oder herzogs der Franken scheint damalen noch keinem dieser Frankischen präsekten zu theil geworden zu seyn; indem der Mainzische erzbischof

<sup>(</sup>k) Den jedoch der von den Westfranken zum könige gewählte Odo, und der Burgundische neue könig Rudolf als ihren oberkönig verehrten. Auch Italien erkannte in ihm nachher einen kaiser.

<sup>(1)</sup> Sieh die Diss. de ducatu Franciae Rhen, part. 11, S. xxv11 in diesen ast. acad. vol. 111, pag. 399 sqq.

<sup>(</sup>m) Sieh loc. cit. pag. 401, not. u, wo ich folches aus Fuldischen urkunden vom jahre 889 und 910 dargethan. Gebhard war zugleich Praeses oder grav in der Wetterau, dem Rheingau und Nidgau, worin das palatium primarium, Frankfurt, lag. Von ihm, als graven im obern Rheingau, seinem sohn Udo, und enkel Konrad, als nachfolgern in dieser gravschaft, sieh Hrn. Lameys descript. pagi Rhem in ast. acad. vol. 11, pag. 184 sq.

bischof Sundarold oder Sunzo, so wie sein vorsahrer Luitbert unter Ludwig dem Deutschen den primatum bei einem feldzuge gegen die Normannen im jahre 801 geführt, worin er das leben mbüste (\*). Sein nachfolger ward der berühmte Hatto, der bei dem kaiser Arnulf bald der ministrissimus ward, und durch diese gewalt sein Mainzisches primat vielleicht fühlbarer zu machen suchte, als es den beeden präsekten Adelbert und Werinher leidlich war: Je mehr nun diese seine gegner wurden, desto näher hielt sich der erzbischof Hatto zu dem ohnehin mit dem kaiser Arnulf verwandten Lohngauischen hause. markgrav Adelbert scheint wohl bis ins jahr 892 die Fränkische feldherrenstelle noch nicht selbst versehen, sondern seinen oheim den Thüringischen herzog Poppo und den Würzburgischen bischof Arno, als damalige tutores comitis, zum vorstand gehabt zu Der herzog Poppo, dem man das unglück eines im jahre 802 auf sein einrathen von dem bischofe unternommenen und mit dem leben gebüsten feldzugs gegen die Slaven schuld gab, ward seiner würden entsezt, und erhielt den Lohngauischen graven Konrad den ältern zum nachfolger im ducat der Thüringer, gleichwie dessen bruder Rudolf im hochstift Würzburg folgte. Konrad vertauschte jedoch bald jenen dukat gegen das präsidat der Hessen und Engern. Seit dieser zeit regte sich infonderheit die eisersucht des markgrafens Adelbert und seiner brüder gegen den präses Konrad, den obristen Pfalzgraven Gebhard und ihre brüder, den graven Eberhard und bischof Rudolf. Das persönliche ansehen des kaisers Arnulf und seine tapferkeit hielt indessen sie noch von offenbaren besehdungen zurück. Der Аааз erzbischof

<sup>(</sup>n) Sieh Regino ad hunc ann. Eckhart in comm. de Reb. Franc. Or. ad hunc annum tom. 11, pag. 721, cap. 393 macht die eintreffende anmerkung: "Sunderoldus ergo nunc vice ducis Franciae, functus est.,

erzbischof Hatto war des kaisers freund; die beeden präsekten Werinher und Adelbert sahen jeder die bereicherung des erzbischosen und königliche gnadenbezeugung als eine verminderung îhres departements an, und wurden seine feinde, Hattor Franci illi saepe perdere moliti sunt (0). Werinher starb ums jahr 900, und verliess zween söhne Werinher und Konrad, die fich in die väterliche gravschaften theilten. Aber keiner von ihnen erhielte mehr eine ganze präfektur. Auch kaiser Arnulf starb um eben die zeit, und hinterliess seinen siebenjährigen prinzen Ludwig, dem er die stände schon im jahre 897 hatte die nachfolge versichern lassen (p), der vorsorge des erzbischofs Hatto, feines freundes. Dieser fand genug zu thun, in diesen gefährlichen zeitläuften, da Deutschland eines so klugen als tapfern, nicht eines minderjährigen, königs bedurfte, die stimmen aller völker auf Ludwigen zu vereinigen, durch die er endlich zu Forchheim auf den Deutschen thron feierlich erhoben ward. Aber weder Regino, noch andere, die dieser krönungsfeierlichkeit gedenken, melden uns etwas von feierlicher bedienung durch die erste fürsten des reichs, die doch alle gegenwärtig gewesen waren. Hatto war als primas regni und vormund auch an der spize der regentschaft des reichs, und hatte neben sich den bischof Adalbero von Augspurg, als den pædagogum des jungen königs, und den bischof Salomon von Kostniz. Aber gleichwie es wenigstens von den herzogen und ersten fürsten der Deutschen hauptvölker aus urkunden ersichtlich ist, dass jeder, insonderheit in sachen, welche die

<sup>(0)</sup> Wie der Münch von S. Gallen Eckhardus junior fagt.

<sup>(</sup>p) Hermannus Contr. ad an. 897, ed. Struv. pag. 253: "Arnulfus "imperator, habito conventu, nulli fidens, facramentum fidelitatis "denuo fibi & filio parvulo Ludovico a. . . . exigit., Dieser conventus generalis war, nach den Fuldischen Annalen, zu Tribur gehalten worden.

die ihnen anvertraute provinzen betroffen, antheil an dieser regentschaft gehabt habe; so zeigen auch die in dem Deutschen Franken gegebene urkunden (q), dass die graven, Konrad der ältere, und sein bruder Gebhard, von wegen des Fränkischen volks als tutores regni dem erzbischofen Hatto zur seite gestanden; ein wahres merkmaal, dass die herzogliche wurde der Franken dem grafen Konrad dem ältern, wie die obriste reichspfalzgravschaft dem graven Gebhard zugestanden. Hermann der Krumme nennt ihn daher aemulum des markgraven Adelbert. dessen feindseligkeit gegen den erzbischof Hatto und das Lohngau-Wetterauische haus ihn um die würde eines obristen feldherrn der Franken gebracht hatte; und Hugo von Flavigny (r) nennt eben jenen Konrad selbst ducem. Das schicksal Konrads des ältern, der den 27 Febr. 905 im treffen gegen Adalbert blieb, und eben dieses Adalberts, der den 9 Sept, darauf seine siege und widerspenstigkeit mit dem leben büsen muste (s), erhob nun Konrad den Jüngern, ohne nebenbuhler, als herzog der Franken und tutorem regni, zum ersten fürsten der Franken und des reichs, ut scilicet effet, qui regis loco populos in hostes ingruentes duceret & gubernaret (t).

g. v.

<sup>(</sup>q) Man sehe nur z. b. die urkunden in origg. Nassov. part. 11 dipl. vom jahre 903 bis 905, und hernach wieder bis 910.

<sup>(</sup>r) In chron. Virdun. ad an. 904.

<sup>(</sup>s) Schon im jahre 903 hatte er einen theil seiner güter verlohren, und der könig dessen reste Theres erobert; aber im jahre 905 ward er zu Babenberg belagert, gefangen und enthauptet. Eckhart in comm. de Reb. Franc. Or. tom. 11, pag. 804 und 810 sq. hat diese beede epochen, die selbst von ältern scribenten verwirrt werden, deutlich auseinander gesezt.

<sup>(</sup>t) Wie Eckhart loc. cit. pag. 824 fagt. Man vergleiche übrigens noch Diff. de ducatu Franciae S. xxvIII, pag. 404 fq. und S. xLVII, pag. 452.

# S. V.

Was aber der erzbischof Hatto von Mainz schon vor der erhebung Ludwigs des Kinds auf den väterlichen thron befürchtet hatte, dass sich das allgemeine reichsverband auflösen möchte; das traf beinahe ein, als mit Ludwig dem Kind im jahre gri der mannsstamm der Karolinger in Deutschland ein ende nahm. Der damals noch lebende herzog Otto von Sachsen war wohl der mächtigste fürst, und hatte nach des herzogs Burkard in Thüringen in einem unglücklichen treffen gegen die Hunnen im jahre 908 erfolgten tod auch diese gränzprovinz zu ihrem bessern schuze erhalten; war auch als ein schwager des im jahre 882 verstorbenen königs Ludwig des Jüngern, und wegen seinem alter und klugheit der angesehenste fürst in Deutschland. Der herzog der Franken, und schon in dieser rücksicht der erste throncandidat (u), war neben dem ein nesse oder verwandter des lezten Karolingischen königs (x). Aber auch des grossen Luitpolds in Baiern sohn Arnulf war ein abkömmling einer Karolingischen prinzessin (y). Hatte selbst das Frankische volk oder dessen

<sup>(</sup>u) Sieh Diff. de ducatu Franciae S. xxIII, pag. 390, & S. xLVII, pag. 452 fq.

<sup>(</sup>x) Ludwig das Kind nennt ihn in urkunden nepotem fuum; so wie sichon kaiser Arnulf seinen vater Konrad den ältern, wie bekannt genug ist. Herr Kremer in origg. Nassov. \$3.207 hält dasür, diese verwandtschaft rühre her von kaisers Arnulf gemahlin Oda, welche eine sichwester Konrads des Aeltern gewesen sei; und bescheinigt einigermassen diese muthmassung.

<sup>(</sup>y) Vergebens hat man die propinquität Luitbolds und seines sohns Arnulf mit dem kaiser Arnulf und seinem sohne Ludwig dem Kind zu ergründen gesucht. Herr Scholliner in der untersuchung der vorältern Otto des Grossen von Wittelspach &c. Ingolstadt, 1777, hat sich noch zulezt damit abgegeben.

dessen fürsten anfänglich ihre augen auf das hohe ansehen, die klugheit und macht des alten herzogs der Sachsen hingerichtet: fo war auch dieser wiederum weise und patriotisch genug, die Franken auf ihren ersten fürsten, den herzogen Konrad, als den principem regalem, zurecht zu weisen. Die Franken, als von denen das reich kam, wählten ihn mit zustimmung der Sachsen, deren herzog mit seinem sohne demselben sich unterwarf. Den Schwaben und Baiern sollte also nur gloria obsequii übrig bleiben. Konrad wurde zum könige gesalbt; aber er konnte, wenigstens nicht von den ersten stirsten aller völker, die pflichtleistung empfangen. Des neuen königs bruder Eberhard folgte ihm in der nächken würde eines herzogs der Franken, und mag ihm die lanceam facram, als das pfand des reichs, gleichwie der herzog der Sachsen den gladium veterum regum gereicht haben (z). Da der herzog Eberhard von dem Lauresheimischen Chronographen marchio genennt wird; so lässt sich daraus schließen, dass er nebst dem Hessischen präsidat auch die präsektur Ostfranken als eine dem ducat der Franken anklebende markgravschaft verwaltet habe. Der könig hatte für sich "orientalis regni partem "circa Rhenum, welches Ditmar von Merseburg, arcem regni, nennt. Ein königliches ansehen zu behaupten, musste er gleich die waffen ergreifen. Da Karl der Einfältige sich des Lothringischen reichs bemächtigte, konnte er doch noch Elsas nebst dem angränzenden

<sup>(</sup>z) Beide insiguien kommen ausdrücklich bei Witichind unter den insignien vor, welche könig Konrad besessen. So übergab herzog Bernhard von Sachsen im jahre 1002 dem schon vorher zu Mainz gesabten, und nun auch von den Sachsen anerkannten kaiser Heinrich dem Heiligen die königliche gewalt über das regnum Saxoniæ vermittelst der heiligen lanze, die Heinrich zu dem ende mit sich gesühret hat.

angränzenden Westrich retten (a). Auch die Schwäbische fürsten und bisherige königliche kämmerer Erchanger und Bertold mussten ihn hierauf im jahre 913 als ihren könig erkennen; und mit ihrer schwester Kunigund, einer wittwe des im jahre 907 gebliebenen Baierischen herzogs Luitbold, vermählte sich der könig, zur versicherung des friedens (b). Wie gewaltig er das königliche recht in Schwaben geübt habe, beweiset das todesurtheil, welches er im jahre 916 über seine beide schwäger ergehen lassen, und die darauf ersolgte bestellung des den Schwäbischen herren angenehmen herzogen Burkard I, der nun als einziger camerarius und vexilliser das ganze Alemannien und Schwaben, und das neuerdingen damit verknüpste Elsas zu verwalten hatte.

Der junge herzog Arnolf in Baiern scheint bis ins jahr 913 in gleichem verhältnisse gegen den könig Konrad gewesen zu seyn, wie seine beiden oheime, die ihm noch in diesem jahre Baiern beschüzen, und einen gänzlichen sieg über ein Hunnisches heer ersechten halsen (c). Dieser sieg und seine nunmehro vollere jahre mögen ihn stolzer gemacht haben, ohngeachtet der vermählung

<sup>(</sup>a) Sich von Elsas Schüpflins Alsat. illustr. tom. 11, pag. 2. Vom Westrich habe ich solches eigends erwiesen.

<sup>(</sup>b) Das breve chron. S. Galii bei Du Chesne tom. 111 sagt unterm jahre 913: "Discordia ccepta inter regem & Erchangerum. Ipso, anno Erchanger cum rege pacificatus est, cujus sororem, Liupuldi, relictam, rex quasi pacis obsidem in matrimonium accepit.,

<sup>(</sup>c) Hepidann in Annal brev. S. Galli bei Goldast tom. 1, part. 1, unterm jahre 913: "Agareni Alemanniam (Deutschland) intraverunt. "Erchanger & Pertholt frater ejus, & Vodalrichus comes, auxiniante illis nepote eorum Arnolso, optimo duce Boiariorum; tom, tum exercitum eorum juxta Ine sluvium occiderunt, nisi xxx, viros.,

vermählung seiner mutter (d) mit dem könige, und nach dem beispiele herzogs Heinrich der Sachsen, der sich auch in Thuringen mit gewalt zu behaupten gewusst, und den könig nicht mehr fürchtete, Baiern unabhängig zu beherrschen, und dazu die gründe in seiner verwandtschaft mit dem ausgegangenen Karolingischen hause zu sinden. Aber Konrad verjagte ihn im jahre 914 (e). Erst nach einem fünsjährigen exil, in dem lezBbb 2 ten

<sup>(</sup>d) Ich weiss zwar wohl, dass man Arnolfen aus einer erstern ehe Luitbolds mit einer Karolingischen prinzessin entsprossen wissen will, um die Karolingische verwandtschaft zu erklären. Des herrn graven Du Buat versuch in den origg. Boic. ist schon missglückt; ob herr Scholliner in der untersuchung der voraltern Otto des Groffen von Witelspach glücklicher gewesen, indem er ihm eine tochter königs Ludwig des Jüngern zur ersten gemahlin giebt, ist hier der ort nicht zu prüfen. Ich bleibe bei den worten Hepidanns, der Arnolfen, Luitbolds sohn, einen nepotem Erchangeri & Bertholdi nennt. Luitbold selbst wird in den fragm. Annal. Fuld. bei Kollar anal. Vindob. tom. 1, col. 526 nepos Arnulfi regis genennt. König Ludwig das Kind selbst sagt von ihm in einer Passauischen urkunde des jahrs 900 bei Hund metrop. Salisb. tom. 1, pag. 234: "Nec "non Lutwaldi illustris comitis & diletti propinqui nostri interven-"tum; " und in einer Freisingischen vom jahre 903: "Luitpoldi "illustris comitis & cari propinqui nostri. " Eben so nennt er ihn in einer andern vom jahre 903 in mausol. S. Emmerami probb. n. xxxII, propinquum. Wenn Luitpold von einer schwester königs Arnolf oder einer natürlichen tochter königs Karlomann gebohren wäre, so würde er im eigentlichen sinne nepos Arnulfi gewesen seyn, und Ludwig ihn propinquum in rücksicht einer blutsverwandtschaft genennt haben. Andreas Presb. chron. Bav. bei Pez anecd. thes. tom. 111, part. 111, pag. 136 sagt von ihm: "Hic "Leopoldus Francus nobilissimus consanguineus Arnolfi cæsaris &c., Und so wäre sein sohn herzog Arnolf "de progenie imperatorum & regum ortus,, wie das alte fragment in cod. S. Emmerami sec. XI fagt; fieh mausol. S. Emmerami pag. 232.

<sup>(</sup>e) In diesem jahre zeugen von seiner königlichen regierung in Baiern drei St. Emmeramische urkunden vom 24 Maj in mausol. libr. probb. n. xxxv11 sqq.

ten jahre Konrads, der, wie Witchied von Korvei meldet, noch mit ihm gesochten, bemächtigte er sich Bajerns und besonders der hauptstadt Regenspurg. Der tod Konrads I schien ihm jezt der augenblick zu seyn, die ihm von den Baiern und Nordgauischen Ostsranken angetragene königswürde anzunehmen (f). Allein der patriotische könig Konrad hatte noch vor seinem absterben den herzogen Heinrich von Sachsen zu seinem erben und nachsolger in der königlichen würde, mit vorbeigehung seines bruders herzogen Eberhards, aber auch mit der bedingung, wie Regino sagt, pasto tuendi & conservandi regni, ernennt, und diesen sowohl als die übrigen Fränkische fürsten so bewegt, dass sie nach seinem hintritt ihm die reichspsänder übergaben. Er lehnte die salbung und krönung ab, und begnügte sich, von dem herzogen Eberhard die reichspsänder zu nehmen, welche den summum

<sup>(</sup>f) Baiern war das eigene erbfürstenthum der Karolinger gewesen. Daher hatte könig Arnolf, nach dem zeugniss der Fuldischen Aunalen, im jahre 889, da ihm noch kein sohn aus rechtmässiger ehe gebohren war, die Baiern dahin vermocht, dass sie ihm schwuren, sich nicht von der herrschaft seiner natürlichen söhne Zwentebold und Ratold zu föndern. Er muthete das nämliche auch den seichsständen der übrigen völker zu Forchheim zu, die aber mehr bedenklichkeit fanden, und die bedingung hinzuthaten, so erckeinen rechtmässigen sohn hinterlassen würde. Zwentebold ward im jahre 895 könig der Lothringer, und hinterließ nicht erben im jahre 900. Ratold war im jahre 895 zu Mailand, wie ich vermuthe, mit dem herzogen Otto der Sachsen zurückgelassen, (sieh die Annal. Fuld. ad an. 895, verglichen mit Luitprand lib. 1, cap. 7) und verschwindet seitdem in der geschichte. Indessen ward der prinz Ludwig gebohren, der nicht nur Baiern erbte, sondern auch von allen Deutschen völkern als könig angenommen wurde. Also entstand nach Ludwigs tode der fall, da Arnolf, als nächster erbe, Baiern für sich beherrschen wollte. Musste er zwar der macht des königs Konrad, der Baiern bei dem Deutschen bund erhalten wifsen wollte, weichen, so versuchte es Arnolf bei dessen tode zum zweitenmal. Eben daher wollte er auch im jahre 932 auf Italien ansprüche geltend machen.

fummum ducatum bezeichnen, unter denen von je her die heilige lanze oder hasta regia als ein pignus imperii angesehen worden (g). Heinrich gieng gleich seine wahl zu rechtfertigen. die sich auf seine klugheit und tapserkeit, und so auf die hossnung gründete, dass er als summus dux Francorum die konicederation der Deutschen hauptvölker zu erneuern und zu befestigen im stande sei. Der Franken herzog Eberhard hatte ihn einmal als das oberhaupt des Deutschen bundes anerkannt (h). Aber der Alemannische herzog Burkard hatte ein missvergnügen darüber gefast, dass er namens seines volks nicht mit zur wahl gezogen worden. Doch seine klugheit rieth ihm, da er den ernst Heinrichs sah, denselben als könig zu erkennen. könig bestätigte ihn, ordnete aber zur befestigung der königlichen vorrechte neben ihm einen Pfalzgraven in Alemannien und Schwa-Die reihe kam nun auch an Arnolfen in Baiern, der mehr rechte für sich hatte, und sie nun durchsezen wollte. Aber Bbb a könig

<sup>(</sup>g)-Jedes reich hatte eine hastam signiseram, welche wegen der eingesassen reliquien lancea sacra heist, zum reichspfand, wie Struve in Synt. hist. Germ. diss. x1, \$. xv1, und Kühler in diss. de sacra lancea, \$. 1v & v, pag. 12 sqq. bemerkt haben. Ists also wohl gethan, dem Witchind von Korvei, der ausdrücklich auch hier die lanceam S. nennt, eine προληψω aufzubürden, weil könig Heinrich I sie erst von könig Rudolf von Burgund erhalten habe. Ich glaube vielmehr, dass könig Rudolf damals des Deutschen königs oberkönigtiche hoheit habe erkennen müssen, und ihm darum die lanceam S. Mauritii übergeben, sie aber auch wieder mit einem antheil von Alemannien zurück erhalten. Die könige von Burgund hattem auch nachher noch ihre heilige lanze.

<sup>(</sup>k) König Konrad sagte zu seinem bruder: "Ito ad Henricum, fa"cito pacem cum co, ut eum foederatum possis habere in per"petuum.,

<sup>(</sup>i) Sieh meine abh. von den landpfalzen, 111 abschn. S. 8, in des Baierischen abhandlungen 4ten band, pag. 124 sqq.

könig Heinrich war so klug als tapser, und verwandelte die bloquade Regenspurgs durch traktaten in einen frieden, wodurch Baiern neuerdingen zur Deutschen konfæderation angezogen Arnulf erkannte den könig der Deutschen, der ihm hinwiederum das königliche recht über die kirche zugestanden, aber auch des herzogen bruder Berthold zu seinem Pfalzgraven in Baiern verordnet hat (k). Und eben diese epoche, von welcher Arnolfs herzogliche regierungsjahre in Bajern angezählet werden (1), ist auch die epoche, da die herzogliche präsektur des Baierischen volks mit einem officio palatino oder reichshofamt verknüpfet ward. Zum zeichen der submission gegen das oberhaupt des Deutschen bunds, den summum ducem sceptrigerum, follten alle signiferi duces der Deutschen hauptvölker bei der inauguration desselben ihren dienst erzeigen. Was blieb aber für Baiern, als die ehemalige kronprovinz der Karolinger, und dessen herzogen übrig, da der herzog der Franken erzseneschalk, und ein herzog der Sachsen der erzmarschalk schon seit anbeginn des Deutschen reichs, und der herzog in Schwaben seit 916 der einzige reichserzkämmerer war, als das der krone noch mehr aflectirende erzschenkenamt.

So

<sup>(</sup>k) Sieh loc. cit. S. 7, pag. 115-118.

<sup>(1)</sup> Veit Arnpeck sezt in seiner chronik lib. 111, cap. 19 & 20 die regierungsjahre des herzogen auf sünszehn jahre, hatte aber solche vorher von 921 an rechnen wollen. Er starb zu ansang Julius 937. So müste der friede erst im spätjahre 921 ersolgt seyn, dessen doch ältere schriftsteller unterm jahre 920 gedenken. Es kann also auch ein sehler in die Arnpeckischen abschriften eingeschlichen seyn. Hr. Scholliner hat seiner untersuchung über die vorältern Otto des Grossen &c. pag. 152 eine noch ungedruckt gewesene urkunde pag. 152 sq. beigesügt, worin herzog Arnols selbst einer vorhin durch könig Konraden geschehenen schenkung (in der Salzburgischen diæces) erwähnt.

So denke ich gleichsam a priori gezeigt zu haben, wie die schon seit Karls des Grossen zeiten mit den präsekturen der provinzen verknüpste grosse kronämter auch in Deutschland selbst nach abgang der Karolinger bei der durch die kluge und patriotische könige Konrad I und Heinrich I glücklich wiederhergestellten konsæderation der vier Deutschen hauptvölker in ihren ersten fürsten oder ducibus palatinis erneuert worden. Und so war die inauguration kaisers Otten I die erste durch alle völker bewirkte, einhellige, friedliche einsezung und krönung eines königs, wobei er durch die Deutsche herzoge als reichserzbeamte bedient werden konnte.

#### S. VI.

Wenn einer der vier Deutschen herzoge, ducum Palatinorum, selbst könig wurde, und sich so nicht selbst bedienen mögen; so konnte es durch seinen verweser in dem herzogthum. oder den ersten fürsten des volks (secundum a rege) geschehen, und wenn dieser auch behindert ward, so durste ein hofamt quiesciren. Wenn insbesondere der seneschalk oder marschalk entweder selbst das seinem fürstenthum anklebende reichsamt. oder durch seinen verweser nicht üben konnte; so rückten die nachfolgenden erzbeamten in das würdigere durch substitution. und so konnte das ministerium oder der famulatus camerarii ungeübt bleiben. Denn die Deutschen völker und ihre ersten fürsten waren entweder eifersüchtig darauf, dass die feierliche inauguration des von ihnen gewählten oder anerkannten königs nur durch sie, nicht durch Lothringer und andere verrichtet würde; oder die Deutsche verfassung litt es nicht, dass ein anderer, als einer der vorsteher der vier Deutschen völker, bei inaugurationen ein erzamt versahe. Lothringen erwarb sich erst kaiser Heinrich I als ein eigenes reich, nachdem die Deutsche konföderation der vier hauptvölker unter ihm als oberhaupt erneuert

erneuert war. Alle diese bemerkungen empfangen ihr licht aus der ersten nachricht von der inauguration kaisers Otten I. neue könig war als herzog der Sachsen selbst der besizer der erzmarschalkswürde, die auf dem herzogthum haftete. weser war Sifridus Saxonum optimus, & a rege secundus, gener quondam regis, nutritor des königlichen prinzen Heinrich. Warum sollte aber Witichind von Korvei bei der nachricht von dem hofdienste der herzoge ausdrücklich die ursache bemerkt haben, warum er nicht auch anwesend gewesen? "Eo tempore. ", procurabat Saxoniam, ne qua hostium irruptio accidisset, nu-"triensque juniorem Heinricum secum tenuit." prinz hätte ohne zweifel das herzogthum Sachsen haben sollen, wenn ihn nicht seine minderjährigkeit damals, und nachher seine unruhen davon zurückgesezt hätten. Schon war damals ein streit vorgewaltet über den vorzug des ältern und jüngern als in aula regali nati. Sifried musste also nicht nur den prinzen verwahren, sondern hatte auch die gränzen als marchio zu de-Ich frage also, warum Witichind diese behinderung so sorgfältig anzeigte, wenn nicht Sigfried, gleich den andern herzogen, zu dieser seierlichkeit hätte concurriren können und sollen.

Der Franken herzog verrichtete das ihm zukommende amt eines præsecti dapiserorum als erzseneschalk. Das Sächsiche erzmarschalkamt konnte durch des königs stellbesizer in Sachsen wegen dessen behinderung nicht verrichtet werden: darum trat diessmal der dritte Deutsche herzog, Arnolf in Baiern, an jenes stelle; und in das Baierische erzschenkenamt rückte der sonstige erzkämmerer herzog Hermann in Schwaben, aus dem herzoglich - Pfalzgrässichen Lohngauischen hause, diessmal hinauf. Zur verrichtung des erzkämmereramts war kein Deutscher Pfalzsürst mehr übrig.

Man hült zwar insgemein dasür, dass der herzog des Lothringischen reichs Giselbert das-kämmereramt dabei geübet habe. Es heisst von ihm: "Lothariorum dux Giselbertus, ad cujus po-"testatem locus ille pertinebat, omnia procurabat. " Das procurare omnia ist aber kein charakter des Deutschen kämmerers, sondern eines seneschals, dem die meiste sorge für den unterhalt des königlichen hoss oblag. Der procurator aulæ sive regni ist kein procurator cameræ. Ich will mich deutlicher über die herzoge des Lothringischen reichs erklären.

#### S. VII.

Der herzog der Lothringer, in dessen gouvernement die Pfalzstadt Aachen lag, war der großseneschall oder procurator regni Lothariensis (m). Schon Giselberts vater Reginhar war ein folcher seneschall gewesen, und hatte, wie ich bereits oben (n) bemerkt, im jahre 886 das Lothringische heer gegen die Normannen nach Paris zu hilfe geführet, wie der Oftfränkische grossfeldherr Heinrich das Deutsche heer. Giselbert folgte dem vater schon unter dem könig Karl dem Einfältigen, und war, da Heinrich I das Lothringische reich sich als Deutschem könige wieder vindicirte, immer das haupt einer gegenparthei, die der Deutschen herrschaft nicht erkannte. Kaiser Heinrich I, der den Fränkischen großeneschallen und Pfalzgraven Eberhard im jahre 926 nach Lothringen als Missus abgeordnet hatte, war endlich klug genug, jenen fürsten, da er in seine gewalt gekommen war, und mit ihm alle übrige Lothringer zu zwingen, indem er ihm mit seiner tochter die vicekönigliche gewalt

<sup>(</sup>m) Sieh, was ich schon im 1 abschn. S. 2, pag. 334 u. 335, not. (m) erinnert habe.

<sup>(\*)</sup> Sieh oben pag. 362, die not. (m).

Vol. V. Hift.

eines großseneschallen "ducatum & comitatum regalem,, (\*) tiberliefs.

Als ein solcher hatte er auf sich das "omnia procurare (p) " was zur verpflegung des königlichen hofes an dem krönungsfeste zu Aachen gehörte. Denn die Pfalz und stadt Aachen lag in seiner prokuration; aber selbst leistete er dem Deutschen könige nicht den feierlichen ehrendienst eines Deutschen erzseneschallen, welches der Fränkische herzog Eberhard war, "qui mense præ-"erat., Der summus dux der Deutschen Franken, wenn er gleich auf Karls des Grossen stuhl zu Aachen inaugurirt wurde, war nur von Deutschen fürsten zu bedienen; und Lothringen gehörte nicht in die Deutsche konföderation, sondern blieb bekanntlich ein eigenes reich, welches dem Deutschen oberhaupte zusiel (q). Ausser dem inaugurations - und krönungsseste gab es noch andere eigene feierliche höfe und züge in Lothringen. wobei dessen herzoge ihre prärogativen üben konnten. Als des kaisers Otten I bruder, der erzbischof Bruno von Kölln, als unterkönig oder erzherzog des ganzen Lothringischen reichs, im jahre 959 (r) folches in zwei herzogthümer theilte, und nur Nieder-

<sup>(</sup>o) Sieh diff. de ducatu Franciae in diesen act. acad. vol. 111, pag. 446, die not. (h).

<sup>(</sup>p) Sieh oben pag. 343, not. (h); u. pag. 369.

<sup>(</sup>q) Sieh Gundlingiana vi stück, i abh. von dem ursprunge der reichskreise S. 12, pag. 8 sq. und Maskov de newn regni Loth. cum regno Germ. S. vii, pag. 8 sq.

<sup>(</sup>r) Frodoard unterm jahre 959 bei Du Chesne tom. 11: — "Quibus "postmodum revocatis Fredericum quendam comitem eis vice sua "præsecit. "Dieser Oberlothringische feldherr ward also als locum tenens des erzherzogen Bruno ein wahrer produx, oder senes hall des Lothringischen reichs. Bei Sigebert von Gemblours unterm jahre 959 heist Bruno "archiepiscopus & archidux Lotharingize.

Niederlothringen in seiner unmittelbaren verwaltung behielt: so ward das Lothringische seneschallat oder erkes seldherrenamt eigends auf Oberlothringen fixirt, welches der herzog Friedrich I mit dem präsidat der Tullischen diœces eigends erhielt. Dieses bestätigt sich durch den lehenbrief, welchen der zum Römischen könig erwählte könig Alphons von Kastilien dem herzogen Friedrich III im jahre 1258 ertheilte (s). Der erste sahnen ward ihm gereicht wegen seines herzogthums, kraft dessen er " summus seneschallus in aula citra Rhenum, und " servire in "annalibus festis de primo ferculo eques,, und im kriege den vorstreit, die antecustodiam und retrocustodiam, haben sollte. Eben so hastete auf dem herzogthum Niederlothringen, wenigstens seit dem eilsten jahrhunderte, das Lothringische reichsmarschalkamt, oder das jus gladii præserendi (t), worüber der herzog Wenzel von Luxenburg (s) von wegen des ihm eben zu-Ccc 2 gefallenen

<sup>(</sup>s) Sieh solchen, wie ihn Vignier (obgleich fehlerhaft) und Leibnitz in cod. diplom. part. 1, pag. 18, und aus diesem Maskov in diss. de nexu regni Loth. app. doc. part. 1 ediret haben. Calmet in hist. de Lorr. lib. xx1v, cap. 9 rettet diese urkunde gegen den verdacht, mit dem sie selbst Vignier belegte.

<sup>(</sup>t) Schon im jahre 962 hatte kaiser Otto den jungen graven Ansfried von Löwen und Brabant zu seinem spataserio oder schwerdträger verordnet; sieh Ditmar. Mers. chron. lib. 1v, pag. 364. In seinem präsidat war auch Tassandrien; sieh cod. Laurisham. vol. 1, n. 75; und meine observ. geogr. hier oben pag. 300. Sein vater Ansfried I war schon präses in Hasbanien im jahre 940. Sieh Annal. Saxon. ad an. 943 & 995.

<sup>(</sup>u) Von wender im jahre 1354 zu einem berzogthum erhobenen gravschaft Luxenburg hatte ihm sein bruder, kaiser Karl IV, auch ein eigenes königliches hof- und reichsamt eines grand-ecuyer und reichsvorschneiders zugelegt; welches der kaiser vermuthlich dem Französischen hofe abgelernt. Sieh die erhöhungsurkunde im Miraeus diplom. Belg. tom. 1; Leibnitz cod. diplom. und Bertholet hist. de Luxemb. tom. VII probb. pag. 7 sq.

gefallenen herzogthums Brabant und rechten eines markgraven in Niederlothringen (x) mit dem herzoge von Sachsen, als des Deutschen reichs erzmarschalk, bei dem großen reichshose zu Metz in streitigkeit gerieth; kaiser Karl IV sand damals eine auskunst zur beilegung des streits (y), darum dass der herzog sein bruder noch nicht mit dem herzogthum Brabant &c. sörmlich beliehen sei. Wenzel konnte sonst damals ein vorrecht gehabt haben, da der hof in dem alten Lothringischen reiche, und es keine krönungsfeierlichkeit war. Aber unrecht hatte er, dass er dieses vorrecht, so sich auf das Lothringische reich bezog, abermals bei der krönung königs Wenzel im jahre 1376 gegen den herzog von Sachsen geltend machen wollte; und mit rechte siegte damals der Deutsche erzmarschalk, in dessen abwesenheit der Marprinz das amt versehen durste (z).

Eben so erhielt Lothringen, als der Französische prinz Karl im jahre 977 besonders das Niederlothringische herzogthum zu lehen

<sup>(</sup>x) Im jahre 1065 hofte, wie ich oben pag. 246, not. (m) bemerkt, der junge herzog Godfried der Höckerige der schildträger des kaisers Heinrich IV zu werden. Sein vater Godfried der Groffe hatte in eben dem jahre das herzogthum Niederlothringen wieder erhalten. Im jahre 1080 führte Godfried von Bouillon, markgrav zu Antwerpen und verweser des herzogthums Niederlothringen, als erwählter primicerius des kaiserlichen heers gegen den asterkönig Rudolf das vexillum imperii; sich With. Tyrius hist belli S. lib. 1x, cap. 8, pag. 706, und Alberichs chronik unterm jahre 1090, pag. 182. Herzog Friedrich I von Stausen war auch bei dieser schlacht; sieh Brunonis hist. belli Sax. und Godfried ward marschalk; denn der krieg wurde eben mit den Sachsen gesührt. So musste man den tapsern Lothringer nehmen, auf den der kaiser was das heer das größte zutrauen sezten.

<sup>(</sup>y) Sieh dessen urkunde vom jahre 1357 bei Miraeus und Butkens trophées de Brabant. pag. 191; conf. Olen/chlagers neue erläut. der goldnen bulle S. c11, pag. 396 sq.

<sup>(</sup>z) Pfeffinger in Vilr. illustr. tom. 111, pag. 928.

lehen erhielt, seinen eigenen comitem palatii zu Aachen; welche Lothringische Pfalz erst im jahre 1156 mit der obristen Pfalz in Deutschland in dem herzoge Konrad von Stausen combinirt wurde.

Ferner ist das erzkanzleramt im Lothringischen reiche, welches schon im neunten und zehnten jahrhunderte erzbischöse von Trier als erzkapellane begleitet hatten (a), in diesem primaten von Gallia Belgica oder dem riche zu Aachen späterhin erneuert worden. Ihre diöces geht aber auch über das Deutsche Lohngau (\*).

Der Köllnische erzbischof, der nur zu Aachen als diöcesan die salbung und krönung zu verrichten hatte, war zugleich ein Deutscher bischof, da seine metropole sich mit der legation über das alte Sachsenland erstreckt hatte. Lambert von Aschassenburg hat unterm jahre 1054 von dem rechte, den Deutschen könig zu confectiren, auf eine dem wahren verhältnisse beider reiche, des Deutschen und des Lothringischen, ganz gemäse weise geredet: "Imperatoris filius, Heinricus, consecratus est in regem Aquis-"grani, ab Hermanno, Coloniensi archiepiscopo, vix & ægre " super hoc impetrato consensu Luipoldi archiepiscopi, ad quem " propter primatum Moguntinæ sedis consecratio regis & cetera "negotiorum regni dispositio potissimum pertinebat. Sed impe-, rator potius Hermanno archiepiscopo hoc privilegium vendi-"cabat propter claritatem generis ejus, & quia intra diœcesim "ipfius confecratio hæc celebranda contigisset., grund von der hohen abkunft des erzbischofs Hermann des Ccc 3

<sup>(</sup>a) Wie z. b. der erzbischof Ratbod unter den königen Zuentebold und Ludwig dem Kind; der erzbischof Rutger unter Karl dem Einfältigen und Heinrich dem Finkler; Rotbert unter kaiser Otto I.

<sup>(\*)</sup> Darum war er auch der nächste nach dem Deutschen primaten, und dessen verweser.

Edlen ist nur persönlich, aber der andere grund liess dem erzbischof von Kölln nur alsdann einen anspruch auf die konsekration machen, wann die krönung zu Achen geschah. Ausser derselben war der Deutsche primas der gebohrne consecrator des königs.

Auf gleiche weise hatte auch das mit dem Deutschen reiche seit 1032 unirte königreich Burgund oder Arelat seine eigene hohe reichsofficialen, den erzkanzler, seueschallen, marschalk und Triskämmerer (b); die sich nicht bei der inauguration eines Deutschen königs den Deutschen reichserzbeamten gleich zu stellen hatten.

## S. VIII.

Der erzmarschalk, princeps armigerorum, die den könig begleiteten, und besonders spataserii und scutarii waren, trug in dieser eigenschaft dem könige das schwert vor. Es ist sehr irrig, wenn einige hieraus schließen wollen, dass, da auch andere und sogar auswärtige fürsten und könige unsern Deutschen königen oder kaisern das schwert vorgetragen, sie alsdann die sunction eines erzmarschalks verrichtet hatten, und daher dieses amt noch nicht auf dem herzogthum Sachsen gehaftet habe, sondern wandelbar gewesen sei. Der erzmarschalk war der erste armiger; aber nicht jeder armiger, noch ein solcher, der zu ehren des Deutschen königs und zum zeichen der unterwürsigkeit ihm das schwert oder lanze oder den schild vortrug, sichs zur ehre hielt, ein bajulus gladii regii zu seyn, ist der erzmarschalk; gleichwie

<sup>(</sup>b) Sieh Maskous Diff. de origg. offic. aul. §. 53-55, pag. 55-57; und von dem Arelatischen Triskämmereramt (camerarii a thesauris) des erzbischofen von Yverdon Jo. Tab. Koelers obs. de Triscamerare imp. Gættingæ, 1758.

auch nicht jeder dapiser der erzseneschall, nicht jeder signiser der oberste seldherr, nicht jeder verweser ein procurator regni, nicht jeder palatinus oder præses der præses aulicus, noch jeder comes palatinus der comes palatii Francorum war.

Haben also gleich (c) der könig Berenger I in Italien dem kaiser Arnulf den schild in signum subjectionis vorgetragen, oder im jahre 1012 der Böhmische herzog Boleslaus dem kaiser Heinrich II den ehrendienst als armiger erwiesen, "ar-"miger regis habetur;,, so hatten sie darum nicht das erzmarschalkamt geiibt. Haben auch der junge herzog Godfried in Niederlothringen den hof - und kriegsdienst eines scutarii bei kaiser Heinrich IV, und im jahre 1080 Godfried von Bouillon als primicerius des heers das vexillum imperiale getragen: so waren sie darum nicht des Deutschen reichs erzmarschalke. Haben ferner der herzog in Pohlen im jahre 1135 dem kaiser Lothar II, und ein könig von Dännemark im jahre 1152 dem kaiser Friedrich I das schwert vorgetragen, so folgt eben so wenig daraus, dass bis dahin das erzmarschallamt wandelbar gewesen, als die patronen der wandelbarkeit solche noch im jahre 1198 behaupten möchten, da der neue könig in Böhmen sich als bajulum gladii regii zeigt. Aus eben diesem beispiele sollte man eher solgern dörsen, dass die Böhmischen herzoge, wenn sie das erzschenkenamt vorhero verrichtet hatten, solches nur in verwesungs weise geschehen; doch davon werde ich in der folge reden.

S. IX.

<sup>(</sup>c) Die zeugnisse der anzuzeigenden fälle findet man bei Pfeffinger in Vitr. illustr. Maskoven de origg, offic. aul. und Schwarz vom erzfichildherrenemt gesammelt.

### S. IX.

Ich habe oben einige der groffen ministerialen der Karolingischen könige in Deutschland angeführt, welche die gemeinen hofdienste eines seneschalks, schenken, &c. begleitet haben. Die beispiele sind selten, weil meistens die könige ihre hosbeamten fowohl als andere geheimen räthe und edle verwalter des königlichen fiskus in den provinzen nur mit dem allgemeinen namen ihrer ministerialen bezeichnet haben. Als zugabe führe ich noch einige an, die unter den Sächsischen kaisern und Konrad dem Saliker ausdrücklich als hofbeamte vorkommen. Auch hier muss ich zum voraus bemerken, dass die könige auf ihren fiskalgütern ministeriales hatten, die man darum nicht als ihre ministeriales aulicos ansehen darf. So verschenkte schon kaiser Konrad I ein königliches gut in Baiern "in ministerio Walt-,, rammi, quod ad nostram pertinet cameram, in pago Viohbach Waltram war also wohl ein "in loco Goldaron dicto. " (d) landkämmerer, aber nicht der hofkämmerer. Aber Witichind und der Sächsische Annalist rühmen einen im jahre 938 im treffen gebliebenen Tammo, des königs Otto I schenken, und einen in eben dem jahre an herzog Giselbert abgeschickten oberkämmerer Hadald, "qui erat super cubiculum regis." Kaiser Otto II gedenkt im jahre 974 seines pincernae Linuo, dem er eine villam in pago Seremode schenkte (e). Ein camerarius Otten III, Erminold, der sich nach dessen tode zu dem markgraven Eckhard von Meisen gewandt, und bei dem gewaltsamen überfall, worin Eckhard das leben verlohren, verwundet wurde, und den der Sächfische Annalist

<sup>(</sup>d) In mausol. S. Emmer. cod. probb. n. x11, pag. 105.

<sup>(</sup>e) In Herrn Gerkens cod. diplom. Brandenb. tom. 1, pag. 27.

Annalist unterm jahre 1002 deutlicher als Ditmar(f) nennt imperatoris defuncti camerarius. Irrig haben ihn daher Pfeffinger (g) und andere nach ihm zu einen hofkämmerer kaifers Heinrich II gemacht. In eben dem jahre 1002 verlohr bei der krönung der kaiserin Kunigund zu Paderborn in einem darauf entstandenen tumult der königliche truchsess das leben. Der bischof Adelbold zu Utrecht (h) erzählt die geschichte also: "Pugna "gravis oritur: ex domesticis regis juvenis unus interficitur, fra-, ter scilicet Eilberti, qui tunc temporis erat cancellarius, post-" modum vero Frisiensis factus est episcopus. Hujus intersectione " omnes regis fideles commoti graviter &c. " Des truchsessen bruder, der nachherige bischof Egilbert von Freisingen, wird von Baierischen schriftstellern für einen herrn aus dem geschlechte der graven von Mosburg gehalten (i); aber Meichelbeck vermisste den namen des truchsessen, den er aus Ditmarn und dem Sächsischen Annalisten hätte lernen können, unterm jahre 1002: "Hic Heinricus, frater Eilberti cancellarii, qui ad mensam regi "jugiter serviebat, hasta vulneratus occubuit., Unter eben diesem kaiser Heinrich stand Fridericus camerarius in sehr grossem ansehen. Ditmar meldet von ihm, er sei einer der herren gewesen, die den frieden mit Pohlen im jahre 1018 im namen

<sup>(</sup>f) In chron. lib. v, pag. 366; conf. Annal. Sax. pag. 380.

<sup>(</sup>g) Vitr. illustr. lib. 1, tit. 13, not. (a) pag. 1020.

<sup>(</sup>h) Im leben kaisers Heinrich des Heiligen cap. 12 bei Leibnitz tom. 1, pag. 433.

<sup>(</sup>i) Meichelbeck in hift. Fris. tom. 1, pag. 205 beruft sich auf ältere chroniken und listen der Freisingischen bischöfe, desgleichen Hund im Baierischen stammbuche 1 theil, pag. 112, und in metrop. Salisb.

des kaisers zu Bauzen beschworen haben; und die Quedlinburgische chronik unterm jahre 1023 (k) berichtet sein absterben mit ausnehmenden worten: "Fridericus regalis camerarius, be-, rili procerum stemmate natus, imperiali nimium auctus af-"fluentia, nobilibus conversatus, prior primatibus, quam in oris " fusceperat Italicis, ægrimonia depressus, onus limosæ molis " dormiendo depofuit. Cujus morte imperator non modice fau-" ciatus, pauperum sustentando inopiam, regionis hujusce co-"nobia, pro adipiscendæ animæ ipsius salute, maximis ditavit Von kaiser Konrad dem Saliker meldet dessen ., opulentiis.,, hofkaplan Wippo, in der bekannten stelle: "Similiter in dispo-" fitione curiali, quem rex majorem domas statueret, quos cubica-" lariorum magistros, quos infertores & pincernas & reliquos offi-" ciarios ordinaret, — nullius antecessoris sui ministeria aptius "& honorificentius provifa memini vel legi. Ad quam rem plu-"rimum valuit ingenium Augustensis episcopi, Brunonis, & "Wernheri Argentinensis episcopi consilium; sic etiam Werni-"harii militis, quem rex longe ante cautum confiliis, audacem "bellis, frequenter secum experiebatur. " Von allen diesen hofbeamten nennt uns Wippe keinen als den hoftruchsessen Konrad unterm jahre 1038: "In ipsa nativitate domini inter Teuto-"nicos & cives Parmenses magna seditio orta est, & quidam , bene valens vir, Cunradus infertor ciborum imperatoris, cum " aliis interfectus eft. "

(Quae hic differenda supersunt, in proximo Vol. Hist. sequentur.)

<sup>(</sup>k) Bei Leibnitz tom. 11, pag. 294.

<sup>(1)</sup> Es ist diess der grav Werinher, "primicerius & figniser regis,, der im feldzuge gegen Böhmen im jahre 1040 sein teben verlohren. Sieh Annal. Saxon. und Lamb. Schafn. ad an. 2040.

DE

# INSIGNIUM PALATINORUM

origine, augmentis & variationibus.

Autor

#### Andreas Lamey.

1cum fere & tutissimum omnis de priorum temporum in-De sigillis agnibus gentilitiis doctrinæ fundamentum in sigillis antiquis cum Principum. positum sit, de sigillis his pauca przefari liceat, atque monere, in familiis illustribus illorum usum ante insignia gentilitia invaluisse eque tamen ultra seculum zerze nostrze undecimum ascendere. Loquimur hic de isto sigillorum genere, quæ ab equite armato in lis conspicuo equestria dici solent, principibus tantum viris, regibus, ducibus, comitibus atque dynastis permissa. Horum antiquissimum forte est Baldrici, Lovaniensis comitis, an. MxLvII, rude omnino, illiteratum & figuris heraldicis plane destitutum (a). Sequitur Balduini, Flandrize comitis, sigillum equestre an. MLXV, cum nomine equitis (b); inde Conradi, comitis Lucelburg. an. MLXXXIII (c), cui decennio posterius est Henricianum de Lacu, de quo mox dicendi locus erit. Belgico fub sole prognatam esse hanc sigillorum formam crederes, nisi Ddd 2 æque

<sup>(</sup>a) In Butkens troph. de Brab. tom. 1, probb. pag. 26.

<sup>(</sup>b) Apud Vredium figilla comit. Flandriae pag. 4.

<sup>(</sup>c) Ap. Coincium hift. de Lorraine tom. 11, tab. 1x, n. 50.

æque antiqua in aliis Germaniæ & Galliæ partibus extarent. Ernesti sane, marchionis Austriæ, ab an. Meve usque ad Mexxy dominantis, & Raimundi Tolosani comitis an. Mexxyem sigilla equestria alibi (d) prodita novimus. In his omnibus insignium certorum nihil.

Sigillis equestribus sive majoribus, quæ & majestatica hinc inde dicuntur (s), recentiora sunt minora sive secreta, symbolis gentilitiis semper ornata, sed ante seculum xIII haud sacile obvia; cujus quidem generis primum nobis innotescit an. MccIII de Henrico duce, Henrici cognom. Jasomirgott, Austriæ ducis, silio juniore, Medlicensi a sede sua nuncupato (f).

Hisce

<sup>(</sup>d) In Herrgotti monum. aug. dom. Austr. tom. 1, tab. 1, n. 1, & ap. Vaissette hist. de Languedoc tom. v, pag. 680, col. 2.

<sup>(</sup>e) Ita profecto Fridericus I elect. Palat. ad exemplum al'orum Principum an. 1471 figillum fuum majus five equestre appelient apud Kremer geschichte Friedrichs I, part. 11, pag. :60. De electoribus Brandenburg. idem testatur illustriss. Herzberg in mem. de l'acad. de Berlin tom. viii, pag. 415 sqq. Confer omnino dissertationem pro-xime sequentem S. 8. Tempore Bernhardi, marchionis Badensis, qui an. 1431 obiit, sigilla equestria in desuetudinem abiisse, celeb. Schoepsinus-hist. Zar. Badens. vol. 11, pag. 123 tradidit; imo in Bavaria sub Ludovico 1v imperatore jam desiisse, Psessieira assissione sub constituire and significant sub constituire and significant substitution of significant substitutions. acad. Eleft. Boicae vol. 11, pag. 83 ex iis, quæ in scriniis monasticis viderat, annotavit. At talia non solum Stephani & Alberti ducum, ejusdem imperatoris pridem defuncti filiorum, sed & Henrici ducis, Landshuti sedentis, de an. 1422 sigilla monumenta Boica vol. 111, tab. IV, n. 23, vol. VII, tab. I, n. 2, & vol. xI, tab. VIII, n. 43 offerunt. Apud nos autem per omnes fere ante Fridericum 111 electorem principes Palatinos occurrunt, a seculo xv tamen rariora, tabulis scilicet majoris tantum momenti appensa. De Ernesto Pio, Saxoniæ seculi superioris egregio duce, tale sigillum ornatissimum (regal- und lehens-sigel) Hoennius profert in wappens- und geschlechts - untersuchung des Chur - und Fürstliehen hauses Sachsen pag. 177.

<sup>(</sup>f) Herrgottus 1. c. tab. 11, n. 8, 9.

Hisce itaque præmissis, quid insignium in comitum Palati- Insignia norum Rheni sigillis inde a seculo x1 occurrat, dispiciamus. Henrici Prima horum, quæ novimus, sigilla supra annum MxcIII non ascendunt; nec aliud exhibent, quam equitem armatum, scutoque munitum, at scuto, cui insignia inseri solent, omni figura heraldica plane destituto, ut colore tantum, pro antiquissimo Germanorum more (g), tinctum fuisse crederes. Ita quidem comparata videmus Henrici de Lacu, Sigefridi & Wilhelmi, Palatinorum Rheni, sigilla, in actis hujus academize jam olim edita (h). Henricus & Sigefridus dextra strictum gladium, Wilhelmus gladio cinctus vexillum gestant. Spenerus tamen, rei heraldicæ Germanorum scriptor primarius (i), ex Hub. Leodio leonem flavum fine corona, in nigra planicie, cum duplici cauda, Henrico de Lacu tribuit, Leodius (k) non Palatina tantum, quæ diximus, sed etiam Boica insignia in Henrici hujus chlamyde depicta se vidisse narrat, in Lacensi nempe monasterio; commentum recens, nulliusque plane fidei.

Lac. &c.

Wilhelmo in Palatinatu Rheni an. MCXL successit Henricus Henrici Austriacus, vulgo Jasomirgott dictus (1), mox Bavariæ, Austriæ. que x, cujus sigilla duo Herrgottus (m) protulit, equitem sistentia cum vexillo & clipeo. In clipeo aquilæ, avium principis. Sigillis his Henricus ille, abdicata jam, cocomparet imago. Ddd 3

<sup>(</sup>g) "Scuta tantum lectissimis coloribus distinguunt,, verba sunt Taciti de mor. Germ. cap. v1.

<sup>(</sup>h) Vol. 111 hist. ad pag. 76, n. 2, 4, 5.

<sup>(</sup>i) Op. Herald. part. spec. lib. 111, cap. xxv11, S. v1.

<sup>. (</sup>k) Annal. de vita & reb. geftis Friderici II, elect. Palat. pag. 12.

<sup>(1)</sup> Conf. affe. hee acad. vol. 111; hift. pag. 11.

<sup>(</sup>m) In monum. domus Austr. tom. 1, teho 1, n. 3 sq.

mitiva Palatina, usus esse traditur, attero dux Bavariæ ante an. McLvi, altero dux Austriæ an. McLvi; unde aquilæ siguram, tesseram quippe gentilem, si res vere ita se haberet, cum principatu non mutasse, colligeres. Suspicione autem minime carere illius ætatis sigilla, insignibus gentilitiis conspicua, inserius docebimus.

Hermanni de Staleck Incerta. Henricum Austriacum in Palatinatu nostro excepit Hermannus de Staleck, cujus sigillum plane nullum innotescit. Henrici Catimelibocensis fratrem (\*), hujusque familize tesseram leonis erecti & coronati essigiem, rubro colore, in area aurea, suisse, aliunde constat. Palatinus contra leo ex auro in campo nigro pingi solet. At tincturas jam tunc temporis certas, desinitas & invariabiles suisse, quis credat?

Incerta pariter Conradi Palat.

Tab. 1. n. 1. Neque est, cur desectum sigillorum Henrici Staleccii magnopere doleamus, cum ipsius successorem, Conradum Stausensem, Friderici 1 imp. fratrem, qui Palatinatum Rheni per annos quadraginta rexit, suoque patrimonio mirisice auxit, primis saltem regiminis sui annis caruisse insignibus, sigillum chartze Maulbronnensi an. Mclv11 appensum, cujus formam inferius and dica nulla insignitum est; cujus generis sigilla simplicissima Heineccius (o) appellat, atque ita describit: "Dextra plerumque "vexillum aut gladium, sinistra umbellam gerebant, (principes "equo insidentes) nullis insignibus gentilitiis, sed striis lineisque, exornatam. "Vexillo, ducalis potestatis signo, Conradus instructus est, slammula bisida. Dolendum omnino, reliqua Conradi hujus sigilla sive temporum sive hominum injuria cum litteris ejus

(\*) Qua de re vide alla acad. vol. 111, hist. pag. 51.

<sup>(</sup>o) De figilles part, 1, cap. x, pag. 125.

gius authenticis, quarum plures exaratas fuille novimus, intercidisse nobis omnia, ut ne pretio quidem aureo, ab Academia hac Electorali Palatina statuto, elici aut recuperari ullum potuerit.

Leonis Palatini tamen insigne Telmerus (p) ab eodem repetit principe, vel, si mavis, ex Hohenstaufica familia, apud Germanos tum imperante; cui sententize nuper demum accessit R. P. Scholliner (q). Fridericum certe, Suevize ducem, Friderici 1 imp, filium, adeoque Conradi Palatini ex fratre nepotem, tali leonis erecti & linguam exferentis figura scutum suum infigniville, Trutenhulanum Alfatize an. McLXXXI (r) & Steingadenle Bavarize an, McLxxxvIII (s) diplomata testatum faciunt,

Patet ex superioribus, quam caute de symbolis gentilitiis sit Insignia pronuntiandum, quorum fane usus ad eam, quæ vulgo creditur, zetatem non ascendit; ut dubize merito sint sidei ante medium seculum xii sigilla, quotquot iis condecorata visuntur. Referre huc licent primum, quod Calmetus (t) protulit, Lotharingize ducum sigillum, ex charta abbatiæ S. Matthiæ Trevir. an. Mxxx defumtum, in quo aquilam alis expansis non solum clipeus pectoralis, sed & tegumentum equi, imo contrasigillum, non aliter.

<sup>(</sup>p) Hift. Palat. cap. xv1, pag. 365.

<sup>(</sup>a) In diff. abhandlung von dem wappen der Pfalzgrafen von Wittels*bach* &c. §. 6.

<sup>(</sup>r) Editum ab Ul. Obrechto prodr. rer. Alfat. pag. 229, & Tolnere hist. Palat. pag. 364.

<sup>(</sup>s) In mount. Boic. vol. v1, tab. 1, n. 4. Ducatus Suevici infigne, tres leones aurei gradientes in campo rubro, quod Sam. Wilh. Octterus nuperrime demum (1780) publicavit in histor. betracktung Aber das Hohenloische wappen tab. 111, ducum Hohenstausensium ztatem profecto non attingit.

<sup>(</sup>t) Hift. de Lorraine tom. 11, tab. 1, n. 1.

ac seculo xiii demum fieri coepit, exhibet. Suspicionem auget defectus ejusdem & alius cujuscunque infignis in sequentium ducum Lotharingize sigillis usque ad an. Mcxcvi, quo tres illi aleriones, ducatus Lotharing, tessera, primum comparent. Pari ratione de veritate sigilli comitis Flandrize an. Mexxii apud Vredium (u) cum Mabillonio (x) dubito, quoniam fequiora istorum comitum figilla usque ad an. McLx1v omni symbolo heraldico prorsus destituta sunt. Miror illustri Schoepslino (y) excidere potuisse hæc verba: "Gentilitia Zaringiæ ducum insignia primum " exprimuntur in charta an. McLvII, qua Bertholdus Iv abbatiam "Cisterciensium Altæ Ripæ a pedagiis & teloniis liberat. Sigil-"lum in ea visitur cereum, ubi leo aureus in area rubra, a "dextra ad finistram saliens. Ejusdem formæ aliud est Ber-"tholdi iv figillum, quod litteris ejus ad Friburgenses pro im-"munitate monasterii Altæ Ripæ scriptis an. McLxxix adhæret. " Quam parum fida hæc fint, vel inde liquet, quod colores infignium & metalla in figillis antiquis internofci posse, nemo facile dixerit. Deinde chartarum, a quibus ista sigilla pendere dicun. tur, exempla in eodem opere (2) si consulas, utramque ex chartulario, non ex autographis, descriptam, adeoque Schoepslinum abreptum ab aliis in errorem fuisse reperies. Præterea inscriptio seu perigraphe: Berchtoldus dux Zeringie & Burgundie restor. genuinis Zaringensium ducum sigillis plane repugnat, in quibus nulla nominis Zaringiæ mentio. Tale sigillum equestre genuinum anni Mclxxxi Schoepflinus ipse produxit (a), quod quidem nullum

<sup>(</sup>u) De figillis comitum Flandriae pag. 6.

<sup>(</sup>x) De re diplomat. pag. 146.

<sup>(</sup>y) Hift. Zaringo - Badensis vol. 1, page 195.

<sup>(</sup>z) Vol. v, pag. 106 & 124.

<sup>(</sup>a) Vol. 1v in frontispicio tabular. numismat.

nullum leonis, nec alius cujuscunque figuræ heraldicæ vestigium continet. Sic & imaginationis fœtum, nulla veritate nixum, Henrici Leonis, Bavariæ & Saxoniæ ducis, infignia, in monumentis Boicis (b) delineata, Schollinerus nuperrime declaravit (c). Vacua sunt Brabantiæ ducum (d) & Lucelburgi comitum sigilla ante an MclxxxII (e), Bergensium ante an MclxxxIX, nec Brandeburgicum ullum ante an. Mccvi extat (f).

Successit Conrado gener, Henricus Saxo vel Brunsvicensis, Henricus cujus sigilla authentica tria originum Guelsicarum præstantissimi Brunsvic. feriptores (g) produxerunt. In primo anni Mexevi perigraphe: Heinricus, Dei, gracia, Palatinus, comes, Rheni, & ia scuto aquilæ dimidiatæ figura, qua comitivæ Palatinæ Rheni, beneficio czesareo nuper impetratze, officium designari Scheidius (h) conjecit. Aliud ejusdem anni figillum Henricum equitem oftendit, dextra vexillum, leone infignitum, finistra vero clypeum cum duobus leonibus (vel, si mavis, pardis) tenentem. Ducatus amilli & Palatinatus noviter acquisiti tesseras heic quærendas esse, Eccardo haud male videbatur. In perigraphe legitur: Heinricus, Dei, gracia, dux, Saxon, et. Palatinus, com, RHENI.

Vol. V. hift.

<sup>(</sup>b) Vel. vi, tab. ii, n. 6, & vol. x, tab. i, n. i.

<sup>(</sup>c) Abhandlung von dem wappen der Pfalzgrafen von Wittelsback pag. 12 fq.

<sup>(</sup>d) Vid. Buthens trophées de Brabant tom. 1, pag. 199.

<sup>(</sup>e) Calmet hist. de Lorraine tom. 11, tab. 1x, n. 50 sqq.

<sup>(</sup>f) Mémoires de l'acad. de Berlin tom. v111, pag. 398.

<sup>(</sup>g) Tom. 111, tab. xv111, ad pag. 231. Adde tabb. xxv111, ad pag. 626.

<sup>(</sup>h) Ibidem pag. 232 in not.

Tab. I. n. 11. RHENI. Tertium denique figillum, in tabulariis Brunsvicensibus ab an. Mccix obvium, convenit cum secundo, nisi quod loco vexilli gladius dextræ insertus sit. Vidimus nosmetipsi in tabulariis Electoralibus Heidelbergæ (i) & Dusseldorpii (k) litteras Henrici autographas, quibus appendet sigillum equestre ejusdem plane cum hoc tertio formæ. In clypeo pectorali sigura duplex animalis non erecti, sed gradientis, sive leonis sit, sive leopardi, proprium adhuc ducatus Brunsvicensis insigne. Differt paucissimis literis perigraphe: Henricus. Dei. Grat. dux. Saxonie. Palatinis. comes. Reni.

Additum sigillis his authenticis quartum ex Tolnero cum his verbis: ,, Quartum sigillum produxit Tolnerus ad paginam 364, , in historia Palatina. Verba quidem id eadem continet, sed ,, eques in clypeo & vexillo unicum tantum leonem ostendit. Un-, de id deprompserit, nescio. ,, At depromptum esse ex. Meibomio (1), Tolnerus ipse fatetur. Meibomius, unde acceperit, non prodit. Rei hujus sive veritatem, sive salsitatem haud penitius indagasse Guessicarum originum scriptores, tanto magis miramur, quod idem plane Henrici nostri sigillum ad tabulas de patrimonio eum Ottone & Wilhelmo fratribus an. Mccili diviso Rethmeierus (m) produxerat. Simile Henrici Leonis sigillum, chartze au. Mcliv appensum, ipse rerum Brunsvicensium gravissmus auctor, Chr. Lud. Scheidius (n), suspectum reddidit, varias & sonticas

<sup>(</sup>i) Charta monasterio Schonaugiensi data 111 Kal. Jun. an. 1208 in castro Lindenvels.

<sup>(</sup>k) Litteras has in act. acad. vol. 111 hift. pag. 297 fq. editas habes.

<sup>(1),</sup> Scriptor. rer. Germ. tom. 111, pag. 158. Inde quoque desumtum exemplum apud Heineccium de sigillis tab. x, n. 5.

<sup>(</sup>m) Braunschweig - Lüneburgische Chronica an. 1722 edita tom. 1, pag. 422.

<sup>(</sup>n) Orig Guelf. tom. 111, pag. 31 & 162 in not,

fonticas ob causas, quibus perpensis sidem ei nostram jure meritoque denegamus. Dari falsa diplomata, ergo & sigilla spuria, quis neget? Quidquid sit, Henricus Saxo, Palatinus Rheni comes, infignia sua variasse dicendus est, ita quidem, ut quid eorum uni alterive principatui proprium fuerit, cum absque ullo titulorum, rerum atque possessionum discrimine sigillorum suorum apparatu usus sit liberrime atque promiscue, determinari haud facile possit.

Aequalem fere in figillis & infignibus licentiam primos Ba- Ludovic. 1. varize duces, Palatinatum Rheni adeptos, sibi sumsisse, ex se- & Otto ill. quentibus patebit. Leonis Palatini figuram in Ludovici i figillis frequentius, rhombos contra Bavaricos rarius se observasse testatur Pfeffelius (o), monumentorum Boicorum editor primarius, ipseque ex Raitenhaselacensi ord. Cisterc, in tetrarchia Burghusana monasterio sigillum tale Palatinum an. Mccxx protulit, cum inscriptione: Ludwicus D. G. dux Bawarie, (p)

Extant contra in tabulariis Electoralibus Palatinis autographa Ludovici hujus diplomata an. Mccxrv & Mccxxiv, cum figillo equestri monetze instar utrimque signato (q). In utroque sigillo & latere cuneorum Boicorum indicia certissima apparent. Altero latere Lodewicus. Dei. gracia. dux. Bawarie, vexillum & scutum Boicum eodem plane modo, quo monumenta

Eee 2

<sup>(</sup>o) Act. acad. Boic. vol. 111, pag. 145.

<sup>(</sup>p) Monum. Boic. vol. 111, tab. 1, n. 5.

<sup>(</sup>q) Hujus generis figillo & contrafigillo usum jam esse Liupoldum Gloriosum, ducem Austriæ, an. 1198, monumenta Boic. vol. x1, · tab. 1v, n. 2r testantur. Adde Herrgotti monum. Austr. tom. 1, tab. 111, n. 2 & 4. Ex imperatoribus Henricum v1, qui an. 1197 obilt, id primum fecifie, Heineccius de figillis part, 1, cap. xv, S. 2

Tab. I.

n. 1y.

Boica (r) exhibent; altero vero Lodewicus. Dei. GRA. Pala-Tab. I. Tinus. Rheni, gladium, idemque omnino scutum tenet. Hein. 111. neccii de contrassgillorum usu sententiam, quod iis principes non unius provinciæ dominos sese vellent demonstrare, hæc comprobare videntur.

Sed & Ludovici filius, Otto illustris, duplici jure, paterno atque uxorio, Palatinatus Rhenani heres, datis eodem, quem diximus, an. Mccxxiv, eademque in re litteris sigillum equestre appendit, quod cum paterno superiori, quoad scutum & gladium, plane convenit. Postea tamen, mortuo patre, in ipsis Bavarize monumentis cum leone is non raro comparet, uti ex Rotensis & Pollingani monasteriorum tabulis an. Mccxxxiii & Mccxxxvi (s), ex Juliacensi autographo an. Mccxxxiii (1), & aliunde (1) constat; ut adeo promiscuus utriusque scuti, Palatini nimirum a atque Boici, usus apud primos utriusque hujus principatus ex Wittelsbacensi domo possessores extra omne dubium sit positus. In ipsis tamen illis cum leone sigillis Ottoni huic variatio placuit, in Boicis vexillum, in Juliacensi, quod depistum damus, gladius. Additus in illis poste comitem Palatinum Rheni titulus Dux Bawarie, quem in nostro Juliacensi omissum vides.

Animalium

<sup>(</sup>r) Vol. 111, tab. 11, n. 6.

<sup>(</sup>s) In monum. Boic. vol. 1, tab. 1, n. 4, & vol. x, tab. 1, n. 4.

<sup>(</sup>t) Ex autographo edidit b. Kremerus in all. acad. vol. 111 hift. pag. 298 sq.

<sup>(</sup>u) Ap. Scholliner abhandlung von dem wappen der Pfalzgrafen von Wittelsbach pag. 8. Porro litteras donationis an. 1241 Scheidius in præfat. orig. Guelf. tom. 111, pag. 65 sq. prosert, quibus, ipso testante, sigillum appendet, in quo eques loricatus dextra vexishum, sinistra scutum serens conspicitur. In scuto apparet leo erectus cum duplici cauda. Circum legitur inscriptio: Otto Dei gracea dux Bawarie.

Animalium quadrupedum primarii effigie in symbolis he- Leonis roicis procerum Germanize nihil frequentius. Solum scutum insigne electorale Palatinum quatuor leones, tinctura discretos, Palatinatus nempe ad Rhenum, Juliacensis & Montensis ducatuum, nec non comitatus Veldentini tesseras continet. Brunsvico - Luneburgense, præter geminos leopardos, leones quinque diversis in areolis ostentat. Sic & reges Bohemiæ; duces Brabantiæ. Ca. rinthiæ, Slesvici, Gelriæ; marchiones Misniæ; landgravii Thuringiæ & Hassiæ; burggravii Noribergenses; comites Flandriæ. Hollandiæ, Habsburgi, Nassoviæ, Catimelibocenses, Dietenses. Sarzepontani, Bipontini, Dagsburgenses, Sainenses, Silvestres. Hirsuti, Rhenenses, Solmenses, Witgensteinenses, Glichenses, Limburgenses ad Ruram, totque alize familize illustres eandem leonis imaginem five gentis, five principatuum & comitatuum fuorum symbolum esse voluerunt.

obvium.

Duplici principatu electorali, Palatino Rheni atque Boico, Infignium Wittelsbacenses nostri compotes, utriusque principatus insigni. Palatinor. bus plerumque sunt usi, quatuor potissimum modis, ita quidem . ut 1) unicum infigne, vel Boicum vel Palatinum: 11) ambo infignia in diversis scutis separatim; 111) eadem uno in scuto vel bifariam vel quadrifariam partito conjuncta: 1v) fuis denuo scutis propriis, sed colligatis, tertioque clipeo auctis exprimerent.

Tam in sigillis equestribus, quam in minoribus, quæ secreta dicebantur (x), mos obtinuit, ut unico primum simplicique scuto. Eee 3

<sup>(</sup>x) Sigilla minora, equestribus recentiora, in monumentis Boicis altius ascendunt, quam in Palatinis. Ex illis tale secretum, rhombis vel cuneis tantum ornatum, Ludovicus Severus vivo patre an. 1241 habuit, uti & Henricus, ipsius frater, an. 1259. Expressa vide in monum. Boicis tom. 11, tab. 1, n. 1, & tom. 111, tab. 11, n. 7. In Palatinis autem hujus generis figillum ante Mechtildem, Rudolfi 1 conjugem, an. 1320, & Rudolfum 11 ejusdem filium equidem nullum reperi. Conf. supra pag. 30%.

dein vel composito, vel multiplicato exornarentur. Retinuit istam in equestribus simplicitatem Ludovicus Severus, solo, quantum novimus, scuto Boico contentus (y), frater ejus Henricus, Bavariæ inserioris dux, multiplicare scuta atque insignia cum jam cæpisset. Sed & Ludovici hujus silii, Rudossus atque Ludovicus, mox eodem unico, mox pluribus scutis instructi equites comparent. Unico Bavariæ scuto munitus uterque princeps proditur an. McccxIII (z).

Bavariæ Inf. ducum infignia. Primus itaque ferenissimæ gentis Boico-Palatinæ princeps, Henricus I, Bavariæ inf. dux, luxum scutorum atque insignium invexit, rhombis corpori suo, leone stragulæ equi anteriori, pardo posteriori admotis. Ita profecto an. Mcclxxi & Mcclxxiv ornatus comparet (a). Apud eosdem deinceps Bavariæ inferioris duces mox leonem, mox rhombos in clipeo pectorali cernimus (b), altero signo, quod exultat ex pectorali, in anteriorem stragulæ partem rejecto, ac posteriore pantheræ seu pardi, comitatum Palatinum Bavariæ, uti creditur (c), respicientis, essigie plerumque signata. Henricus II dux an. McccxxxI leone Palatino & in pectore suo & in stragula, pardi loco, voluit insigniri (d).

Superioris

<sup>(</sup>y) An. 1277. Vide monum. Boic. vol. v11, tab. (, n. 2. Ita quoque in charta Hemmingisbaci ad Stratam montanam data an. 1264.

<sup>(</sup>z) Ibidem vol. 1, tab. 1, n. 5, & vol. 111, tab. 111, n. 13.

<sup>(</sup>a) Monum. Boic. vol. 111, tab. 11, n. 8, & vol. 11, tab. 1, n. 2.

<sup>(</sup>b) Leonem in scuto pectorali gessit Otto dux an. 1290 & 1299 1, c. vol. 11, tab. 1, n. 3, & vol. x1, tab. v1, n. 31.

<sup>(</sup>c) Qua de re Ill. Pfeffelius scitissime differuit in astis acad. Boic. vol. 11, pag. 81 sq. ubi comitatum Palatinum Bavariæ cum ducatu junctum esse post mortem Rapotonis 11 an. 1294, ac Bavariæ inferioris ducibus relictum docuit.

<sup>(</sup>d) Vid. monum. Boic. vol. 1, tab. 1, a. 6 & 7.

Superioris contra Bavariæ duces & comites Palatini Rheni, Bavariæ ubi scuta multiplicare coeperunt, neglecta prorsus pardi effigie, sup. duc. leonem Palatinum in utraque stragulæ parte, anteriore & posteriore, expresserunt, in illa coronatum, in hac sine corona, si recte vidit & delineavit Pfeffelius, Rudolfi i & Ludovici Bav. fratrum figilla exhibens (e). Coronatum utrumque leonem dedit Gewoldus (f) in tribus Ludovici ducis, puto Bavari, dein imperatoris, Rudolfi 11 & Ruperti i fratrum sigillis equestribus. Imo coronatum Ottonis Illustris leonem an. MccxxxIII jam obfervavi.

Istum duplicandi scutum Palatinum in sigillis equestribus morem Rudolfi nostri atque Ruperti per decurfum seculi xiv retinuerunt (g), donec inventum est scutum novum, de quo dicendi mox locus erit.

Prærogativa simplici Boico in pectore, an duplicato Pala- Prærogatitino in velamentis equi tributa aut tribuenda fit, si quæratur, va leonis equidem, quid regeram, hæsito, cum ex una parte non tantum titulus comitivæ Palatinæ ducali Boico anteponi solitus, sed & Mechtildis, Rudolfi i conjugis (h), dein Bavariæ infer. ducum, Heinrici,

<sup>(</sup>e) Aff. acad. Boic. l. c. tab. 11, n. 10 iq.

<sup>(</sup>f) In epistola monitoria ad Marg. Freherum. Vide Repraes. reipubl. Germ. pag. 485. Eadem sigilla habet Tolnerus hift. Palat. ad pag. 364.

<sup>(</sup>g) Ita profecto in litteris investituræ Juliac. 1344, in charta fæderis cum-Wormatia & Spira civitatibus Germershemii an. 1366 percussi (cujus exemplum legitur in Lehmanni chron. Spir. lib. v11, cap. 52) nec non in litteris an. 1367 in Pfalzgrafenstein datis, aliisque an. 1371.

<sup>(</sup>h) An. 1300, in monum. Boic. vol. viii, tab. 1, n. 2, ubi feminæ sedentis a dextra leo, a sinistra rhombi. Conf. vol. v, tab. 1, n. 4.

Heinrici, Ottonis atque Heinrici (i), imo Agnetis, Ottonis Bavar. infer. ducis viduæ (k), sigilla leoni præ rhombis faveant; ex altera autem inspectus in aliorum principum sigillis scutorum ordo pectorali, utpote magis conspicuo, prioratum asserere videatur.

Ex Boiaria oriundi cum principes nostri essent, Boicum scutum, veluti gentilitium, loco digniore tanto magis honorare potuerunt, quod principatus ille æque electoralis esset, Palatino non tam dignitate, quam ordine inter pares inferior.

Adolfus & Rudolf. 11.

Tab. I.

Variavit unice Adolfus, filiorum Rudolfi i natu primus, qui & Palatinum & Boicum infigne duplicavit, illud superne, in pectore & in scuto manus sinistræ, Boicum in utraque stragulæ parte, an. Mcccxx. Addiderat suum sigillum secreti Mechtildis mater, leonis essigie contenta, tali magnitudine & forma, qualem in filio ejus natu secundo producimus. Primum hoc sigilli minoris in Palatinis nostris exemplum, quod secuti sunt filii, Rudolsus 11 & Rupertus 1; ille quidem in diplomate Ludovici 1v imp. an. Mcccxxv111 Romæ dato, ubi post majestaticum hujus patrui sui sigillum aliud minus rotundum, leonis erecti & coronati imaginem exhibentis, appensum est, cum perigraphe: S. Secreti Rudolfi Ducis Bavar. omisso Palatinatus Rheni nomine. Retinuit hanc Rudolsus sigilli minoris & insignium formam in omnibus, quotquot vidinus, instrumentis suis; adeoque ducis Bavariæ titulum cum tessera Palatinatus conjunxit.

Tab. II.

Rupertus

<sup>(</sup>i) Sigilla horum equestria, chartæ an. 1329 die S. Sebast. Landshuti appensa, leonem in pectore, rhombos in tegumento equi anteriore, pardum in posteriore sistunt.

<sup>(</sup>k) An. 1320, ibid. vol. v, tab. 1, n. 1, ubi duo ad dextram Agnetis fedentis clipei, Palatinus superior & Boicus inferior; ad sinistram autem Ungariæ & Transilvaniæ insignia conspiciuntur.

Rupertus 1 idem, quod diximus, leonis infigne primum Rupert. 1. gessit in sigillis minoribus, formam triangularem & Ducis Ru-PERTI nomen inscriptum habentibus. Dein jungere uno in scuto ac decussatim exprimere leonis & cuneorum inlignia cœpit idem Rupertus, de electorali dignitate per auream bullam securus, ubi primant & quartam scuti aream leonis imagine, secundam & tertiam rhombis explevit. Scutum galea tectum est, cui & apicis loco infidet leo (1). De materize figillorum, cerze nimirum, colore, id annoto, Rudolfum primo viridi, dein rubro, Rupertum autem nativo, inde viridi & rubro fuisse delectatum.

Tab. II. n, yiii.

Adoptavit idem scutum quadripartitum, mortuo patruo, Rupert. 11. Rupertus 11, vivo Rudolfo, patruo altero, leonis primum galeze. infidentis (m), dein leonis erecti atque coronati figura, num. VIII exhibita (\*), usus; idemque in equestri sigillo tum inventa nova infignium suorum forma scutum solitum, pestori & tegumento equi adhærens, perpendiculariter secavit, ac dextram partem leone, sinistram cuneis distinxit. In supremo, ad caput principis, scutum, quod vocant purum, nulla plane figura distinctum, comparet. Ita sane Heidelbergæ vidi atque Mannhemii (o).

Tab. I.

Vol. V. Hiff. Fff

<sup>(1)</sup> Ita jam in charta an. 1357 die Sat. ante Laur. scripta, qua diploma Latinum Ludovici Bav. imp. monasterio Lobenfeld Heidelbergæ XVJul. an. 1326 datum, Rupertus vernacule confirmavit als eym Kurfurste des H. Romschen Rychs. In nummis tamen separari insignia porro voluit, & a dextra sua Palatinum, a sinistra rhombos locari. Vid. Exter versuch einer sammlung von Pfälzischen medaillen pag. 18.

<sup>(</sup>m) Ita in charta die Omn. Ss. Welresaviæ data an. 1340.

<sup>(\*)</sup> En perigraphen figilli an. 1382: S. Ruperti ivnioris comitis PALATINI ET DUCIS BAVAR.

<sup>(</sup>o) In chartis die S. Urbani an. 1393 & an. 1395 datis.:

Rupert. 111. Tab. II.

n. x.

N. xI.

N. x11.

Ruperti hujus filius, Rupertus przejunior dici solitus, vivo propatruo scutum gessit parum obvium, diagonali scilicet dextra in duas areas fectum, quarum superior leoni, inferior rhombis dicatæ (p). Displicebit grammatico Lat, perigraphe: S. Rypti. Ducis. Rupt. Junior. Filius. Mutavit autem hanc scuti formam, postquam pater ipsius patruo suo in electoratu successisset, Constitutioni Rupert, anni Mcccxcv (q) post Ruperti ii sigillum equestre, quod paulo ante descripsimus, addita sigilla Ruperti III, principis tunc electoralis, leo stans coronatus, quo pater olim, nondum elector, usus fuerat, & filiorum ipsius natu majorum, Ruperti Pipan, scutum quadripartitum, atque Friderici, æque ante parentem defuncti, leo rhombis insistens eodem, quem de patre ejus memoravimus, modo. majus equestre ex cera est nativa, tria minora reliqua ex cera minio tincta.

Habemus jam duas infignium Ruperti III variationes, alteram ante, alteram post patrem dignitate electorali præditum. Tertiam memorabiliorem omnibus, ipse non tam excogitasse, quam a patre acceptam adornasse dicendus est, scutum nimirum n. xIII. triplex colligatum, Palatinum ad dextram, Boicum ad sinistram, & inferius medium, planum seu omni sigura heraldica vacuum, cum perigraphe: S. RVPERTI COMITIS PALATINI RENI ET DUCIS BAVARIE. Est is quartus, quem diximus, insignium Palatinorum modus; quem sequentibus ad nos usque seculis propagatum vidimus. Tria scuta, non colligata quidem, sed ima sui parte juncta, Palatinum Rheni, quod superius, Bavaricum ducale cum rhombis, & Palatinum Bavariæ cum pardo, quæ duo inferius possta

<sup>(</sup>p) In charta fœderis cum Adolfo archiepisc. Mog. & fratre ejus, Johanne comite Naffoviæ, an. 1386 initi, & in privilegio patris pre ecclesia collegiata Neostad. an. 1393.

<sup>(</sup>q) Quæ a Tolnero cod. diplom, Palat. n. 185 edita edi:

Eodem

posita sunt, Ludowici comitis Palatini ducis Bawarie, cognomento Romani, figillum an. McccxLv11 & fequenti continet (r). Palatinis nostris monumentis triplex illud, quod diximus, scutum colligatum ante an. McccxcvIII (s) equidem nufquam deprehendi, imo in nummis ante Philippum Ingenuum illud non vidit cl. Extens (\*). Repertus 111, quum an. Mcccc in solium imperiale fuisset evectus, in sigillo suo majestatico aquilam imperii Tab. II. fimplicem a dextra, scutum Palatino-Boicum quadripartitum a n. xxv. finistra collocavit, Caroli iv imperatoris & Wenceslai regis imitatus exemplum (\*). In actis tamen mere Palatinis superius illud triplicis scuti colligati sigillum porro retinuit.

Ruperti III in electoratu successor, Ludovicus Barbatus, Ludov. III scutum quadripartitum avi (Ruperti 11) hujusque patrui, Ru- & fratrum perti  $1 ext{-}/$  in figillis minoribus præserens (x), in equestribus tria infignia. kuta paterna ita distribult, ut Palatinum pestori, Boicum tegu- N. xv. mento equi anteriori, vacuum posteriori assigeret (y).

<sup>(</sup>r) Monum. Boic. vol. x1, tab. v11, n. 40, & vol 1x, tab. 11, n. 9.

<sup>.. (</sup>s) Diploma datum est Geppingse die S. Ulrici 1398. Proxime hic ad veritatem accessit Spenerus op. herald. part. spec. pag. 668, S. v., vetustissimum talis sigilli exemplum ad an. 1300 ponens. In Brandeburgicis sigillis Fridericus 1, gentis suæ elector. & nunc regiæ auctor, infignia marchionatus Brandeb. burggraviatus Noriberg. & comitatus Zollerani tribus scutis separare quoque cœpit. Mémoires de l'academie de Berlin tom. viii, tab. viii, n. 17 & 18.

<sup>(</sup>t) Sammlung Pfälzischer medaillen pag. 25.

<sup>(</sup>u) Habes ap. Heineccium de sigillis tab. 1x, n. 5 tale Caroli IV sigillum majestaticum; utriusque Caroli & Wenceslai, ap. Beckmann hist. Anhalt. tom. 1, part. Iv; cap. 3, tab. III, n. 3 sqq. & alibi.

<sup>(</sup>x) Ita in Chartis an. 1408, 1410 fq. 1416 fq. 1431 - 36 &c. nec non in nummis aureis ap. Eater 1. c. pag. 21 fq.

<sup>(</sup>y) Ra an. 1411 die lunæ post S. Lucæ evangelistæ & an. 1420. Majus sigillum (gross insigel) suum vocat.

Johannis, Stephani & Ottonis infignia.

Eodem variandi jure usa est, præter Ludovicum Barbatum, reliqua Ruperti regis Rom. progenies, Johannes, cui ea Bavariæ pars obtigit, quæ Palatinatus superior dici solet; Stephanus, Simmerensis ac Bipontinæ ditionis heres; Otta denique cognomento Mosbasensis.

Tab. II. n. xvi. Johannes propter hereditatem in partibus Bavarise acceptam infignium ordinem in scuto suo invertit, positis rhombis ante leonem (z), & quum scutorum multiplicatio placuisset, Bavaricum Palatino antehabuit (a), raro & unico sorte in ipsorum Bavarise ducum sigillis ante seculum xvi exemplo.

N. xvii. le

Stephano triplex quoque infignium forma placuit; primum leo solus coronatus & grandior, ab eo tamen, quem in Rupertis vidimus, diversus, quod medium leonis corpus scutulum Bavaricum tegat (b); qualem sigilli & insignium formam Henricum Bavariæ inferioris ducem an. McccxxxIII & McccxxxVII jam adhibuisse, ex monumentis Boic. discimus (c). Deinde scutum quadripartitum cum galea, uti Ludovicus frater (d); & accepta per uxorem hereditate Veldentina, scutum illud quadripartitum leonis Veldentini parmula adauctum in medio (s).

**Filius** 

<sup>(</sup>z) An. 1410 die S. Barbarz, 1411, 1431.

<sup>(</sup>a) In compositione cum Ludovico electore fratre, facta Noribergæ die Martis ante purificationem b. Mariæ virg. an. 1431, scuta duo tecta galea & apice, ad latera telamones ferentes scutula.

<sup>(</sup>b) In compromisso Ludovici Barbati & Stephani fratrum Neostadii die S. Galli 1417, quod vidisse Spenerus videtur, in hist. insigu. lib. 111, cap. xxv11, \$\mathbb{S}\_1 \times xxv11.

<sup>(</sup>c) Vol. x, tab. 1, n. 2, & vol. 111, tab. 11, n. 2.

<sup>(</sup>d) In diplom. die Martis post S. Walpurgis an. 1429, oppido Agersheim dato.

<sup>(</sup>e) Ita in chartis Welersavize atque Mannhemii castris an. 1448 &c. 1451 datis.

Ad. vol. v. Hist. pag. 412. Tab. 1.

. • . · • -.





• . • . -

Filius Stephani natu major, Fridericus, lineze Simmerensis auctor, vivo jam patre parmulæ Veldentinæ loco tessellas Spanheimenses inseruit; dum Ludovicus frater, Bipontinæ lineæ, ad nos usque felicissime propagatze, conditor, scuto majorum quadripartito contentus esset absque ullo additamento (f). Addidit patre an. Mcccclix defuncto Veldentinum clipeum, quem ille jam gesserat, sed Palatino & Bavarico subligatum, non infitum. Constitutione Stephani patris cum socero suo, Friderico Veldentiæ comite, an. Mccccxliv facta, infignia Spanheimensia Simmerensi, Veldentina Bipontino duci diserte attributa fuere (g). Eodem, quo Bipontinus, modo tria sua scuta, Palatinum, Boicum & Spanheimense, separatim expressit Johannes, dux Simmerensis, Stephani nepos (h). Subinde tamen & Simmerenses & Bipontini duces scutum unicum quadripartitum cum insitione parmulæ sive Spanheimensis sive Veldentinæ, przetulerunt (i).

Singulare in Ottonum Mosbacensium, patris & filii, sigillis & insignibus nihil observavimus, nisi quod filius vivo parente scuto paterno quadripartito galeam imposuit & apicem (k);

Fff3 majoris.

<sup>(</sup>f) Hæc ex charta an. 1448 modo allegata.

<sup>(</sup>g) Vide status causae successionis Bipontinæ part. 11, prob. pag. 55 sq. ubi: Solle herzog Friderich die wappen der graveschaffte von Sponheim. . sühren, und sich grave zu Sponheim schreiben; desgleichen solle herzog Ludwig die wappen von Veldenz führen, und sich grave von Veldenz schreiben.

<sup>(\*)</sup> Ita in Laudo hujus Johannis Crucenacensi an. 1489 die Veneris post S. Cathar. cui & Caspari atque Alexandri fratrum, ducum Bipont. sigilla appendent, alterum uno scuto quadripartito, more majorum, alterum tribus scutis colligatis, que diximus, constans.

<sup>(</sup>i) Conf. Speneri opus herald. part. spec. pag. 672 sq. S. xv, xv11 & xxv1.

<sup>(</sup>k) In compromisso Friderici i electoris atque duorum Ottonum Mosbacensium Heidelbergæ signato die Martis post omn. Sanct. 1454.

majoris dignitatis alias indicem, quem Otto pater plane neglexit.

Ludovici Barbati filii ac nepot. Redimus ad posteros Ludovici Barbati electorales. Reliquit is Ludovicum iv & Fridericum i filios, quibus summa rerum successive potitis triplex illud scutum colligatum, quod avum eorum an. Meccecum primum invexisse monuimus, solenne suit. Imposita scutis galea, cui insidet leo. Equestre autem sigillum uterque frater ita adornavit, ut clipeum. Palatinum in pestore, retro se Boicum atque vacuum, ornatu damasceno tamen distinstum, suspensa haberet (1). Philippus Ingenius, sub tutela patrui constitutus, omisso terrio scuto, Palatinum & Bavaricum colligavit, id quod & patruus ipsius, Fridericus i, ante tutelam & regimen electorale susceptum, secerat (m). Neque in his insignium Palatinorum sormis aliquid mutatum ante Fridericum in cognomento Sapientem, Philippi silium, qui Ludovico v, fratri suo, præteritis ex Ruperto, fratre natu majore, nepotibus, mense Mart, anni Moxili in electoratu successit.

Globus aureus cruciger. Carus is Carolo v imperatori mox in comitiis Spirensibus non tantum investituram solennem, sed & globum crucigerum, mundi universi symbolum, quem in majoribus curize imperialis sestis Palatini electores manu gestare solebant, in signis deserendum impetravit. Diploma hac de re die v Maji Spirze datum, ex tabulario electorali insra nunc primum in lucem prodit. Docemur ex eo, quod conjectura assecutus eram, parmulam illam, rubro colore tinctam, sed sigura heraldica vacuam, cui globum issum deinceps

<sup>(1)</sup> Talis sigili an. 1463 adhibiti figuram ære expressam habemus in Kremeri nostri hist. Friderici i elect. pag. 1.

<sup>(</sup>m) Ita in chartis an. 1443 - 48 & 1451.

deinceps inseri voluit cæsar, dignitatis electoralis cum Palatinatu conjunctæ fuisse indicem (#).

Perpetua nimirum inde ab aureze bullze sanctione Bavarize ducum cum Palatinis nostris discordia & æmulatio, quam ex ipsis scriniorum fontibus in his academiæ actis jam expositam habemus (0), Palatinos induxit, ut infignia fua, quæ cum Bavariæ ducibus communia habebant, scuto peculiari sibique proprio, archidapiferalis feu electoralis prærogativæ signo, adaugerent; id quod Rupertum 11, vergente ad finem seculo x1v, primum fecisse, supra ostendimus.

Symbolum electorale Saxonicum, enfes duos rubentes in decussim trajectos, Fridericum Bellicosum cum ipsa hac dignitate an. Mccccxx111 sumsisse, Spenerus (p), nescio, qua auctoritate, refert. De filio tamen & successore ejus, Friderico Placido, res certa est, proximo a patris morte an, Mccccxxix præter ducalem Saxoniæ, landgravialem Thuringiæ, marggravialem Mifniæ & Palatinum Saxonicum clipeos, electoralem quoque archimareschalli imperii tesseram, enses illos duos, sigillo suo inse-In Brandeburgicis infignibus fceptrum, archiruisse (q). officil & axiomatis electoralis emblema, teste viro summo (r)

<sup>(</sup>n) Scutum purum, folo colore miniato conspicuum, quod in Saxonicis aliisque inlignibus passim occurrit, quid significet, Spenerus op. kerald. part. spec. prolegom. S. 30 in dubio relinquit; at lib. 1, cap. XIII, S. 29 in Brandeburgico regalia Principatus ee designari affumit: unde vernacule Bannschild, Regalia, Blutsahne appellant. Palatini autem longe aliam fuisse rationem, laudatum diploma cæfaceum evincit.

<sup>(0)</sup> Vol. 1v hist. pag. 189 sqq.

<sup>(</sup>p) Op. herald. part spec. proleg. S. 34.

<sup>(</sup>q) Teste Georgio Paulo Hoenn, in libro an. 1704 Lipsiæ edito: des Chur - und Fürstl. hauses Sachsen wappens - und geschlechts - untersuchung pag. 231.

<sup>(</sup>r) Les mon, de l'acad, de Berlin vol. VIII, pag. 414.

an Mcccclxy1 primum comparet. Abstinuisse autem a globi crucigeri usu principes nostri archipalatini videntur, quoniam globus hie in ipsius majestatis imperialis insignibus fuit præcipuum.

Aestimanda, quam diximus, Caroli v imperatoris gratia tanto magis, quoniam ipso illo temporis momento Guilielmus Bavarus omnem movebat lapidem, ut controversam hactenus electoralem dignitatem a Palatinis ad se suamque samiliam tandem transferret (s).

Mutationes

Duravit ista insignium archiprincipum nostrorum, aut triplici recentiores. scuto separatim, aut quadripartito junctim, cum parmula globi crucigeri inserta (t), expressorum, forma & gloria, donec Fridericus v, ad regnum Bohemiæ an, Mocxix admotus, vetera fua δειγμα α cum novis Bohemiæ, Moraviæ, Lusatiæ ita coadunaret, ut illa vel medio clipeo, in areas fex diviso, imponeret, vel in prima post leonem Bohemicum area collocaret.

> Abstulit autem tum nova, tum ex veteribus globum aureum notissimus belli tricennalis exitus; a quo Palatini principes, electorali dignitate præditi, at archidapiferali carentes, parmulam istam rubentem vacuam, uti ante Fridericum 11 suerat, receperunt (u), & neglecto omni alio figno ad nostram usque ætatem, si paucos Johannis Wilhelmi annos excipias, quibus archidapiferatum Bavaris ademtum recuperaverat, constanter retinuerunt. Simmerensi vero stemmate deleto, Philippus Wilhelmus Juliacensia, Clivensia, Montensia &c. Boico-Palatinis addidit, ita quidem, ut primo scuto præter insitam leonis Palatini parmulam ducatus quatuor, Boicus, Juliacensis, Clivensis & Monta-

nus

<sup>(</sup>s) Conf. Hub. Th. Leod. annal. Friderici II Palat. lib. x111, pag. 259.

<sup>(</sup>t) Scutum hoc quadripartitum in nummis saltem Friderici zy electoris comparet, teste Extero l. c. pag. 69.

<sup>(</sup>u) Uti videre est in Speneri op. kerald. part. spec. tab. xxx. a. I.

nus continerentur; secundo comitatus Veldentiæ, Marcæ, Ravensbergæ & Mursiæ. Hoc autem an. Moccvi in principatum converso, inversus quoque est insignium illorum ordo, Mursiæquæ prima scuti quadripartiti area, Ravensbergæ ultima tributa. Tertium scutum, uti a pace Westphalica apud Simmerenses suerat, vacuum remansit, exceptis paucis, quos diximus, Johannis Wilhelmi ante pacem Badensem annis.

Primum & tertium scutum Carolus Theodorus, exeunte anno Moccelli summa rerum potitus, intactum reliquit; at auxit secundum novis marchionatus Bergarum ad Zomam, quem jure materno acceperat, insignibus, scuti linea transversa in quinque areas divisi aream secundam occupare justis (x).

Novissimam denique variationem nupera ejusdem augusti Principis in Bavaria successio induxit; ubi unum scutum majus in regiones tres, novemque areas divisum, cum insitione minoris, globum crucigerum in medio & alternas Palatinatus atque Bavariæ tesseras complectentis, prælatum est tribus scutis colligatis; ad exemplum forte superiorum Bavariæ electorum, quibus eadem scuti sui, at in quatuor tantum areas partiti, adornatio placuerat. In regione suprema Juliacensia, Clivensia & Montensia; in media Mursiæ atque Bergarum ad Zomam; in insima regione Veldentiæ, Spanhemii, Marcæ atque Ravensbergæ intersignia visuntur. In monetis tamen argenteis majoris moduli triplex illud scutum, Simmerensibus olim familiare, Palatinum, Boicum & archidapiserale, adhuc retinetur.

Caroli

<sup>(</sup>x) Exhibet post alios multos hæc insignia cl. Gatterer in Handbuch der neuesten genealogie und heraldik tab. xx:

Caroli V imp. privilegium de globo imperiali crucigero Palatinis electoribus concessum die V Maj. MDXLIV.

W ir Karl der Fünst von Gottes gnaden Römischer kaiser, zu allen zeiten merer des Reichs, könig in Germanien, zu Castilien, Arragon, Leon, baider Sicilien, Hierusalem, Hungern, Dalmacien, Croacien, Nauarra, Granaten, Toleten, Valentz, Gallicien, Maiorica, Hispalis, Sardinien, Corduba, Corsica, Murcien, Giennis, Algarbien, Algetziern, Gibraltar, der Canarischen vnd Indianischen insulen, vnd der Terre Firme des Occeanischen meers &c. Ertzhertzog zu Osterreich, hertzog zu Burgundi, zu Lothrigh, zu Brabant, zu Steyer, zu Kerndten, zu Crain, zu Limburg, zu Lutzemburg, zu Geldern, zu Calabrien, zu Athen, zu Neopatrien vnd Wirtemberg &c. Graue zu Habspurg, Flandern, zu Tyrol, zu Görtz, zu Barcinen, zu Arthois, zu Burgundi &c. Pfallentzgraue zu Hennigaw, zu Hollandt, zu Seelandt, zu Phierdt, zu Kiburg, zu Namur. zu Rossilien, zu Ceritania, vnd zu Zutphen, Landtgraue in Elsas, Marggraue zu Burgaw, zu Oristani, zu Goriani, vnd des hailigen Römischen Reichs furste zu Schwaben, Cathalonia, Asturia, Herre in Friesslandt, auf der Windischen Marckh, zu Portenaw, zu Bistaya, zu Molin, zu Salins, zu Tripoli, und Mecheln &c. Bekhennen für yns vnd vnser nachkomen am Reiche offentlich mit diesem briese vnd thun khundt allermeniglich. durch die gnade des Almechtigen zu der kaiserlichen höhe vnd würdigkeit komen, und uns mit der forgfaltigkait des hailigen Römischen Reichs beladen, desshalben vnss zustedt, vnd geburt, wie wir auch auss vatterlicher liebe vnd zunavgung begirig sein, des Reichs und desselben stende eere und wolfart zu betrachten, besonder das, so zu merung vnd handthabung der churfurstichen ambter, zu lob vnd preiss der kaiserlichen vnd koniglichen hochait dienen mag, fürzunemen, haben wir bedacht, nachdem

in dem Römischen Reiche auch sonst gemainlich in allen landen. khund vnd offenhare ist, wellicher massen vom vrsprung vnd anfang des stammen vnd namen der erleuchten Pfalntzgrauen ber Rhein die eere vnd wirden der Chur vnd Ertzdruchsassen ambt. fambt andern mher herlichkaiten vnd freyhaiten, auch ain wolgezierdt wappen vnder anderm ain rotten schildt, der die Chur bedeuten that, loblichen vnd wol herbracht, von wellichs eerlichen hohen ambts wegen inen den Pfalntzgrauen bey Rhein, die des hailigen Romischen Reichs Ertzdruchssas vnd Churfurten sein, geburt. Wan vnd so offt ain kaiserlicher oder koniglicher hofe gehalten wirdet, da kaiser oder konig in iren maiestaten sitzen, geen oder steen, in sachen, da man die kaisserliche und konigliche gezierde, crone, klaidung vnd cleynat gebrauchen thut, das loblichst vnd furnemest kaiserlich vnd koniglich cleynat des guldin apffels mit ainem aufgesetzten guldin creutzlin, dabey die gantz welt zu versteen, zu halten wnd tragen zustedt. Dieweill dan der hochgeborn Friderich Pfalntzgraue bey Rhein, hertzog in Bayern, des hailigen Romischen Reichs ertzdruchssas, vnser lieber schwager, churfurst vnnd rate, nach dotlichem abgang seines bruders Pfalntzgraue Ludwigs churfursten vermoge des naturlichen, auch der geschrieben Reichs rechten und satzung (y) in der erbschafft der wierden vnd höhe, des hailigen Romischen Reichs ertzdruchfassen vnd churfursten ambter nachgevolgt, dem wir in erwegung der vielfaltigen, vnderthenigen, getrewen, willigen vnd nutzparlichen Ggg 2

<sup>(</sup>y) Hæc ex gratia & favore potius quam ex veritate. Mortuo enim die 16 Martii hujus anni Ludovico v Pacifico succedere ex aureze bullæ decretis debuisset Otto Henricus, dux Neoburgicus, ipsius ex Ruperto fratre natu secundo nepos, cum Fridericus 11 elector frater ejus fuisset natu tertius. Nec jure suo libenter cessisse Ottonem Henricum, acta manuscripta testantur.

nutzparlichen dienste, die er wylandt dem durchleuchtigsten fursten vnserm lieben anherren kaisser Maximilian, auch konig Philipsen vnserm lieben vatter, loblicher gedechtnus, auch vns vnd dem Romischen Reiche gethan, vnd bewiesen hat, solche obgemelt herliche ambter mit jren zugehorigen wierden, frevhaiten vnd gerechtigkaiten, wie die von seinen voraltern bisher an sein liebe, erblichen komen vnd anerstorben, in beyfein des durchleuchtigisten großmechtigen fursten hern Ferdinanden, Romischen, zu Hungern vnd Beheimb &c. konigs, ertzhertzogen zu Osterreich, vnd grauen zu Tyrol &c. vnsers freuntlichen lieben bruders, auch des hochwirdigen in Gott Natter ehrwirdigen vnd hochgebornen herrn Albrechts, der hailigen Romischen kirchen, des titels Sancti Petri ad Vincula priester cardinal, zu Maintz vnd Magdenburg ertzbischouen, primaten, administrators des stiffts Halberstatt &c. Johans Ludwigen ertzbischouen zu Trier, Hermans ertzbischouen zu Collen, durch Germanien, Gallien, das konigreich Arelat, vnd Italien ertzcanzler, Johans Friderichs hertzogen zu Sachssen. landtgrauen in Duringen vnd marggrauen zu Meissen, Ioachims marggrauen zu Brandenburg, zu Stetin, Pomern, der Cassuben vnd Wenden hertzogen, burggrauen zu Nuremberg, vnd fursten zu Rugen, des hailigen Romischen Reichs ertzmarschalks vnd ertzcamerers aller churfursten gnediglich verliehen. Haben wir erwogen, dass vmb merer ansehens ynser ynd vnserer nachkomen, der kaiserlichen vnd konniglichen hochait vnd preeminentzs, auch furnemblich dess willen. dieweill die andern vnser vnd des Reichs weltliche chursursten. ir veder das kaiserlich vnd koniglich cleynat, fo feinem churfurstlichem ambt zugeaigent ist, in iren wappen inverleibt haben vnd furen, dass dergleichen die Pfalntzgrauen bey Rhein. fo des hailigen Romischen Reichs ertzdruchsses vnd churfursten sein, das zaichen des guldin apfels mit dem creitzlin vorgemelt

vorgemelt in dem rotten schildt billich auch haben vnd furen. Darumb auss oberzelten vnd andern merern eehafften vrsachen ynd bewegnussen mit wolbedachtem mute, zeitlicher furbetrachtunge vnd rate, wissen und willen vorgemelter vnsers lieben bruders vnd der andern vnser vnd des Reichs churfursten, so haben wir alssbald verordent und gesetzt, orden und setzen aus kaisserlicher macht - volkomenhait vnd rechtem wissen hiemit in krafft dits vnsers kaisserlichen briefs. nen vnd wollen, dass nun hienfür zu ewigen zeiten vnser lieber schwager chursurst vnd rate obgenant, vnd seiner lieb erben vnd nachkomen die Pfalntzgrauen bev Rhein, des hailigen Romischen Reichs ertzdruchsses und churfursten sein, die chur vnd das chursurstenthumb der Pfaintzgraueschafft bey Rhein besitzen vnd inhaben, vnd allein von diessem churfurstlichen hauss und stammen sein, vnd sunst nyemant das zaichen mergemeldts kaiserlichen vnd konniglichen cleinats des guldin apsfels mit dem gezierdten creutzlin dem rotten schildt inverleibt haben, furen, und sich dessen in siegeln, paniern, aufflegen, gezelten, begrebnussen, vnd allen andern eerlichen, dapfern, vnd nottwendigen sachen vnd geschessten gebrauchen follen vnd mogen on meniglichs widdersprechen, intrage oder Gepieten hierauff allen vnd jeden churfursten, verhinderung. fursten, gaistlichen und weltlichen, prelaten, grauen, freyen, herren, rittern, knechten, haubtleuten, witzthumben, vögten, pflegern, verwesern, ambtleuten, schulthaissen, burgermaistern. richtern, rethen, burgern, gemainden, vnd funst allen andern vnsern vnd des Reichs vnderthanen vnd verwandten, in was wirden, stats oder wesens die sein, von obgemelter vnser kaisserlicher macht vnd volkomenhait ernstlich vnd vestiglich mit diesem briefe, dass sie obgenanter vnser kaiserlichen ordnung vnd satzung, als obstedt, khain verhinderung thuen noch furnemen, sonder vnsern lieben schwager vnd rate Pfalntzgraue Friderichen Ggg 3

Friderichen chursursten &c., vnd seiner lieb erben vnd nachkomen, obgemelter massen bey dem gentzlich ruwiglich bleiben lassen, vnd dawidder nit thun oder handeln, noch vemant zu thun gestatten, in khain weiss, als lieb aynem yeden sey vnser vnd des Reichs schwere vngnad vnd strafe, dartzu ain pene nemblich tausent marchin lottigs goldes zu vermeiden. die ain yeder, so offt er freuentlich dawidder handelt oder thett, vns halb in vnser vnd des Reichs camer, vnd den andern halben tail dem gemeldten volerm swager churfursten vnd rate oder seinen erben vnd nachkomen vnablösslich zu raichen vnd zu bezalen verfallen sein solle on geuerde. vrkhundt dits briefs mit vnserm kaiserlichen anhangendem ingesigell besigelt. Geben in vnser vnd dess hailigen Reichs stat Speyer am funssten tage des monats May nach Christi geburt funsttzehen hundert vnd im vier vnd viertzigisten, vnfers kaisserthumbs im vier vnd zwaintzigsten, vnd vnserer reichs im neun vnd zwantzigsten jare.



.

.

ad Vol. v Hift. pag. 423.



Sigillum Friderici Durggravii Noriberg Ann 1377. .

#### VON DEN

# REUTER-SIEGELN.

Eine abhandlung

V O M

PHILIPP ERNST SPIES.

## S. I.

Das überaus schöne, grosse und prächtige reutersiegel burggrafs Friedrich zu Nürnberg, der vom jahre 1357 (a) bis 1398 regiret hat, ist bisher ganz unbekannt geblieben. Ich habe es erst während der einrichtung des geheimen archivs zu Plassenburg entdecket, und für würdig gehalten, dass es in kupser gestochen, und den liebhabern der siegelkunde mitgetheilt werde. Die zierliche und genaue abzeichnung desselben habe ich meinem hochgeschäzten freunde, dem herrn artisterie-hauptmann Hosmann-zu Plassenburg, zu verdanken.

# S. II.

Der burggraf sizt auf einem in vollem rennen begriffenen pferde; mit der rechten hande hält er den zügel, und in der linken führt er ein schwert. Seine brust ist von dem burggräflichen fchilde

<sup>(</sup>a) Nicht vom jahre 1358, wie solches alle Brandenburgische schriststeller bisher geglaubt haben. Das gegentheil kann mit sechs unverwerslichen urkunden, besonders aber mit dem Reichs-belehnungsbriefe vom jahre 1357 bewiesen werden.

schilde bedeckt, das haupe und gesicht aber mit einem helme verhüllet, auf welchem der brackenkopf als das kleinod ruhet. Die pserdsdecke ist am halse und über den hintern dicken schenkel der linken seite des pserds mit dem Zollerischen schild gezieret. Nun sieht man noch die zween buchstaben F und R, deren ersterer vor, lezterer aber hinter dem leib des burggrafen auf dem leeren plaze des siegels zu sehen ist (b). Die umschrift am rande lautet also: Sigillum. Friderici. Dei. gracia. Burggrafii. Nurmbergensis. Was sich an diesem siegel sonderlich herausnimmt, ist nicht sowohl dessen grösse überhaupt, als die grösse der buchstaben in der umschrift; sonst sindet man dergleichen reutersiegel in dem vierzehnten jahrhunderte genug. Diess sei auch genug von unserm siegel gesagt; nun schreiten wir zur abhandlung von den reutersiegeln.

#### g. III.

Es ist ein bekannter und mit den unverwerslichsten zeugnissen bestätigter saz, dass die reutersiegel seltener und vorzüglicher als andere sind, und dass die personen, welche auf ihren siegeln

<sup>(</sup>b) Dergleichen buchstaben sind auf burggräslich-Nürnbergischen siegeln nicht ungewöhnlich. Man sindet sie auf den großvätterlichund vätterlichen siegeln unsers burggrasen Friedrich, aber niemals
mit dem R, sondern immer F-S. 1-S, oder auch F-B, welche
buchstaben, nach meinem dafürhalten, Friderici Sigillum, Iohannis
Sigillum, und Fridericus Burggrasius bedeuten. Was aber mit dem,
buchstaben R auf unserm siegel zu machen seyn wird, weis ich
nicht, und überlasse die ehre des ausschlusses gerne einem andern;
vorläusig aber glaube ich, dass es ein sehler des siegelstechers sei,
der statt B ein R gemacht hat. Ich werde in dieser meinung dadurch bestärket, weil auf unsers burggrasen Friedrich kleinerm
teutersiegel, welches in Jangs miscellanien itten theil, seite ig,
und in Oetters itten versuch der burggrästich - Nürnbergischen geschichte seite ig abgebildet ist, auch die buchstaben F - B zu sehen sind.

siegeln reutend abgebildet werden (c), entweder landesherren, lehenherren, oder von hoher geburt, das ist, von hohem adel seyn müssen (d).

Der selige herr von Gudenus urtheilet also in der vorrede seiner sylloge I. variorum diplomat. gar wohl, wann er sagt, dass die reutersiegel allezeit eine person von hohem adel andeuten; jedoch mit dieser einschränkung, dass man im gegentheil nicht schließen-könne: wer kein reutersiegel führet, ist auch nicht yon hohem adel. Wie nöthig diese einschränkung sei, erhellet aus Scheids historisch- und diplomatischen nachrichten von dem hohen und niedern adel in Deutschland (e), wo behauptet wird, dass herzog Magnus Torquatus der einzige unter allen herzogen von Braunschweig-Lüneburg gewesen sei, der ein reutersiegel gesühret habe. Von den grasen von Truhendingen weiss ich aus meiner eigenen sammlung ganz zuverlässig, dass nicht eine einzige person aus diesem, keinem andern gräflichen geschlechte an land und leuten, ehre und ansehen etwas nachgebenden geschlechte jemals ein reutersiegel gesühret habe. Ein gleiches ist mir auch von dem gräflich-Reussichen hause bekannt.

S. IV.

<sup>(</sup>c) Ich brauche diese worte mit gutem vorbedacht; denn es giebt privatpersonen, die bald den heiligen Martin, bald den heiligen Georg (welche beede heilige gemeiniglich reutend vorgestellt werden) auf ihren siegeln führen. Wer würde aber hieraus den schluss machen wollen, dass die besizer solcher siegel von hohem adel seyn müssen, wenn nicht andere beweise vorhanden sind?

<sup>(</sup>d) Sieh neues lehrgebäude der diplomatik theil 5, \$. 561, seite 364; Gatterers elementa art. diplom. universalis pag. 310; denen noch beizustigen Hanselmanns diplomatischer beweis von der landeshoheit des hauses Hohenlohe seite 24 folg. und seite 96; ferner ebendesselben betenchtung des vernichtigten beweises &cc. seite 103, 177, und die dafelbst angesührten schriftsteller.

<sup>(</sup>e) Seite 228, note 2.

#### g. IV.

Es wird dem leser nicht unangenehm seyn, wenn ich nun anzeige, welche personen aus dem hohen adel sich der reutersiegel bedienet haben. Ich mache den ansang mit den kaisers. Es sind mir aber nur zween kaiser bekannt, welche auf ihren siegeln zu pferde erschienen sind. Der erste ist kaiser Friedrick III, der zweite kaiser Karl V, und dennoch kann man nicht zuverlässig behaupten, dass beede kaiser ihre reutersiegel als kaiserliche siegel, im strengen verstande, geführet haben. zwar Hoffmann in seinen vermischten beobachtungen (f) einige gründe beizubringen gesucht, warum das siegel kaisers Friedrich für ein kaiserliches zu halten sei, denen auch herr Lang (g) beigetretten. Allein der anfang der umschrift dieses siegels widerlegt schon alle diese gründe mit den worten: Sigillym. maivs. DVCALE &c. Wie will man also ein kaiserliches siegel hieraus erzwingen, da es selbst nach der umschrift keines seyn soll? Der kaifer sizt nicht als kaiser, sondern als herzog zu Oesterreich zu pferde, welches auch sein ganzer herzoglicher ornat, der nach den Oesterreichischen privilegien von den jahren 1156, 1228 und 1245 bei der feierlichen Reichs-belehnung gebraucht werden foll, deutlich bezeuget. Ich habe starke ursache zu zweifeln, ob sich dieses siegel jemals an einer urkunde, die kaiser Friedrich in Deutschen Reichs-angelegenheiten hat ausfertigen lassen, finden werde. Die vom Hoffmann angeführte urkunde betrift das Oesterreichische kloster Heiligen-Kreuz. Ich selbst habe bei beschreibung dieses siegels (h) eines vor mir gehabt, welches an einer urkunde hängt, die ein Brandenburgisches lehen in Oesterreich

<sup>(</sup>f) 1 theil, feite 207.

<sup>(</sup>g) In Meusels geschichtforscher 111 theil, seite 189.

<sup>(</sup>h) In meiner abhandlung de bulla aurea Rudolfi I. Rom. regis, p. 27.

der

reich betrift; und Lang liefert einen wappenbrief für Jörg Jordan. der vielleicht auch ein Oesterreicher war. Wenn er es aber auch nicht gewesen ist, so haben ja, wie Lang selbst weiss, und am angeführten orte fagt, die erzherzoge von Oesterreich das recht. wappenbriefe zu ertheilen, eben so gut, als die kaiser. Die in diesen drei urkunden vorkommenden worte: Römischer kayser. RÖMISCH KAYSERLICHE MACHT, KAYSERLICHER BRIEF, KAYSER-LICHER MAYESTÄT INSIEGEL &c. kommen mir eben so vor, als wenn sich der könig in Preussen in einer die mark Brandenburg betreffenden urkunde könig in Preussen nennt, von königlicher macht redet, und sein königliches insiegel an die urkunde hängt. Wer wollte aber hieraus den schluss machen, dass er diese urkunde nicht als kurfürst zu Brandenburg hätte ausfertigen lassen? Wie? wenn erst die umschrift des daran hangenden siegels sich also ansienge: Sigillum majus electorale &c.? Ich sehe also nicht ein, wie man kaisers Friedrich reutersiegel mit grund unter die kaiserliche siegel zählen konne, da er es blos in seinen erblanden geführet hat, auch selbst in dem von ihm eigenhändig geschriebenen und in der kaiserlich-königlichen bibliothek zu Wien verwahrten handbuch niemals anders als fein OESTERRISCH MAYE-STAT nennet.

Ein gleiches kann man auch von dem bisher ganz unbekannten siegel des Römischen kaisers Karl V sagen, welches sich gewiss auch niemals an einer urkunde in Deutschen Reichsangelegenheiten sinden wird. Der selige herr von Rosenthal in Wien, dessen verlust das kaiserlich-königliche haus noch heute zu beklagen hat, gab mir die erste nachricht von diesem siegel, welches an pracht und merkwürdigkeit wenige seines gleichen haben wird. Es hängt an einer urkunde vom jahre 1522, welche Oesterreichische haussachen betrift. Auf der hauptseite sizt der kaiser im harnisch mit gezogenem schwert auf einem pserde, welches in vollem lause ist. Auf beiden seiten steht eine kolumne, siber welcher die worte: Plus ovltra. zu lesen sind. An

Hbh 2

der rechten kolumne sieht man den kaiserlichen, und an der linken den Spanischen gekröuten wappenschild. Die umschrift dieser hauptseite lautet also: Carolys. Divina. Favente. CLEMENTIA. ROMANORV. IMPERATOR. SEMPER. AUGUST. REX. GERMANIE. Auf der rückseite ist ein thron zu sehen, auf welchem zur rechten hand die königin Johanna (des kaisers mutter) einen zepter in der linken hand haltend, zur linken aber kaifer Karl (ihr fohn) als könig in Spanien mit dem schwert in der rechten hand, sizet. Beide personen sind mit königlichen kronen bedeckt, und haben den gekrönten Spanischen wappen-Auf des throns äußersten rechten seite steht schild vor sich. die kaiserkrone, auf der linken aber die königlich-Spanische. Die umschrift lautet also: Iohanna, et. Carolys. Dei. Gra. REGES. HISPANIARV. VTRIVSQVE. SICILIE. IHRIM. NAVARRE ZC. Jedermann wird mit mir einstimmig seyn, dass es mit diesem fiegel die nämliche beschaffenheit habe, als mit dem reutersiegel kaisers Friedrich III. Beide kaiser nannten sich auf diesen ihren fiegeln kaiser, weil sie es waren, jedennoch aber bedienten sie fich dieses siegels nur in ihren hausangelegenheiten, der eine als herzog von Oesterreich, der andere als könig in Spanien. Mithin können wir dem verfasser der anmerkungen von den figillis pedestribus gar wohl beistimmen, wenn er sagt, dass kein einziger kaiser, NB, als kaiser, (diese beiden worte hätte der verfasser noch hinzusezen sollen) ein reutersiegel geführet habe.

## **S.** V.

Von königen, die sich auf ihren siegeln haben reutend vorstellen lassen, findet man eine gute anzahl. Ausser dem eben
beschriebenen königlich - Spanischen siegel kaisers Karl V hat
noch könig Jakob von Arragonien im jahre 1226, wie auch könig
Ferdinand der Katholische im jahre 1484 und 1500 dergleichen
siegel

siegel gesühret (i). Diesen süge ich noch aus Rymeri astis publicis Augliae (k) die reutersiegel königs Peter von Castilien und Leon, königs Alsons von Castilien und Toleto, und königs Johann von Castilien und Leon hinzu, mit der weitern bemerkung, dass eben daselbst (1) ein solches siegel vom könige Ferdinand in Portugall und Algarbien zu sehen ist.

Die könige in Frankreich haben auch reutersiegel gesühret. Die Benedictiner drücken sich aber in dem neuen lehrgebäude der diplomatik (m) also darüber aus: Wenn die könige von Frankreich auf siegeln zu pferde erscheinen, so haben sie sich nicht als könige, sondern als herzoge, grafen, oder als uneingeschränkte herren derjenigen länder, die nicht mit der krone vereiniget, oder einem abgesundenen prinzen zuständig waren, also vorstellen lassen.

Dass die könige von Engelland, Schottland und Irland auf ihren siegeln häusig zu pserde abgebildet worden sind, bezeuget das neue lehrgebäude der diplomatik (n).

Von königlich - Schwedischen siegeln sind bisher nur zwei bekannt worden, auf deren rückseite die könige Karl VII, und Johann I zu pferde vorgestellet worden sind (0).

#### Hhha

Unter

<sup>(</sup>i) Sieh neues lehrgebäude der diplomatik theil 5, \$. 726, 728, f. 447.

Gatterer l. o. pag. 334. Gattola in accessionibus ad historiam monast.

Cassinensis pag. 585, tab. x1.

<sup>(</sup>k) Tom. 1x, tab. 14, 16, 17.

<sup>(1)</sup> Unter num. 10.

<sup>(</sup>m) Theil 5, S. 621, seite 393.

<sup>(</sup>n) Ebendas. S. 743 folg. seite 456 folg. und Gatterer l. c. pag. 328 fq.

<sup>(</sup>o) Sieh Gatterer 1. c. pag. 335, und Schäffer de antiquis regni Succiae insignibus pag. 128, 311.

Unter den königen von Dünnemark ist Kanut IV der einzige, von dem man weiss, dass er ein siegel gehabt habe, auf dessen rückseite er zu pserde vorgestellet wird (p).

Die könige von Neapel und Sicilien haben sich auch zuweilen auf ihren siegeln reutend abbilden lassen, und werden (q) drei exempel davon angesuhret.

Von den königen von Sardinien ist mir bisher kein reuterfiegel bekannt, so wie ich auch von den königen von Ungarn nur das einzige vom könig Ladıslaus vom jahre 1413, welches er vermuthlich als könig in Sicilien gesühret hat, habe sinden können (r).

Von den königen in Bühmen werden (s) drei reutersiegel angeführt, denen ich das vierte aus dem Onolzbachischen archiv beisüge. Es ist solches ein siegel königs Johann vom jahre 1313, welches er als verweser des Deutschen Reichs diesseit des gebirgs geführet hat. Auf der hauptseite sizt er in seiner majestät auf einem throne, in der rechten hand einen zepter, in der linken aber den Reichsapsel haltend. Zur rechten seite sieht man einen schild mit dem einköpsigten Reichsadler, und zur linken dergleichen mit dem Böhmischen löwen. Auf der rückseite sizt der könig geharnischt zu pserde. An seinem linken arme sieht man abermals den erstgedachten Reichsadler, und mit dem rechten arme führt er eine sahne mit dem Böhmischen löwen. Auch ist der schild mit dem Reichsadler noch einmal am dicken hintern schenkel

<sup>(</sup>p) Sieh Gatterer 1. c. pag. 339.

<sup>(</sup>q) In dem neuen dehrgehäude der diplomatik theil 5, S. 722 folg. seite 444 folg. wie auch im Gatterer l. c. pag. 333.

<sup>(</sup>r) Sieh Gattola access. ad historiam monasterii Cassinensis pag. 508, tab. x.

<sup>(</sup>s) Im neuen lehrgebäude der diplomatik \$ 700, 701, und im Gatterer loc. cit. pag. 348.

schenkel des pserds, der Böhmische schild aber sowohl beim vordern schenkel als am halse des pserds zu sehen. Von der umschrift dieses siegels ist leider nichts mehr zu lesen, weil der rand desselben um und um beschädiget und abgebrochen ist. Ein anderes reutersiegel von ihm, und zwar vom jahre 1330 sieht man in den monum. Boicis (t), worauf er sich auch zugleich könig von Pohlen nennet.

Unter den königen von Preussen hat sogleich Friedrich I ein reutersiegel gesühret. Er bediente sich dessen bei der sür seinen gesandten zur kaiserwahl im jahre 1711 ausgesertigten vollmacht (\*). Dass aber auch vom jezigen könig Friedrich II ein siegel vorhanden sei, worauf er zu pserde vorgestellet ist, bezeuget von Herzberg in seiner abhandlung von Brandenburgischen siegeln, welche in dem achten theil der Ménoires der königlichen akademie der wissenschaften zu Berlin in Französischer sprache zu lesen, von Gerke aber (x) ins Deutsche übersezt worden ist.

Nach genauer prüfung alles desjenigen, was nun von königlichen reutersiegeln gesagt worden ist, kann man doch nicht zuverlässig behaupten, dass alle diese siegel als wirkliche königliche siegel anzusehen sind. Die meisten könige kommen entweder nur auf der rückseite der siegel reutend vor, und haben gemeiniglich in der umschrift eine titulatur von einer besondern provinz, graf - oder herrschaft, oder wenn sie auch auf der hauptseite also vorkommen, so betrift die urkunde, woran dergleichen siegel hängt, gemeiniglich eine handlung, die sie nicht als könige, sondern als herren und inhaber anderer provinzen ausübten.

S. VI.

<sup>(</sup>t) Tom. v11, pag. 232, tab. 2, n. v1.

<sup>(</sup>a) Sieh neues lehrgebäude der diplomatik §. 702, seite 436, und Gudenas in praesatione ad syllogen I. variorum diplomat. pag. 25 sq.

<sup>(</sup>x) In seinem codice diplom. Brandenburg. tom. 1, seite 1 folg.

#### S. VI.

. Unter personen geistlichen standes habe ich noch keine angetroffen, die sich auf einem siegel hätte reutend vorstellen lassen. Wenn ja ein reuter auf einem geistlichen siegel erscheint, so ist es der heilige Georg oder Martin, als schuzpatron dieser oder jener kirche. Ich habe mich dahero wundern müßen, dass mein seliger schwager, der hofrath Hanselmann (y), das siegel des domprobsts Konrad zu Bamberg vom jahre 1365 als ein überaus fares reutersiegel angepriesen, und solches sogar (z) im kupferstiche mitgetheilet hat, da doch die darauf befindliche reutende person nicht den domprobst, sondern den heiligen Georg vorstellet, der gar oft ohne den lindenwurm vorkömmt, wie z. b. in einem siegel des gotteshauses S. Jürg zu Kiel (a). Ueberdiess ist ja bekannt, dass sich die domherren zu Bamberg in ältern zeiten fratres S. Georgii genennet haben. Eben so verhalt es sich mit dem vom herrn hofrath Lang im jahre 1775 zu Wallerstein herausgegebenen siegel des kloster-convents zu Döggingen, worauf der heilige Martin gewöhnlicher massen zu pferde erscheinet. Dergleichen siegel sind gar nichts seltenes, und man wiirde eine grosse anzahl zusammen bringen, wenn man alle geistliche siegel mit dem reutenden heiligen Georg oder Martin fammeln wollte. Dennoch hat der selige Longolius nicht unterlassen, aus seinem vorrath auch noch ein siegel des priors zu Lutri mit dem reutenden heiligen Martin zu liefern, und folches mit einfällen (wie er sie mit rechte nennt) über die siegel der geistlichen, worauf reuter erscheinen, zu erläutern (b).

ŝ. VII.

<sup>(</sup>y) In seinem diplomatischen beweise von der landeshoheit des hauses Hohenlohe seite 45.

<sup>(</sup>z) Auf der 584sten seite.

<sup>(</sup>a) In Westphalen de monimentis ineditis rerum Germanicarum tom. 111, pag. 550, tab. 1.

<sup>(</sup>b) Wer diese einfalle lesen will, findet sie im zweiten theil des Menfelischen geschichtforschers seite 194 folg.

#### C. VII.

Was das weibliche geschlecht anlangt, so findet man zwar auch siegel, worauf es sich reutend zeiget, aber weit seltener als das männliche geschlecht, und es gilt hier eben die Gudenische regel, die ich oben (§. 111) angesührt habe. Von kaiserinnen oder königinnen ist mir noch kein siegel vorgekommen, worauf eine derselben zu pferde abgebildet worden ware; von fürstlichund gräflichen frauenspersonen aber desto mehrere. Ausser denen im neuen lehrgebäude der diplomatik (c) angezeigten weiblichen siegeln, worunter sich das siegel der Galburge von Meuillon vom jahre 1259, weil sie geharnischt und mit einem schwerte in der hand zu pferde fizt, besonders auszeichnet, findet man noch verschiedene bei andern schriftstellern (d); wo ausser den reutersiegeln einiger gräfinnen von Flandern auch ein dergleichen siegel der herzogia Maria von Burgund anzutressen ist. Dass besonders im Heffischen haus verschiedene frauenspersonen auf ihren siegeln reutend vorkommen, bezeuget Scheid (e); wovon auch Estor (f) beispiele liesert. In der vorrede des vierten theils der orig. Guelfic. kömmt auch ein reutersiegel der landgräfin Sophia von Hessen vom jahre 1254 vor. Der verfasser der anmerkungen von den figillis

<sup>(</sup>c) Theil 6, seite 34.

<sup>(</sup>d) Sieh Heineccius de sigillis vet. Germanorum pag. 128; Oliv. Vredius de sigillis comitum Flandriae pag. 23, 30, 35, 101.

<sup>(</sup>e) In seinen historischen und diplomatischen nachrichten vom hohen und miedern adel in Deutschland seite 230.

<sup>(</sup>f) In specimine decerptorum ex geneal. vet. Hassiae beim Kuchenbecker in analest. Hassiac. coll. 11, pag. 269, 271, wie auch in specimine jur. publ. Hassiaci in addit. S. 3 sq.

figillis pedestribus (g) merkt an, dass auch im haus Oldenburg und Breuberg frauenspersonen reutersiegel gesührt hätten; ich habe aber dohnerachtet ich an der wahrheit gar nicht zweisle, den beweis ungerne vermisset, weil ich solchen in meine sphragistische sammlung eingetragen, und auch hier gerne angeführt hätte. Inzwischen habe ich doch ein reutersiegel der Mechtildis von Breuberg (1) vom jahre 1274 gefunden. Herrgott (i) liefert auch ein reuterliegel der gräfin Margaretha von Kyburg vota jahre 1252, und Reinhard (k) dergleichen von der gräfin Elifabeth von Diez vom jahre 1301, wobei er die anmerkung machet, dass sich die weiblichen reutersiegel darum von den männlichen unterscheiden, dass nämlich das pserd auf jenen nur schreite, auf diesen aber laufe. Ob man nun zwar diese bemerkung vielleicht von dem mehresten theile gelten lassen kann, so ist sie doch nicht als eine diplomatische regel anzusehen, weil in dem nenen lehrgebände der diplomatik an oben angeführtem orte zwei weibliche siegel vorkommen, auf welchen die pferde im laufe vorgestellt find, und hingegen manche männliche siegel vorhanden find, worauf die pferde nur schreiten. Wann ferner ermeldter Reinhard einer nachforschung würdig achtet, warum die meisten frauenspersonen vom hohen adel unterlassen haben, reutersiegel zu fähren, so halte ich die ursache dieser unterlassung für eine blosse willkührliche fache.

S. VIII.

<sup>(</sup>g) \$. x11, feite \$.

<sup>(</sup>h) In Gudenus cod. dipl. tom. 17, pag. 191.

<sup>(</sup>i) In genealogia diplom. augustae gentis Habsburg. tom. 1, lib. v1, cap. 1, S. 11, pag. 269; tab. xx11, n. v11.

<sup>(</sup>k) In seinen juristisch- und historischen kleinen ausführungen theil z, feite 67, note (b).

#### S. VIII.

Nun komme ich erst mit gutem vorbedachte auf die reuter. Regel der furfien, grafen und herren. Hieron aber beispiele anzuführen, wäre sehr überflüssig, weil sie gar häusig vorkommen. Ja es verdienten vielmehr diejenigen häuser bemerkt zu werden. welche sich der reutersiegel selten oder gar nicht bedienet haben, wovon ich oben (S. 111) ein paar beispiele angesühret habe (1). Nur dieses kann ich hier nicht unbemerkt lassen, dass einige sürsten diejenigen siegel, worauf sie zu pserde erscheinen, ihre majestätflegel genennet, und hierdurch manchem im Deutschen staatsrechte nicht gründlich erfahrnen gelehrten gelegenheit gegeben haben, die majestätsrechte der fürsten hieraus zu erzwingen, woran kein fürst jemals gedacht, noch nach der verfassung unsers Deutschen Reichs hat denken können. Man lese Gleichmann (m). so wird man sich über den vergeblichen eiser, den er in dieserabhandlung für die majestätsrechte der fürsten gezeigt hat, wun-Die majestät leidet, nach dem wahren begriff, dern müssen. kein

<sup>(1)</sup> Wer alledfalls noch einen zweisel an den reuterliegeln der dynasies oder herren hätte, den will ich auf solgende stellen verweisen: Heineccii syntagma de sigillis &cc. tab. x11; vorläusig doch gründlicher bericht vom adel in Deutschland seite 122, nebst den dazu gehörigen 5 kupsertaseln; Glasey specimen decadem sigillorum complexum pag. 74; Schoettgens und Kreisigs diplomataria & scriptores historiae Germ. tom. 1, tab. 111, n. 4; Gudenus cod. diplom. Anecdotorum tom: 11, pag. 195, 466, tab. 1, n. 2; tom. 111, pag. 668, n. 111, v & x11; &c tom. 1v, n. 1, 1v & v111; Ratisbona monastica in libro probationum tab. xx1, n. 2; Hueberi Austria ex archivis Mellicensibus illustrata tab. v1, n. 14, tab. x1, n. 12, und tab. xx1x, n. 3, wiewohl es möglich ist, dass diese lezte aus Huebern angesührte reutersiegel vielmehr zus die von den besizern dieser siegel, nämlich den freiherren von Kunring, Meissau und Walse, begleitete Oesterzeichische schenken- und marschalswürde einen bezug haben.

<sup>(</sup>m) De magno ducali figillo majestatis Saxonico.

kein oberhaupt und keinen richter; mithin verdienen solche ans. -führungen, als die Gleichmännische ist, keine aufmerksamkeit (\*). Der meiste theil der gelehrten hält aber dafür, dass der gebrauch der majestätssiegel doch wenigstens die landeshoheit der fürsten hätte andeuten sollen, weil dergleichen siegel blos an urkunden in gnadensachen wären gehangen worden (o). Allesn auch diese meinung leidet durch eine menge anderer urkunden, z.b. durch ehepakten, hausverträge, kauf-stiftungs- und andere briefe einen starken abfall, ja wenn die reutersiegel eine karakteristische note der landeshoheit gewesen wären, so würde niemand, der solche auszuüben gehabt, unterlassen haben, ein solches siegel jederzeit zu führen. Und warum sollte ein fürst, der kein majestätsfiegel gesühret hat, nicht eben so gut die landeshoheitliche gerechtsame haben ausüben können, als derjenige, der eines geführet hat? Nach meinen häufigen bemerkungen kann man ganz sicher diesen grundsaz annehmen, dass bei dem gebrauche der majestätssiegel niemals auf die behauptung der majestätsrechte oder der landeshoheit, sondern vielmehr auf mehrere solennisrung dieser oder jener handlung gesehen, das siegel aber blos wegen der gemeiniglich in ihrer majestät, das ist, größen pracht darauf abgebildeten person, und um seiner dadurch erlangten grösse willen, also genennet worden ist. Man sindet dahero, dass, wenn auch gleich in einer urkunde die worte: verfiegelt mit unser majestät siegel &c. gebraucht worden sind, es Tennoch auf der umschrift des daran hangenden siegels heisset: Sigillum majns &c. (p). Selbst die anfangsworte der umschrift in dem oben

<sup>(</sup>n) Gribner geht in seiner dissertatione de sigillo majestatis Saxonio mit mehrerer mässigung zu werke.

<sup>(</sup>o) Sieh Mosbins historisch - diplomatische nachrichten vom Voigtlands seite 228, note (s), und die daselbst angestührten schriststeller.

<sup>(</sup>p) Sieh Schannat clientela Fuld. pag. 209; Kuchenbeckers analella Hassiaca collect. x1, seite 109 folg.

oben (S. 1v) angezogenen siegel des kaisers Friedrich III bezeugen dieses deutlich (q). Als Kurmainz bedenken trug, die kurfürstlich - Brandenburgische vollmacht vom jahre 1688 auf dem auf dem Reichstage zu Regenspurg wegen der darin vorkommenden worte: mit unserm Churfürstlichen Majestät insiegel &c. anzunehmen, so stellte der Kurbrandenburgische bevollmächtigte dagegen vor, "dass es von je her in der Kurbrandenburgischen "kanzlei gewöhnlich gewesen sei, die grosse siegel mit dem na-"men majestätssiegel zu belegen "(r). Die kurstirsten von Mainz haben ehehin ihr grosses siegel, worauf sie in ihrem erzbischöslichen ornat abgebildet waren, selbst ein majestätssiegel genennet, und kömmt, nach der mir vom herrn dechant Würdtwein zu Mainz gegebenen versicherung, noch ein exempel im jahre 1494 vor, da der erzbischof Berthold an dem bestätigungsbriefe über die errichtete collegiatkirche zur heiligen Magdalena zu Hanau lein groffes siegel hangen liess, welches in der urkunde figillum nostrae majestatis ausdrücklich genennet wird: Aus Gerken (s) ersiehet man, dass auch der Deutschmeister sein . siegel an einer urkunde vom jahre 1455 ein majestätssiegel nennet, ingleichem herzog Konrad von Schlesten-Oels in einer ur-Iii a kunde

<sup>(</sup>q) Herrgott in monumentis domus Austriacae tom. 1, pag. 25, tab. 1x, n. 4; Wecke in seiner beschreibung der kursust. Sächsischen Residenzstadt Dresden pag. 23; Hueber in Austria ex archivis Mellicensibus illustrata tab. xxv1, n. 4, und Ratisbona monastica in libro probationum tab. 1x liesern ein siegel kaisers Friedrich III, welches auf der umschrift die worte: Sigillum majestatis &c. hat. Diess ist aber bisher, nach meiner beobachtung, das einzige siegel, welches auch auf seiner umschrift ein majestätssiegel genannt worden ist.

<sup>(</sup>r) Sieh Gleichmann Ioc. cit. pag. 36, not. (\*\*); Gribner de figillo majestatis Saxonico S. 111.

<sup>(</sup>s) In codice diplom. Brandeburg. tom. v, pag. 263.

kunde vom jahre 1431 (t). Von Pfalz, Braunschweig und Macklesburg finden fich auch exempel ( u ), ingleichem vom Hef-Ich könnte noch mehrere beweise auffiches hause (x). bringen, dass die fürsten durch den ausdruck majestätissiegel jederzeit ihr größeres, und zwar ein solches fiegel haben bezeichnen wollen, worauf sie in person und in ihrer grösten pracht vorgestellet sind; aber ich halte es str unnöthig, und ein erfahraer diplomatiker wird mir gerne beistimmen, dass der gebrauch dieser siegel keinen bezug auf majestätsrechte gehabt habe, fondern nur bei urkunden gewöhnlich gewesen sei, die man einer gewissen feierlichkeit würdig geschäzt hat. fogat von grafen beispiele, dass sie ihre siegel mit dem namen majestätssiegel beleget haben, wie z. b. nach dem zeugniss des Mabillon ( y ), graf Hugo von Campagna in einer urkunde vom jahre 1114 (2), ingleichem graf Johann von Holftsin, Stormarn und Oldenburg im jahre 1348 (a); ferner graf Ulrich von Cylly, von dem, wie mich der selige herr von Rosenthal zu Wien ver**fichert** 

<sup>(\*)</sup> Sieh Sommersberg Silesiacarum rerum scriptores im angehängten diplomatario Bohemo-Silesiaco pag. 974.

<sup>(</sup>n) Beim Gribner loc. cit. S. IV. Leyfer de sigillo majestatis Brunsvicensi; de Westphalen S. R. G. tom. IV, pag. IIII, not. (\*). Bechr rerum Mecklenburgicarum libri octo, auf viclen seiten.

<sup>(</sup>x) Beim Buckenbecker in analestis Hassiacis collect. x1, seite 68.

<sup>(</sup>y) De re diplom. lib. 11, cap. v1, \$. 6.

<sup>(</sup>z) Der graf fagt: &c. litteras majestatis nostras sigillo configuari seci.
Mabillon glaubt, dass die worte majestatis nostras als eine angemasste
titulatur des grasen anzusehen wären. Es ist aber sicher, dass sie
blos auf seine vorstellung im siegel einen bezug haben.

<sup>(</sup>a) Sieh de Westphalen an eben angesührtem orte, und tom. III, pag. 550, tab. 1 sigillorum, n. 3, wo man dieses siegel, welches ein reutersiegel ist, im kupferstiche sehen kann.

sichert hat, ein im kaiserlich - königlichen archiv verwahrtes siegel vom jahre 1454 vorhanden ist, welches in der urkunde ausdrücklich sein majestätssiegel genennet wird. Der tod dieses unvergleichlichen mannes hat verursachet, dass ich von ihm nicht mehr habe belehret werden konnen, ob es ein reutersiegel oder ein anderes groffes fiegel gewesen sei. Soll ich endlich meine offenherzige meinung sagen, so zweiste ich, ob selbst ein kaiser oder könig durch sein majestätssiegel jemals seine majestätsrechte habe anzeigen wollen; vielmehr halte ich dafür, dass einer wie der andere nur sein grosses siegel, worauf er in seiner majestät, das ist, in seinem kaiserlichen oder königlichen ornat und pracht abgebildet worden ist, damit habe bezeichnen wollen. Ich bemerke hiebei noch, dass das wort majestät seit dem fünfzehnten jahrhunderte abwechselnd mit kaiserlicher oder königlicher gnade und würde, im sechzehnten aber zu einer beständigen, und sowohl kaisern als königen eigenen titulatur geworden ist. Es wäre übriges noch vieles von majestätssiegeln zu sagen; weil ich aber keine abhandlung davon schreiben will, sondern derselben hier nur zufälliger weise gedacht habe, so will ich es auf ein andermal verspahren. Man halte indessen alles, was ich hier von den majestätssiegeln gesagt habe, mit dem zufammen, was Oetter (b) davon beigebracht hat, und urtheile alsdann (c).

C. IX.

<sup>(</sup>b) Im zweiten versuch einer Burggräflick-Nürnbergischen geschichte sowohl in der vorrede seite xxv1, als im versuche selbst seite 518 folg. wie auch in der vorrede zum dritten versuch seite xv11.

<sup>- (</sup>c) Wer auch die meisten schriften, welche von majestätssiegeln handeln, kennen lernen will, schlage Küsters bibliothecam historicam Brandeburgicam pag. 673 sq. und seine accessones pag. 535 sq. nach.

9. IX.

is his omis, as wi 1825 Nun ist noch übrig, dass ich etwas von dem gebrauche der reuterfiegel in altern und neuern zeiten sage. Bisher ist noch kein älteres bekannt geworden, als vom eilften jahrhunderte. Der oftgedachte verfasser der anmerkungen von den sigillis pedestribus führt einige der ältesten an, nämlich vom herzog Adelbert in Lothringen vom jahre 1037 (d); wie wohl wider dieses siegel im neuen lehrgebäude der diplomatik (e) einige erinnerungen gemacht werden, und erst das reutersiegel herzog Theodorich I vom jahre 1978, für ächt gehalten wird. Ferner, vom graven. Lambert von Loeven vom jahre 1047 (f), vom marggrafen Ernst von Oesterreich zwischen den jahren 1056-1075 (g), und vom grafen Balduin von Flandern vom jahre 1065 (h). siehet man, dass es schwer halten wird, ein reutersiegel aus dem zehnten jahrhunderte aufzubringen; man sezt also den anfang derselben billig in das eilste jahrhundert, wenigstens so lange, bis man eine andere regel annohmen muss; denn diese klausel versteht, sich stillschweigend bei den meisten diplomatischen säzen. Es müssen vorhero alle grosse archive, oder doch die wichtigsten unter den grossen durchgesucht, und diplomatisch benuzt worden seyn, bis man an ein richtiges system der diplomatik denken kann. Wo find aber die archivaren, welche

-die

<sup>(</sup>d) Aus Calmet hift. de Lorraine tom. 11, tab. 1, n. i.

<sup>(</sup>e) Theil 6, seite 23 folg.

<sup>(</sup>f) Aus Butkens trophées de Brabant, preuves pag. 26.

<sup>(</sup>g) Aus Herrgott monument. domus Austriacae tom. 1, tab. 1, n. 1. Sieh auch Hueberi Austria ex archivis Mellicensibus illustrata tab. 1 figillorum.

<sup>· (</sup>h) Aus Oliv. Vredio de sigillis comit. Flandrine pag. 4.

die in ihrer verwahrung besindliche urkunden mit einem kritischen auge ansehen, lesen, und ihre bemerkungen öffentlich mittheilen (i)? Ich hosse jedoch, dass es nach und nach besser gehen werde. Selbst der lezte Baierische erbsolgekrieg (dieser diplomatische krieg) wird manchen hos auf seine archive ausmerksamer machen, und so viel bewirken, dass sie künstig geslehrtern und würdigern personen anvertrauet werden, als es an manchem hose bisher geschehen ist, wodurch alsdann die gelehrte welt auch mehr gewinnen wird.

Ich komme nun wieder auf die siegel. Was das ende der reutersiegel anlangt, so läst sich solches nicht bestimmen, wohl aber die abnahme des gebrauchs derselben. Diese zeigt sich schon im sünszehnten jahrhunderte, jedoch nicht so merklich als in den solgenden jahrhunderten. Die versasser des neuen lehrgebäudes der diplomatik halten (k) mit dem von Gudenus (l) dafür, dass die grasen und herren schon im sünszehnten jahrhunderte ausgehöret hätten, sich der reutersiegel zu bedienen, könige und fürsten aber (vornehmlich die ausserhalb des Deutschen Reichs) später. Gutterer (m) drückt sich anders aus, und sagt: dass die reutersiegel überhaupt in Deutschland bis zu dem sünszehnten jahrhundert gedauert, und dass nur sremde könige und fürsten sich solcher weiter hinaus bedienet hätten. Ich will nun hieher sezen, was ich von fürstlichen häusern in Deutschland beobachtet habe, woraus sich der schluss von selbsten machen lassen wird.

Im

<sup>(</sup>i) Man lese den epilog zu meiner bulla aurea Rudolsi 1 Rom. regis pag. 45 sq. wo man manche sehler und hindernisse angezeigt finden wird.

<sup>(</sup>k) Im fünften theil, seite 364.

<sup>(1)</sup> In sylloge I var. diplom. pag. 25 der vorrede.

<sup>(</sup>m) In elementis art. diplom. pag. 310.

Vol. V. Hift.

Im Brandenburgischen hause, und zwar im Kurhause, fiaben die beiden kurfürsten, Friedrich I und Friedrich II, im fünfzehnten jahrhunderte, dann Friedrich I und Friedrich II, könige von Preussen, im jezigen jahrhunderte reutersiegel gestihret. In der Frünkischen linie hat sich nebst dem marggrafen Friedrich I, nachherigen kurfürsten, meines wissens, niemand eines dergleichen fiegels bedienet, ausser marggrafen Georg Friedrich, im sechzehnten jahrhunderte, der es aber nur als herzog in Preussen in feinen Preussischen landen geführet, und sich dessen bei Frankis schen urkunden niemals bedienet hat. Der stempel dieses siegels wird im geheimen archiv zu Bayreuth verwahret. Es wird zwar eigentlich der ritter St. Georg zu pserde mit dem unter ihm liegenden sogenannten linden wurm darauf vorgestellet; da aber derselbe eine fahne mit dem Preussischen adler in der rechten hand. und den Brandenburgischen helm mit dem adlersslug auf dem haupte, auch das pferd auf dem vordern linken schenkel den burggräflichen helm mit dem zwischen zwei büsselshörnern sizenden löwen, am hintern aber den Zollerischen mit dem pfauenschwanz führet, so ergiebt sich offenbar, dass marggraf Georg Friedrich sich in gestalt des ritters St. Georg hat wollen vorstellen lassen. Dieses siegel hat nachmals marggraf Christian gesühret, nachdem vorhero der name Georg Fridrich radirt und herausgenommen, statt desselben aber der name Christianus eingesezet worden ist. Aus versehen ist aber die jahrzahl 1578 stehen geblieben, welche marggraf Georg Friedrich zum zeichen seiner in diesem jahre beschehenen übernahm der Preussischen regierung hatte darauf fezen laffen.

Vom Sächsischen hause finden sich selbst im Plassenburgischen archive verschiedene reutersiegel noch aus der lezten hälfte des siebenzehnten jahrhunderts, vom Pfälzischen aber aus dem sechzehnten jahrhunderte. Im Baierischen hause hat herzog Heinrich im jahre 1422 ein reutersiegel geführt (n). Ob es spätere reutersiegel

<sup>(</sup>n) Sieh monumenta Boica tom. 111, tab. 1v.

fiegel in diesem hause giebt, ist mir unbekannt. Aus dem Oesterreichischen bediente sich der erzherzog Maximilian, nachheriger kaiser, noch im jahre 1485 eines reutersiegels (o), herzog Karl der Kühne von Burgund im jahre 1472 ein reutersiegel geführet habe, beweiset Hanselmann in den beilagen seines weiter erläutert- und vertheidigten beweises (p). Im Mallenburgischen hause müssen die reutersiegel auch noch spät im gebrauche gewesen seyn, denn man findet urkunden vom sechzehnten jahrhunderte, woran sie ihr majestätssiegel gehangen haben (q). Die herzoge von Pommern thun desgleichen noch im siebenzehnten jahrhunderte (r). Ob nun wohl hier nur der majestatssiegel ohne alle beschreibung gedacht wird, so kann man doch mit grunde vermuthen, dass es reutersiegel gewesen sind; denn ich habe ursache zu zweiseln, dass sich die herzoge im sechzehnten oder siebenzehnten jahrhunderte sollten eines siegels bedienet haben, worauf sie sich etwann auf einem throne in ihrer majestät, das ist, in ihrem herzoglichen ornat sizend hätten vorstellen lassen, ob es gleichwohl auch möglich gewesen ware, dass sie ein anderes grosses siegel darunter möchten verstanden haben, wie ich hernach durch ein paar exempel beweisen werde, die aber als eine ausnahme von der regel anzusehen sind. Im Baadischen hause sollen die reutersiegel unter Bernhard I, der von Kkk 2

<sup>(</sup>o) Sieh Herrgotts monumenta domus Austriacae tom. 1, pag. 30, tab. x1, n. 3, worauf er zugleich mit seinem sohne Philipp, der auch zu pferde sizt, vorgestellet ist.

<sup>(</sup>p) Seite 302.

<sup>(</sup>q) Sieh de Westphalen monimenta inedita rer. Germ. tom. IV., pag. IIII, not. (\*). Senkenbergs selesta jur. & hist. tom. II, seite 514, und Kuchenbecker in der vorrede zur mi collection seiner analestorum Hassacorum.

<sup>(</sup>r) Sieh de Westphalen am angezeigten orte.

1372 bis 1431 regieret hat, abgekommen seyn (s). Unter den landgrafen von Hessen hat sich Ludwig, der im jahre 1471 gestorben ist, der reutersiegel am lezten bedienet. Jedoch mus ich hier als etwas befonderes anmerken, dass seine sohne, Wilhelm der altere, und Wilhelm der mittlere, wie auch sein vetter Wilhelm der jungere, ihr grosses siegel, worauf sie nicht mehr zu pferde vorgestellt sind, dennoch ihr majestätssiegel genennet haben (t). Vom Würtembergischen hause liefert Sattler (n) ein reutersiegel, welches sich graf Eberhard der jungere erst im jahre 1482 hat machen lassen. Dass das haus Hohenlohe sich noch heut zu tage eines reutersiegels beim lehenhof bedienet; beweiset Hanselmann (x). Aus diesen hier angesührten beispielen ergiebt sich also der schluss, dass der gebrauch der reutersiegel in Deutschland im fünfzehnten jahrhunderte zwar einigermaßen und in den folgenden jahrhunderten sehr merklich abgenommen habe, niemals aber (wenigstens bis hieher) ganzlich abgekom. men sei.

Hiemit beschließe ich diese kurze abhandlung, und wünsche, dass sie andern gelehrten, welche das glück haben, aschive zu benuzen, gelegenheit geben möge, solche zu erweitern und zu verbessern.

<sup>(</sup>x) Im diplomatischen beweis von der landeshokeit des kanses Hohenloke pag. 25, 69 und 584, wo solches auf der kupsertasel n. 6 abgezeichnet zu sehen ist.



<sup>(</sup>s) Sieh Schoepflini hift. Zaringo - Badensis tom. 11, pag. 123.

<sup>(</sup>t) Sieh Kuchenbeckers analesta Hassiaca collect. x1, seite 114.

<sup>(</sup>a) In seiner geschichte des herzogthums Würtemberg unter der regierung der grafen, 111 fortsezung, oder 1v band, seite 203, und auf der beigesügten kupferplatte n. 7.

Kurze, jedoch verlässige nachricht

VON DER

# BAIERISCHEN FEHDE.

Y O N

KASPAR FRIEDRICH VON GÜNTER.

## S. I.

Die drei herren föhne Stephani Fibulati, herzogs von Baiern, nachdem sie, wie es scheint, zufolge väterlichen testaments, geraume jahre mit einander in gemeinschaft verblieben waren, haben endlich im jahre 1302 das land also getheilet, dass der ältere, wiederum Stephan genannt, Ingolftadt, der zweite, namens Friedrich, Landshut, und der dritte, Johann mit namen. München bekommen. Gelegenheitlich dieser theilung nahmen die herren brüder, der künftigen erbfolge halber, den verlas dahin, das aut den fall der erlöschung des mannsstammes eines oder des andern die überbleibenden aus den andern zween flämmen des erloschenen lande gleich erben, die töchter aus dem erloschenen stamme aber nur mittels standsmässiger aussteuer abgemehret, und solchemnach entweder verheurathet, oder sonst gebührlich besorget werden sollten. Wie aus dem noch hieunten ( (). x1v ) vorkommenden vortrage des Baierischen redners bei dem verhöre zu Augsburg zu entnehmen ist, so ist dieser jeztgemeldte theilungs - und erbverein, selbst mit wissen, willen, rath und gunst der gesammten Baierischen landschaft errichtet Kkk 3 worden,

worden, und kann er dahero, indem er auf der einen seite ein familiengeding vorstellet, auf der andern als ein 'landgrundgesaz angesehen werden.

## S. II.

Das schicksal wollte, dass durch unbeerbtes absterben des herzogs Ludwig des Bärtigen die Ingolitädtische linie im jahre 1447 zuerst ausgieng. In der Landshutischen lebte damals Heinrich der Reiche, ein enkel, in der Münchischen Albrecht der Fromme, ein urenkel Stephani Fibulati. Wie dahero Heinrich dem verstorbenen um einen grad näher gewesen ist; so wollte schon diesesmal ein bruch in dem erwähnten hauserbverein unternommen werden, indem Heinrich, sich auf seine nähere verwandtschaft fusend, damit umgieng, Albrechten den Frommen von der erbfolge ganz auszuschließen. In der that musste sich Albrecht anfangs mit gar wenigem begnügen; bis im jahre 1450 durch Albrechten und des Heinrichs sohn Ludwig die sache, dem vereine gemäß, geschlichtet, die erbfolge nach den stämmen anerkannt, und einer jeden der Landshutisch- und Münchischen linien beiläufig die hälfte des Ingolstädtischen anfalles zugetheilet worden ist.

#### S. III.

Dem also schon einmal in ausübung gekommenen ersagten hauserbverein zuwider, hat sich Georg der Reiche, der lezte herzog Landshutischer linie, beigehen lassen, unterm iv. Sept. Num. 1. 1496 zu Friedrichsburg das in abschrift anliegende testament zu errichten, und darin, mit völliger umgehung seiner vettern aus der Münchischen linie, seine tochter Elisabeth zur erbin aller seiner lande zu ernennen, auch ihr in solcher eigenschaft denjenigen herrn Pfalzgrasen zu unterstellen, welcher in zukunst ihr gemahl werden würde.

g. IV.

#### S. IV.

Man muss sich erinnern, wie groß das ansehen der Römischen rechte in diesen zeiten, und wie klein und wankend im gegentheile jenes der alten löblichen Deutschen gewohnheiten gewesen sei, um zu begreisen, wie es nur möglich seyn können, dass nicht nur allein der herzog Georg sich eine solche ausserordentlichkeit habe zu sinne kommen lassen, sondern auch sein hiernächstiger herr tochtermann, der Pfalzgraf Ruprecht, das testament als einen hinlänglichen grund zur ausschließung des Baierischen mannsstammes ansehen, und hierin so verschiedentlichen beifall sinden dörfen.

## S. V.

Die Baiern müssen ziemlich frühzeitig nachricht von der sache erhalten haben; indem sie schon im jahre 1497 vom kaiser Maximilian das rescriptum respective cassatorium & salvatorium erlanget haben, welches Müller seinem Reichstagsstaat bl. 373, und nach ihm Lünig dem Reichsarchiv vol. VIII, pag. 54 einverleibet hat.

## S. VI.

Es war zu anfang des jahres 1503, dass herzog Georg zu kränkeln ansieng; und gab man sich dahero nun alle mögliche mühe, von Pfälzischer seite, um sich der erbschaft zu versichern; von seite der herren Baiern, um solches vorhaben zu vereiteln.

# S. VII.

Die Baiern hatten, nebst vielem recht, auch die gunst des kaisers für sich, der ein schwager des herzogs Albrecht gewesen ist. Ich vermuthe, selbst in der absicht, um den herzogen auf günstigere günstigere gedanken für die Baiern zu bringen, geschehen zu seyn, dass Maximilian in der zuversicht, wie die worte lauten. dass sich desselben blödigkeit inzwischen zum geren angelassen haben werde, den herzog Georg mittels Schreibens von Ant. werpen vom vii. April 1503' in person zu sich erforden hat Allein die fachen waren schon zu weit gekommen, als daß isich die herren Baiern viel gutes von mitteln dieser arnmehr hitten versprechen hönnen. Sie erlangten dahere, dass der kaise un. term xxiv. Octob. darauf das wiederum beim Miller im ange. führten orte bl. 375, und Lünig bl. 57 erfindliche anderweite rescript erliefs, worin dem erkrankten herzoge Georg alles unternehmen zum nachtheile seiner agnaten deutlich unterlagt, und folches zum voraus für null und nichtig erkläret ward. 🕟 🗵

# S. VIII.

Dahingegen liefs, um feiner tochter und tochtermann einen sichern fuls in dem lande zu verschaffen, der sich jezt außer hoffnung zur genesung sehende herzog Georg noch den montag vor Martins tag, und also wenige zeit vor seinem absterbern, den statthaltern zu Landshut und Burghausen den besehl zugehen, gestaltén sie den Psalzgrafen und dessen gemahlin auf erstes aumelden in die ihnen anvertrauten diese zwo städte einnehmen, und selbigen von sein, des herzogen, wegen gehorchen sollten.

In diesen umständen war die sache, als herzog Georg end-, lich den xxix. Novemb, daraufhin verstorben ist. Der Pfalzgraf war noch vorhin ohne sonderlichen anstand in Landshut und Burghausen eingenommen worden; dahingegen erhielten die berzogen von Baiern anjezo die belehnung über das gesammte laud.

ระสายการ การเกาะ เกาะ การเกาะ การเกาะ รับเกาะ รับเกาะ

Bentschland gewöhnet, dass vielmehr sowohl der eine, als andere theil sich schon vorläusig zum kriege gerüßet, auch in solcher absicht mit allerlei bündnissen versehen gehabt. Und würde es vimseligen schon gleich jezo zu den wassen gekommen seyn, wenn sich die landschaft von Baiern nicht in das mittel geleget, und unter angelobung der einsweiligen neutralität von den hohen interessenten so viel erhalten hätte, dass diese sich gefallen lassen, den streit vor kaiserliche majestät zu bringen, und von dorten aus entweder rechtlichen entscheid, oder gütlichen austrag abzuwarten.

#### S. XI.

Es geschah dahero auf anstehen beider, sowohl der hohen interessenten als der landschaft, dass der kaiser Maximilian einen tag zu gütlichem verhöre nach Augsburg anberaumet hat.

# S. XII.

Hieselbst erschienen in bestimmter zeit der kalser, der kurfürst von Mainz, die bischöse von Augsburg, Freisingen, Eichstädt und Kur, wie auch der markgraf von Brandenburg und
fürst von Anhalt nebst andern königlichen räthen in person, in
deren aller gegenwart, namens der herren herzoge Albrecht und
Wolfgang von Baiern, Gregorius Lamparter, damalig-herzoglichWirtenbergischer kanzler, die klage mündlich dahin stellte:

"Der herzog Georg habe verlassen herzogthum, fürsten"thum, graf- und herrschaften. All solcher lande seien die her"ren herzoge, vermög der lehenrechte, der verträge und des
"sonderbaren herkommens, im hause Baiern, die alleinigen
"erben, wessentwegen sie dann auch von kaiserlicher majestät
Vol. V. his.

L11 "allbereits »

"allbereits damit belehnet worden seien. Diesem zuwider habe "sich der Pfalzgraf Ruprecht zu Landshut und Burghausen ein-"gedrungen, auch viel fremdes volk in das land eingestihret. "Werde dahero gebethen, die herren herzoge in den ruhigen "bestz einzusezen, welchem vorgängig, wenn der Pfalzgraf auf "eines oder das and re anspruch zu haben vermeine, man ihm "diesertwegen vor kaiserlicher majestät zu recht zu stehen, er-"biethig sei. "

# S. XIII.

Tags darauf, den vi. Febr. antwortete, namens des herrn Pfalzgrafen, Leonhard von Egloffstein, domherr zu Bamberg, auf diese klage:

" Des Pfalzgrafen gemahlin fei, als die einzige weltliche " tochter des herzogs Georg, allen menschlich- und gottlichen " rechten nach, auch desselben einzige erbin. Und ob sich von " der andern seite schon auf die lehenrechte, auf verträge im " hause Baiern, und das herkommen berusen werde; so halte " doch solches alles keinen stich. "

"Dann so sei noch kein vertrag, der ein anderes wolle, "vorgeleget worden, und ein herkommen, welches hier an-"schlage, könne nicht erwiesen werden."

"Belangend aber die lehenrechte, so seien in der verlassen"schaft viele fahrnisse, viele eigene güter, viel erworbenes,
"viele pfandschaften, wie auch grummstabs- und andere weib"sliche lehen. welche alle, ungehindert einigen lehenrechts,
"auf die töchter vererbet würden. In ansehung vieler lehen,
"welche nicht vom Reiche, sondern andern königen und fürsten
"rühren mögen, sinde das begehren der herren herzoge dahier
"nicht statt. Und belangend die Reichslehen selbst, so seien
"a) deren noch keine namhast gemacht; b) hange es von kai"serlicher majestät ab, ob auch in ansehung selbiger die
"nachfolge

"nachfolge auf die tochter erstreckt, und in so sern das testa"ment bestätiget werden wolle. c) Seien in den lehenbaren
"schlössern und städten noch allerhand kostbare fahrnisstücke,
"vor deren absönderung sich nicht schicke, das jemand anderer
"in den besiz eingesezet werde. Und endlich d) seien die lehen
"an gebäu und sonsten merklich gebessert, wosur der frau Pfalz"gräfin fordersamst erstattung geschehen müsse. "

"Wie dahero kein grund erscheine, warum man die her"zoge einsezen solle; so wollen im gegentheile die rechte, dass
"derjenige, so ein testament für sich habe, ohne umfange ein"gesezet, andere dahingegen, welche von sonsten her anspruch
"auf die erbschaft machen, zum absonderen austrage verwiesen
"werden. Darum eben wolle man dahero gebethen haben, des
"gleichmässigen erbietens, denen herren herzogen nach voll"brachter des herrn Pfalzgrasen einsezung red und antwort zu
"geben. "

# · S. XIV.

Auf diesen möglichst wohlgerathenen saz erwiderte tags darauf doctor Lamparter:

"Da der blosen natur nach alle sachen gemein, und keines "eigenthum seien, so werde sich umsonst auf göttliche und na"türliche rechte berusen, und müsse die entscheidung des streits
"einig und allein aus menschlichen ordnungen hergenommen
"werden. Nun aber wollen solche ordnungen, das herzog"thümer, fürstenthümer, und andere derlei seuda dignitatis
"weder auf die töchter vererbet, noch auch ohne einwilligung
"des sehenherrn und der agnaten durch testament auf selbige
"gebracht, oder auch nur vertheilet werden können. Die
"fahrende haab gehöre zum lande, dann sie zu desselben unter"haltung und beschüzung von den unterthanen gegeben, und
"von den herren hingeleget worden. Erkauste güter, auch
"L112 "pfandschaften

"pfandschaften gehören ebenmäßig zum lande pmassen ein her-"zogthum nicht bezirkt sei "und nach umständen gemehret oder "gemindert werden könne." Welcher ursache willen dann auch "herzog Georg kaiferlicher majeftät von allen feinen landen ge-"dienet, und die erkauften, auch verpfändeten unterthanen "gleich den andern zur Reichshille angezogen, auch seine re-"galien ohne unterschied über das ganze land erstrecket habe: ", wie unter andern daraus zuverschen, das bishero aus keiner ", gegend des landes anderswohin, als an die herzoge appelliret "worden sei. Zwischen grummstabs - und andern lehen sei eben "kein unterschied; dann auch die erstern, der regel nach, allein "auf föhne, und nur hie und da, nach gänzlicher erlöschung "des mannstammes, auf die töchter gehen. Zum überfluss , beziehe man sich a) auf den theilungsbrief vom jahre 1392, ',, woselbst mit rath, gunst, wissen und willen der prälaten, gra-"fen, herren, ritterschaft und gesammter landschaft die erb-"folge, mit ausschließung der töchter, den agnaten versichert "worden; b) auf den zwischen herzog Ludwig und Albrecht ,, im jahre 1450 entichteten vertrag, in welchem, wie in andern "dergleichen mehr, jener klieilungsbrief ausdrücklich bestätiget Wozu dann leztlich c) noch das herkommen hinzu-"trette, wohlerwogen bis jezo noch nie eine tochter, sondern " allezeit nur die agnaten geerbet hätten. "

# S. XV.

Den 1x. Febr. darauf versezte Leonhard von Egloffstein:

"Der gegentheil irre sich, wenn er behaupte, dass erbfälle "lediglich aus menschlichen ordnungen herrühren, dann auch in "göttlicher heiliger schrift, und also im göttlichen rechte viel-"fältig davon gesprochen werde. Dem Abraham werde besch-"len, dass er die erbschaft seinem sohne hinterlasse. Und bei "Paulo heise es: wenn einer ein sohn. (das ist, sohn oder toch-"ter) "ter) so ist er auch ein erb. Selbst die menschlichen ordnun"gen seien aus der natur hergenommen; wollen auch übrigens,
"dass von kindern ohne unterschiede des geschlechts geerbet
"werde; gleich dann diejenigen, welche die töchter vom wät"terlichen erbe ausschließen, als beschuldiger der natur ange"sehen werden, als ob nämlich die natur allein söhne, und
"nicht töchter bringen solle.

, herhommen eingestreuet werde, halte hei näherer erwägung , keinen stich,

"Der vertrag vom jahre 1392, als auf welchen sich die "jüngere nur abberufen, habe erstlich den jenseits angedichteten "verkand nicht, sei auch gleich ansangs nulleundenichtig ge-"wesen, und sei drittens in nachheriger zeit wiederum aufge-"hoben worden."

" Zum beweis des ersten beziehe man sich auf den inhalt des " vertrags selbst, als woraus ersichtlich, dass dorten, wo von der " erbfolge gesprochen werde, die theilende einig und allein von " sich, keineswegs aber von ihren nachkömmlingen reden.

"Das zweite sei was offenktindiges, dann ja die rechte alle "gedinge über künstige erbschaft aus ganz vermünstigen ursachen "verbothen haben."

"Das dritte erhelle daraus, dass die herzoge zu aller zeit "dem vertrage selbst zuwider gehandelt haben. Dann so sei "nicht nur allein von des herzogs Albrecht vorsahrern, und noch "jüngst von dem herzogen Albrecht selbst vieles von dem lande "versezet und veräuseret, sondern auch der artikel von gemeiner beistandsleistung nie beobachtet worden. Und über alles "dieses habe noch vor ungefähr 18 bis 19 jahren herzog Albrecht selbst den herzogen Georg seelig, auf den fall absterbens "ohne kinder, zu seinem alleinigen erben ernannt, ohngeachtet "seine gnaden damals noch zween brüder, und also näher genschete, am leben gehabt habe. "

Llla

"Ferner

"Ferner rede der vertrag nur von töchtern, welche noch "nicht berathen seien, welches von frau Elisabeth nicht ge-"sagt werden könne, als die ihr herr vatter noch selbst bera-"then habe."

"Auch werde den theilenden in dem vereine nicht verbo-"then, noch weniger habe ihnen oder ihren erben je gültig "verbothen werden können, ein anderes durch testamente zu "verordnen.

"Weiter führe der vertrag zur bewegursache an, damit ge-"sammte lande bei dem namen und fürstenthum Baiern verblei-"ben, welche absicht dann auch bei dem Pfalzgrafen Ruprecht "erreichet werde.

"Rechtsgelehrte hätten bis hierhin alle dafür gehalten, "daß eine tochter, ohne perfonlichen eidlichen verzicht, der-"gleichen frau Elisabeth keinen gethan, von der erbschaft nicht "ausgeschlossen werden könnte."

"Damit zerfalle dann auch, was vom sonderlichen gebrau", che im hause Baiern gemeldet worden, massen kein beispiel vor", handen sei, wo eine unverziehene einzige tochter von der erb", folge ausgeschlossen worden wäre. "

"Die Reichslehen und darunter die feuda dignitatis anlan"gend, so sei eben nichts ungewöhnliches, dass auch töchter
"dazu gelassen werden; wie dann noch kaiser Ludwig das land
"zu Kärnthen, und die grafschaft Tyrol auf die töchter gehen
"lassen. Eben so hange lediglich von der milde kaiserlicher
"majestät ab, ob höchstdieselbe noch in dem sonderbaren be"tracht, dass auch er von vatter und mutter her ins haus Baiern
"gehöre, den Pfalzgrasen Ruprecht und seine gemahlin mit den
"Reichslehen begnadigen wolle. "

"Wenn gesagt werde, dass fürstenthümer nicht getheilet wer"den können; so antworte man darauf, dass solches ganz wohl
"und süglich geschehen könne, wenn kaiserliche majestät damit
"zufrieden, und wenn es in einem häuse so herkommlich sei."

"Wenn

"Wenn man ferner fage, dass ein fürstenthum nicht be-"zirkt, und nach umständen gemehret oder gemindert werden "könne, so folge gleichwohl nicht daraus, dass eigene, neuer-"kauste, oder verpfändete güter zum lehen gehören.,

"Denn nicht zu gedenken, dass sich von jemanden nicht "vermuthen lasse, dass er ein freies gut ohne noth zu lehen ma-"chen wolle, so streite solches auch wider das kundbare herkom-"men, vermög welchem derlei güter allzeit für etwas abgesön-"dertes von dem lehen gehalten worden seien. "

"Habe herzog Georg von allen seinen gütere ohne unter-"schied kaiserlicher majestät gedienes, so habe er sich hierunter "als einen gehorsamen fürsten erzeigt. "

"Und da die ordnung es also mit sich bringe, dass immer "von den niedern gerichten staffelweise an die höhern appelliret "werde, so solge ab der gewohnheit, aus allen landen an den "herzogen zu appelliren, eben nicht, dass alle solche lande für "lehen zu achten seien."

"Die fahrende haab, als den schaz zu Burghausen, und "anders betreffend, so habe herzog Georg aus vorsichtigkeit und "sparsamkeit sie also erhalten, und, wie er sie in lebzeiten würde "haben in die Donau wersen, oder ganz fremden schenken kön-"nen, also möge ihm auch nicht verarget werden, da er sie nun "seiner frau tochter vermacht.

"Wenn jemand ein schloss, stadt, oder herrschaft kauft, ge"höre ihm darum nicht eben auch die fahrnis darin.,

" Ueberhaupt sei also gewöhnlich, dass in fällen, wo le-" hens- und eigens-erben zusammen tressen, die erste nur die " lehen, die andere aber nebst dem eigenen gut auch die sämmt-" liche fahrnis nehmen. "

# S. XVI.

Den xII. nämlichen monats feria secunda post Scholasticze erfolgten von seite der herren herzoge noch die triplicze des inhalts:

"Was in göttlicher heiliger schrist hie und da von erbfäl-"len gesprochen werde, habe alles mit dem alten testamente "aufgehöret, und binde dahero die Kristen nicht. "königreichen erben nicht einmal alle söhne, fondern nur die Man läugne, dass den agnaten zum nach-" erstgebohrnen. "theile kaiserliche majestät die frau Pfalzgräfin zum lehen sassen "könne. Die fahrende haab, der schaz, und anderes rühre "her von prälaten, grafen, edlen und landbauern, die es zur "beschüzung des landes gegeben; und habe es herzog Georg " etwa nicht all zu die em endzwecke gebraucht, und vieles in , der kiste behalten; so müsse es den erben des landes bleiben, "oder jenen, die es gegeben, wieder werden. Wenn büchsen, " pulver, und dergleichen hinwegkommen, müße ja der nach-" folger anderes anschaffen. Eigene güter, erkauftes und ver-"pfändetes, wie auch besserung der lehen seien dem lande ein-, verleibet, und gehören dahero, und noch mehr in gefolge des "vertrages, den agnaten als landesnachfolgern. Dass dieser "vertrag bei dem artikel von erbschaft auch von nachkömmlin-"gen zu verstehen sei, erhelle deutlich aus den worten: welcher "aber unter uns oder unsern erben töchter liess &c. Dass er aber " auch gültig und bindsam, davon zeuge der allgemeine ge-"brauch in fürstlichen häusern, als welche es nie für etwas "verbotenes gehalten, derlei pacta reservativa hereditatis zu er-"richten. Wenn hie und da von einem punkt des vertrages ab-", gegangen, und er nicht so genau gehalten worden, so solge "darum nicht, dass er auch in andern punkten gefallen sei. "Es geschehe lediglich ein übriges, wenn töchter hie und da "zu

"zu eidlichen verzichten augehalten werden. An sich selbst "habe man derselben gar nicht vonnöthen. Der saz, als ob ein "testaments-weise ernaunter erbe alsogleich einzusezen, andere "aber zum rechte au verweisen seien, gelte nur alsdann, wenn "an des verstorbenen gewalt, zu testiren, kein zweisel erschei"ne, oder doch die vermuthung für den testirenden siehe, so "allbier nicht seinen Belangend das vorhaben des herzogs Al"brecht; dem herzoge Georg seine erbschaft zu zuwenden, so "könne solches aus dort breiter ausgesührten ursachen dem herrn "Psalzgrasen keinen vorschub bringen &c.,

Committee Star Con Con XVII.

the grant of the control and another the Bischierhin wesen die handlungen gediehen, als der kaifer anjezo verschiedentliche vorschläge zur gütlichen auskunft thun liefs. Der Pfalzgraf und die herzoge von Baiern, indem sie bishero geglaubt, es ganz allein unter fich zu thun zu haben. erstaunten anjezo nicht wenig, da sie den kalser in ermeldten feinen vergleichs-vorschlägen nun auch von eigenem interesse, anfangs mit ganz wenigen und unverständlichen worten, hernach aber sehr deutlich sprechen, und sich die gewährung desselben allenthalben einbedingen sahen, Der Pfalzgraf wies die vorschläge allesamt und alsogleich von der hand. Aber auch den herzogen von Baiern und selbst der landschaft stund es nicht an; ersteren, einen theil ihrer erbschaft an ganz fremde kommen, der leztern aber, sich durch vervielsältigte zergliederungen immer mehr geschwächet zu sehen. Der kaiser gieng dahero so weit, dass er seines richteramts vergessend, seine allianz anfangs den Baiern, nachhero in gewisser maase auch dem Pfalzgrasen anbiethen liefs. Aber auch diese schlug der Pfalzgraf aus. Es ist sehr zu beklagen, dass die Pfalzer und Baiern die augen nicht aufgethan, ihren vortheil nicht kennen gelernt, und durch geschwinde vereinbarung unter sich den kaiser den augenblick Vol. V. Hift. Mmm nicht

nicht ganz aus dem spiele gesezet haben. Der Pfalzgraf Philipp, damaliger verwalter des bisthums Freisingen, hat sich zwar desfalls besonders viele mühe gegeben, und ist solchen endes verschiedentlich, bald zu seinem bruder, bald zu dem herzoge Albrecht geritten. Allein die umstände und noch mehr der erfolg machen glauben, dass Albrecht dem kaiser endlich sein sogenanntes interesse gewähret, und sich dadurch zwar die gunst des richters erworben, auch den grund zu dem die gute Pfalz nachhero betrossenen vielen ungsücke geleget, jedoch auch sein eigenes haus in viele kaum wiederbringliche schäden versezet habe; in all solchen dem fuchse in der sabel nicht ungleich, welcher dem löwen darum nicht entgangen ist, weil er demselben eine andere beute zugeführet hat.

#### C XVIII.

Nach sich solchergestalten zerschlagener hossnung einer gütlichen auskunft erklärte endlich der kaiser, die sache ehestens
mit recht entscheiden, und super possessorio sprechen zu wollen.
Der Pfalzgraf widersezte sich dem vorhaben, vorgebend, dass
das verhör nur auf gütliche unterhandlung gerichtet gewesen,
und die sache dadurch bei weitem noch nicht erschöpset, noch
zum richterlichen spruche reif genug sei. Im gegentheile baten
die Baiern mit solchem nachdrucke um rechtlichen bescheid,
dass sich wohl vermuthen läst, dass sie ihrer sache schon gewiss
gewesen seyn müsen. Nichtsdestoweniger erklärte der kaiser,
dass ein jeder das nöthig erachtende annoch in wenigen und
kurzen säzen nachbringen möchte.

# C. XIX.

Diesemnach erfolgte an St. Valentins tage die Pfälzische dritte rede, welche neben vielen wiederholungen noch folgendes enthält:

. Was

"Was der apostel Paulus sage, gelte auch bei den Kristen, "und sei das Wort Augustini bekannt, dass, wer dem apostel "nicht glaube, auch Christo nicht glaube."

'; Utilaugharen rechtens sei; dass a) alle fahrnisse, b) alle "activicifulden, \*) alle eigene güter und pfandschaften, auch "d) der kaufschilling für erworbene neue lehen, wie nicht "weniger e) de besserung selbst von den mannslehen der frau "Pfalzgräfin gebühren, und um so viel mehr durch testament "vermacht werden können. "

"tleber obiges finden sich in der verlassenschaft auch noch "einige neue mannslehen, welche nicht von gemeinsamen "stammvätern herrühren, und in ansehung welcher es also blos "von der gunst der lehenherren abhange, ob sie der frau Pfalz"gräfin belassen, oder etwa gar eingezogen werden wollen. "

"Damit kaiserliche majestät sehe, dass dasjenige, was man "von eigenen gütern gesagt, eben kein lauteres reden sei, er-"biete man sich, mittelst einer menge von briefen, zu erwei-"sen, dass herzog Georg und seine vorältern wohl sür 1600000 "gulden solcher güter neuerlich erkauft, und zum lande erwor-"ben haben."

"Pfalzgraf Ruprecht werde zur ungebühr beschuldiget, sich "in Burghausen und Landshut eingedrungen zu haben, denn er "noch zu lebzeiten seines herrn schwiegervatters, und auf dessen "geheis, darin ausgenommen worden sei &c...

# S. XX.

Ueber obiges folgten annoch feria fexta post Valentini die quintuplicæ von seite Baiern, und in Dominica Esto mihi die sextuplicæ des herrn Pfalzgrafen. In ersteren wird gesagt, dass die theilung von dem herzoge Stephan nur der administration halber geordnet, und hiernächst von dessen söhnen also geschehen sei. Darauf wird in leztern geantwortet, die theilung sei Mmm 2 vielmehr

vielmehr zu tod geschehen, also, dass ein jeder mit seinem theile zu thun und zu lassen haben sollte. Auch werde in dem urtheilsbriese königs Sigismund, darüber ausgegangen, zwar den theilenden die verwirkung aus gnaden nachgelassen, jedech das gerühmte, in dem theilungsverein enthaltene pastum mutuze successionis darin nicht bestätiget.

#### S. XXL

Solchem allem nach ertheilte der kaiser mittwochs nach Reminiscere, den xx. April 1504, den bescheid, dass, wie herzog Georg keine näher gesippte und schwertlehenserben, als die herzoge Albrecht und Wolfgang, hinterlassen, also auch vorbehaltlich des interesse sieste imperialis die gedachten herzoge in das gesammte land des verstorbenen einzusezen wären. Der bescheid sindet sich bei Müller an obenangesührtem orte lib. 11, cap. xv111, S. 14, und bei Lünig tom. v111, pag. 58. In den umständen, worein durch das absterben des höchstseligen kurstürsten von Baiern die sachen gediehen sind, würde er auf allen fall einem der höchsten Reichsgerichte in so weit zum muster der nachahmung haben dienen können,

# S. XXII.

Der Pfalzgraf fäumte nun nicht mehr, das bis hierhin nur mit mühe darin behaltene schwert aus der scheide zu ziehen; ein unglücklicher entschlus, welcher dem hause Pfalz gar viel mehr geschadet als genüzet hat, und welchen der Pfalzgraf entweder niemals, oder doch gleich dort beim absterben seines herrn schwiegervatters, da sein gegentheil noch in keiner solchen bereitschaft gewesen ist, hätte ergreisen sollen. Die nächste solge davon war, dass der Pfalzgraf mit allen seinen anhängern in die acht erkläret, darauf aber sowohl das obersand, als absonderlich die Rheinpfalz von allen seiten her angesallen wurden. Unter

Unter den widerwärtigen des Pfalzgrafen muß vornehmlich der Pfalzgraf: Alexander, damaliger herzog von Zweibrücken, bemerket werden. Denn, wie er der nächste stammvater der heutigen herren Pfalzgrafen gewesen ist, also kann diesen unmöglich auf ihre rechnung geschrieben werden, was in jenen entsernten zeiten von dem Pfalzgrafen Ruprecht und seinen anhängern zum nachtheile der geschlechtssolge entweder im wege rechtens behauptet, oder auch mit der that unternommen worden ist. Der absagungsbrief Alexanders ist dem kursürsten auf St. Veits tage 1504 behändiget worden, und liegt in abschrift hiebei.

Num. rr.

#### S. XXIII.

Weil der Pfalzgraf Ruprecht mitten in diesen unruhen verstorben ist; der kaiser und seine anhänger auf einer, der kurfürst von der Pfalz und die seinigen aber anderer seits gesürchtet haben mögen, jene, das ihnen die schon ersochtenen vortheile wiederum aus handen gehen; dieser, dass er noch um ein viel mehreres kommen mochte; so neigete sich die sache schon im früjahre 1505 wiederum zum frieden. Der kaiser gebot unterm xiv. April einen stillstand, und, nachdem sich sowohl die Baiern, als namens der kinder Ruprechts derselben vormund, Pfalzgraf Friedrich, erkläret, dass sie die sache lediglich zu kaiferlicher majestät gestellet haben, und demjenigen, was höchstdieselbe für billig ermessen, und endliches erkennen würden, ohne anstand und verzug fügen wollten; so wurde den partheien ein tag nach Kölln anberaumet, als wohin der kaiser ohnediess einen Reichstag ausgeschrieben, und selbst zu kommen das vorhaben hatte.

#### S. XXIV.

Hier übergab der Pfalzgraf annoch eine sich auf so viele besiegelten briefe beziehende verzeichnis der in herzogs Georg Mmm 3 verlassenschaft verlassenschaft vorsindlicher eigener, auch neuerworbener güter, pfandschaften, und dergleichen, mit der bitte, dass, da kaiserliche majestät seiner pslegbesohlenen recht auf alle jeztgenannten stücke bei jüngstem verhöre zu Augsburg klärlich verstanden hätten, höchstdieselbe auf diese verzeichnis den gnädigsten bedacht nehmen möchten.

Diesem vorgängig ersolgte unterm xxx. Julii der weitere kaiserliche ausspruch, in der wesenheit dahin gehend, dass der Pfalzgraf Friedrich neben dem vorrath an geld, den kleinodien und kleidern, wie auch der kostbarern fahrnis in den schlössern Landshut und Burghausen, der hälste an geschüz und getreid, weniger nicht den kapitalien noch so vieles von dem lande diesseits der Donau, als zu jährlichem einkommen von 24000 gulden ersorderlich, bekommen, dahingegen alle schulden, vom herzoge Georg herrührend, welche nicht auf das land versichert sind, allein bezahlen, das übrige alles miteinander aber den herzogen Albrecht und Wolfgang verbleiben sollte, von lezterem jedoch dasjenige ausgeschieden, was kaiserliche majestät entweder von des kaiserlichen sisci wegen noch selbst zu fordern, oder der acht halber allschon an andere begeben hätten.

#### S. XXV.

Und damit glaubte man nun die sache allernächst beendiget zu haben. Allein es äusserten sich anjezo so viele und ausserordentliche beschwernisse, absonderlich siber den anschlag der einkunfte ab denen an die Pfalz abzugeben vorgehabten landen, dass, ohngeachtet der vornehmlich nur eirea modum procedendi in taxatione unterm xv. Nov. 1505 zu Osterhosen, mittwochs Esto mihi 1506 zu Freisingen, und leztlich unter vermittelung des das schwert immer gezückt haltenden Schwäbischen bundes montags vor Johann dem Täuser zu Augsburg 1506 errichteter drei verträge, die völlige besichtigung der sache sich doch noch bis ins jahr 1507 verschoben hat.

S. XXVL

#### S. XXVI.

In diesem jahre sodann erst ward die sache auf dem damaligen Reichstage zu Kostniz völlig abgethan, den Pfalzgrafen die jezt sogenannten herzogthümer Neuburg und Sulzbach beschieden, und gar vieles von dem oberlande und von Baiern an das haus Oesterreich, an die stadt Nürnberg, an die grafen von Oettingen und von Ortenburg überlassen.

#### S. XXVII.

Immittelft; als nach jezt allenthalben hergestellter ruhe der Pfalzgraf Friedrich und seine pflegbesohlenen unter dem sich diese zeit über zugezogenem ungeheuer großen schuldenlaste zu unterliegen dachten, der churfürst von der Pfalz aber sich mit seinen widerwärtigen auf möglich erträgliche art zu vergleichen fuchte; so liess auf der andern seite herzog Albrecht von Baiern seine erste sorge seyn, wie er sein haus und das land gegen dergleichen ähnliche zufälle fürterhin sicher stellen möchte. Er errichtete in solcher absicht mit seinem herrn bruder den vertrag. dass künstighin und zu ewigen zeiten immer nur einer die regierung im lande führen sollte. (Adlereiter part. 11, lib. 1x. n. 07.) Auch that fich im jahre 1514 die landschaft in Ober- und Niederbaiern aufs neue zusammen, in erinnerung der jüngst erlittenen drangsalen sich gegen einander verbindend, das, wie sie von kaisern und königen viele stattliche freiheiten theils erkauft. theils sonsten verdienet hätten, welche ihnen sowohl von zeitlichen herzogen als nachherigen kaisern bestättiget worden wären, also sie sich unter einander kräftigst dabei handhaben wollten &c.

# S. XXVIII.

Ich kann diese erzählung nicht besier als mit Adlersiter in annal. Boic. part. 11, lib. 1x, n. 96 mit den worten beschließen: "Atque ex his quidem patet, res humanas æstimanti, quam "noxiæ sint in herciscunda familia discordiæ, quam perniciosa "bella, quibus non modo nobilitatis & miseræ plebis opes, sed "& ipsi quoque discordium principatus lacerati in extrancas ma, nus projiciantur, cum per concordiam in una domo ac familia, possent gratis retineri. "

# BEILAGEN.

#### N. I.

In nomine facrofanctæ & individuæ Trinitatis, Nos Georgius, Dei gratia comes Palatinus Rheni, dux superioris & inferioris Bavarize, fano corpore & bono judicio przeditus, quamquam quieti longiorisque vitze spem habeamus, Deum tamen timentes consideravimus, nihil certius esse morte, horaque ejus nihil incertius, ideo corpore quieti & animo fobrii postremæ voluntatis fententiam duximus declarandam, antequam propositum, quod habemus, cum nostro clementissimo domino, domino Romanorum rege expeditionem Romanam suscipiendi, unde reditus noster in manu omnipotentis Dei est, aggrediamur. Quoniam vero nullum legitimum filium, fed duas tantum legitimas filias suscepimus, quarum unam ecclesiastico ordini mancipavimus, nec spes superest, alios heredes suscipiendos, ne si Deus nos subito ex hoc orbe evocaret, improvisos & absque ordinato testamento nostro & ultima voluntate obiremus, post mortem nostram filize nostrze dominæ Elisabethæ tanquam nostræ heredi legitimæ, nec non principatui

cipatui nostro, regionibus & hominibus ulla detrimenta molestize aut ouera inferantur, ex quibus bella & seditiones oriri possent, etiam post mortem nostram przecavenda, satemur & testamur nos przedictus dux Georgius nostram sententiam, propositum & voluntatem testamentum faciendi & ultimam voluntatem declarandi circa omnia nostra bona, principatus, regiones, homines, debita, jura territorialia, commoda, fructus, jurisdictiones, nullo excepto, & per przesens hocce testamentum, extremamque voluntatem ordinamus & disponimus, ut sequitur &c.

Et quoniam nullum filium legitimum habemus, ut supra dictum est, & siliam nostram dominam Margaretham ecclesiastico ordini in monasterio Altenhoenaviensi ordinis sancti Dominici mancipavimus, sufficientique & decenti modo elocavimus, ordinamus, instituimus & nominamus tenore præsentium prædictam nostram filiam dominam Margaretham nostram heredem in summa octo millium slorenorum Rhenensium, præter parem summam octo millium slorenorum, quam in elocatione loco hereditatis & pro sua portione accepit, quibus duabus summis volumus, ut ipsa contenta sit, nihilque ulterius petat, ullo modo.

Cum vero nos post mortem nostram, illustrissimæque principisse dilectæ nostræ siliæ dominæ Elisabethæ principatum mostrum, ditiones, arces, urbes, regiones & subditos, eorumque omnia commoda & privilegia relicturi simus, nullo excepto, illustrissimo principi dilecto nostro cognato & assini duci Philippo comiti Palatino Rheni & electori, ejusque siliis ex illustrissima principissa dilecta nostra sorore domina Margaretha comitissa Palatina Rheni, ducissa Bavariæ &c. natis, præsertim masculi generis & nostri nominis, stirpis & sanguinis, quibus nos ex innata naturali charitate veluti proximis cognatis omni amore addicti sumus, & propterea bonum propositum & præmeditatum animum habemus, quantum optime sieri posit, prædictam siliam nostram Vol. V. His.

dominam Elisabetham memorati comitis Palatini Philippi & domina Margarethae &c. dilecti nostri assinis & sororia silio legitime desponsari; proindeque ordinamus & constituimus illi nostra silia dominae Elisabethae cum recta assignatione, nomine & ratione dotis irrevocabiliter triginta duo millia florenorum Rhenensium, quae nos statim a concubitu absque ulla mora dare & tradere debemus, & volumus; si vero tum temporis obiissemus, judemus & imperamus nostris executoribus, ut illa sine ullo obstaculo perfolvant nostro loco & causa.

Si vero legitimos masculos heredes nancisceremur, ita ut filia nostra domina Elisabetha in postscripto modo heres non foret, illi eo casu ex zequa & naturali charitate caterisque aliis prægnantibus causis nos ad hæc moventibus in additionem & augmentum dotis legamus septuaginta millia slorenorum Rhenenfium continuo exfolvenda; si vero tunc, cum maritabitus, obierimus, uno aut pluribus nostris masculis heredibus superstitibus, prædictæ nostræ filiæ dominæ Elisabethæ, ejus sponso legitimo, eorumque legitimis heredibus illa septuaginta millia sorenorum Rhenensium solvenda sunt absque ulla, mora: si vero nostris illis masculis heredibus non foret commodum illa septuaginta millia florenorum numerata, ut supra dictum est, pecunia exsolvere, volumus, jubemus & statuimus tenore hujus nostri testamenti & ultimæ voluntatis, ut filia postra domina Elisabetha, ejusque legitimus sponsus, corumque heredes, pro usura & interesse prædictæ summæ debita & ordinaria tria millia supra quingentos florenos annui proventus a principatu nostro, ditionibus, regionibus & subditis habere debeant & accipere, quem censum trium millium quingentorum florenorum legitimi nostri heredes masculi singulis annis prædictæ filiæ nostræ dominæ Elisabethæ, ejusque legitimo sponso aut eorum legitimis heredibus debebunt exsolvere, quousque per prædictorum septuaginta millium sterenorum folutionem

folutionem effectivam ejusmodi census annuus éluatur, quorum ergo noster principatus, ditiones, regiones & subditi núllo excepto oppignorata erunt.

Ordinamus proinde viginti millia florenorum Rhenensium, quæ propter amorem Dei & ad animæ nostræ salutem iis locis & terminis distribuentur, quæ nos in singularibus quibusdam litteris designaturi sumus, qui nisi forent ante obitum nostrum per expressas litteras designati, testamenti hujus nostri exsecutores illa viginti millia florenorum Rhenensium locis & terminis illis, qui ipsis optimi & animæ nostræ saluberrimi esse videbuntur, propter amorem Dei debebunt pauperibus elargiri.

Si autem nullum legitimum masculum heredem ex nobis matum nancifceremur; ordinamus, flatuimus & volumus, ut filia mostra prædicta domina Elisabetha præter ea omnia, quæ supra dicta sunt, post mortem nostram omnium a nobis relictorum principatuum, ditionum, arcium, urbium, fororum, pagorum, villarum, jurium, vectigalium, metalli fodinarum, omnisque æris, auri & argenti, signati & non signati, nec non momilium, gemmarum, unionum, cæterorumque omnium nostrorum bonorum mobilium & immobilium supra & infra terram cum omnibus ac fingulis juribus territorialibus, ditionibus, privilegiis, commodis, juribus, justitiis, consuetudinibus, jurisdictionibus &c. quæ tempore nostri obitus habuerimus, possedesimus, iisque gavifi sumus, morientesque reliquerimus, nullo excepto, legitima, publica & vera heres esse debeat & possit: ordinamus etiam illam per præsentes in nostram publicam heredem, ita ut succedat, possideat & fruatur loco nostro post mortem nostram omnibus & singulis prædicti principatus nostri ditionibus, arcibus, urbibus, regionibus & subditis cum omnibus corum emolumentis, utilitatibus, libertatibus & juribus, nullo prorfus excepto, eo modo, quo nos hæc possedimus, fruiti sumus & relinquemus.

Si vero, quod Deus avertat, contingeret, quod prædicta filia nostra domina Elisabetha nullos heredes pareret, sicque decederet, quocunque illud tempore evenerit; ordinamus i volpamus & substituimus ipsi prædicti nostri assinis ducis Philippi filium, nimirum ducem Ludovicum, si ille prædictæ filiæ nostræ dominæ Elisabethæ connubio junctus fuerit, si vero non ille. sed dux Robertus illi matrimonio junctus fuerit, ducem Robertum substituimus, & si nec ille dux Robertus illi matrimonio junctus fuerit, vel ante nuptias decesserit, ducem Fridericum ex prædictis causis in verum & universalem heredem omnium ac fingulorum principatuum nostrorum ac ditionum, arcium, urbium, regionum & subditorum cum omnibus commodis, jurisdictionibus, privilegiis, dominationibus, & juribus aut confuetudinibus, ita ut deinde omnia & singula principatus nostri bona prædicta, principatus, ditiones, regiones & subditi cum omnibus lucris, jurisdictionibus, commodis, privilegiis, donationibusque nullo excepto, quemadmodum illa antea prædictæ filiæ nostræ dominæ Elisabethæ legata sunt, prædicti assinis nostri ducis Philippi filio eo modo, quo diximus, hereditarie obvenire & permanere debeant, qui etiam illa habere, possidere, & illis frui debet & potest, eo modo & ratione, qua illa, dum viximus, possedimus, exceptis tamen prædictæ nostræ siliæ dominæ Elisabethæ allatis bonis, quæ Latine dos vocantur, & loco ejus legitimæ, nifi nos nullos legitimos masculos heredes, uti supra dictum est, nancisceremur, triginta duobus millibus florenorum propter amorem Dei distribuendis ejus libitu.

Si vero nos præter prædictas ambas nostras filias dominas Margaretham & Elisabetham unam pluresve legitimas filias etiam posthumas relinqueremus, illas ponimus & constituimus veras heredes, singulasque ex illis potissimum in undecim millibus storenorum a prædictis principatibus nostris & regionibus & subditis habendis, quibus se ecclesiastico vel seculari statui addicerendiaut quomodocunque ipro occasione voluerint elocare poterunt, quibus etiam loco hereditatis contentæ erunt, & ulterius nec pro se, nec pro quovis alio sibi minimum petent, aut petere debebunt.

Considerantes præterea, quod si contingeret, ut prædiction nostri affinis silii omnes supradicti ante prædictam siliam nostram dominam Elisabetham decederent, & postmodum prædicta silia nostra obiret sine heredibus, ordinamus & substituimus in verum heredem prædictum nostrum affinem ducem Philippum &c. Si vero tum temporis ille obiisset, dilectionis ejus primogenitum sæcularem in omnes & singulas prædicti principatus nostri ditiones, arces, urbes, regiones & subditos cum omni jurisdictione, dominatibus, emolumentis, commodis, privilegiis & juribus, quæ dictæ siliæ nostræ dominæ Elisabethæ hereditarie obvenerint, quæ etiam obtinebit & possidebit, illisque fruetur, sicut cæteris suis propriis principatibus, regionibus & subditis, absque ullo obstaculo.

Si vero filia noîtra Elifabetha sponsum, quem nanciscetur, amitteret, viduaque sine liberis fieret, statuimus, ut statim omnium & singulorum principatuum nostrorum, regionum, ditionumque superiores aut inferiores præsecti, vice-domini, administri, præstores, judices, consules, consiliaris, & communitates prædicto nostro dilecto assini duci Philippo &c. tanquamvero & substituto heredi, aut si ille decessisset, silio ejus primogenito seculari, homagium præstent, & ut prædicta silia nostra domina Elisabetha habeat possessionem & usumstructum prædictorum triginta duorum millium slorenorum & septuaginta millium slorenorum additionis dotis, aut annuam de his pensionem &c.

41 July 8.

1

In quorum plenissimam sidem & robur nos supra dictus dux Georgius propria manu has subscripsimus, iisque sigilium nostum appendi curavimus. Fridericiburgi in dioaces Womatiensi sano Christi millesimo, quadringentesimo, nonagesimo sento, indictione decima quarta, decima quarta die mensis, qui September Latina lingua dicitur, clementissimi domini nostri Maximiliani Romano um imperatoris semper Augusti anno undecimo.

#### N. II.

counted transportation and a contraction of the con

Von Gots gnaden wir Alexander Pfaltzgraue by Rine, herzog in Beyern und graue zu Veldentz, fügen uch dem hochgebomen fürsten herrn, Philipsen Pfaltzgraugnethy: Rie; herzogen in Beyern, des H. R. Richs erztruchsessen und kurfünken, zu wilfen; nachdem der allerdurchlüchtigst, großmechtigst fürk, unfer allergnedigst herr, die Rom. kon. Maj. &c. die hochgeboren fürsten herrn Albrechten und herrn Wolfgangen gebrüdern Pfalzgrauen by Rin, herzogen in Ober und Nidder Beiern unfer lieb vettern als recht, negst mannlich swertlehens erben etwann des hochgebornen fürsten unsers lieben vettern seligen herzog lögen auch Pfaltzgrauen by Rine herzog in Obern und Nidder Beyem mit desselben verlassen sürstenthum Niddern und Obern Bayen, auch allen landen, lüten, graueschafften, herrschafften, iren zugehörungen, und regalien in und usser lands gelegen, nichts dauon gesundert, noch ussgenomen, lut ir Mt. lehenbries gnediglich belehet, lehenspflicht von iren Lbd. genomen, sie auch daruf mit recht und urtel in die possession gesetzt hat, und über das und auch widder gemeyn recht gesetz, dem lantfriden, gulden bulle, und königl, reformation haben des hochgebomen fürsten üwers sons herzog Ruprechts und sin gemahel heuptlitte und diener die stat Landshut in angesetzt rechtlich tagsatzung und

and gebottnem filliftand mit gewalt freuenlicher dat und handlung derglichen ander me stet und floss ingenomen, und darzu, nach ergangem ortel von kön. Mät. für unsern vettern, wie ob-Ret, gesprochen, mit derglichen freuenlichen handlung und taten für und für gangen, und des noch hüt in steter übung sten -mit tiwers fons, fins gemahels, und tiwern wissen, und willen. hilf, rat, beystand und furschub; darumbe dann königl, Mt. gedachten herzog Ruprechten, sine gemal, ihr helsser, helssers helster, fürschiber, anhenger, und zugehörige in acht und aberacht, auch in die pene des lantfridens und gemeyn rechtens gefallen zu sin erclert und denunciirt hat, und dann ir. uwer fone, sin gemakel, ir heuptlüt, und diener zu dis vorgemelten und andern verbotten gewaltigen fürnemen und hendeln vor und nach königlicher Mit. urtel, hilf, rat, bystand, gunft und fürschub bewisen hat, und teglich bewiset : deshalb der hochgebora fürst unser lieber vetter herr Wilhelm lantgraff zu Hessen, graue zu Catzenelnbogen, zu Diez, zu Zigenhain und zu Nidde &c. des dikgemelten herzog Albrechts und finer such halber mit uch zu sehden und ufruren kommen, und aun derselb unser lieber vetter lantgraf Wilhelm uns dermass mit früntschafft gewant und zugetan ist, dass wir ine unsers vermögens nit gelassen können; darumb, und auch, dass ir uns unser leiplicher gerechtigkeit, und anteil an dem fürstentum, landen, und lüten, fampt andern, so weilant der hochgeb. fürst unser lieber vetter herzog Ott, lobl. gedechnus verlassen, entfezt, und zu üwern handen genomen, auch uns in vil stucken in unsern amten mergliche verhinderung, scheden, und befwerung durch uch und üwer amtlüt, als wir uch das zu dikermal angezeigt, und entdekt, bewiset und zugefugt haben; so wollen wir mit hilf des Allmechtigen, unser helffer, helffers-helffer bystand und zugehörigen üwern unbilligen fürnemen gegen und widder unser obgedacht vettern, auch uns und

und die unsern understen zu begegnen, und daruff uch, die uwern, uwern verwanden, und die, so sich zu uwer hilf tun; auch derselbigen helffer, helffers helffer, und zugehörige, usgescheiden die, so uns lehenpslicht halben verwandt fin, sich der halten, und nit widder uns tun, an lyp und gut, und in was weg das bescheen mag, nichts ussgenomen, zu bescheddigen, und anzugriffen, und wellen daruff mit unsern, und unser verwanden und zugehörigen helffern und helffers helffern, wie die genant sin, wird und ere gegen uch, und den üwern bewart haben, als wir auch hiemit thun, so viel die notdurst, erberkeit, und billikeit das erfordert, und ob herine uns oder unfern anhengern eynig weiter verkundigung von gewonheit oder anders wegen not fin folt, oder mocht, wellen wir in der besten form, mass, und wyse hiemit getan haben, als obs mit usgedrukten worten herin begriffen wer, auch deshalb uch, den üwern, und des verwanden fampt und funder ere und rechts halben nichts pflichtig sin; darnach habt uch sambt den üwern zu richten. Dess zu urkund haben wir unser ingesigel zuruk uff diesen brieff thun drucken, der geben ist zu Liechtenberg uff mittwoch nach unsers Herrn Fronlichnams tag, anno millesimo, quingentesimo, quarto.



# VERHÄLTNISSE DES ADELS

I M

# KRAICHGAU

GEGEN DIE

#### KURPFALZ (a)

V o s

### KASPAR FRIEDRICH VON GUNTER.

Es ward ehemals verschiedentlich dafür gehalten, dass die Pfalzgrasen, wie in zeiten der thronerledigung des Reichs verweser, also bei lebzeiten der kaiser in den gegenden des Rheines dieser statthalter wären.

Auch stunden den Pfalzgrafen in benachbarter herren landen allerlei vorzügliche gerechtsame, als geleits- wildfangs- bastardbergwerks- konfiskations, auch zentrechte zu, und überdas war denselben

Still C

<sup>(</sup>a) Commentationem hanc academicam, licet separatim jam editam, propter insignem ejus in historia Palatina usum, & quia paucarum pagellarum libellos, etiam servatu dignissimos, interire sæpius aut excidere ex hominum memoria videmus, cum correctionibus nonnullis auctoris inseri hic placuit.

denselben die handhabung des landsriedens durch mehr als einen kaiserlichen brief besonders anempsohlen.

Noch hatten die Pfalzgrafen das recht, dass allerlei der Pfalz angehörige, manne und diener, sie mochten grafen, herren, ritter (b), oder knechte seyn, nirgend anderswo, als vor ihnen sollten belangt werden können.

Alles dieses zusammen genommen, wirkte so viel, das, von grafen und herren jezt nicht zu erwähnen, der niedere adel in der Psalz, absonders derjenige im Kraichgau und den dortigen gegenden, jahrhunderte hindurch nicht anders wusste, als dass der Psalzgraf ihr ordentlicher richter, herr und landessürst wäre.

Es war alleinig vor ihm, dass sie zu recht stunden. Jeweilen bei dem hosgerichte zu Rothweil belanget, wurden sie von dem Psalzgrasen von da abberusen. Sie zogen mit ihm, und unter seinem paniere zu selde, und er war es, der ihren wittwen vögte, und ihren walsen vormunder gab. Es ist nicht ein einziges adeliches geschlecht in Kraichgau, von welchem das gesagte nicht durch ganz sonderheitliche beweise dargethan werden könnte.

Und an wen hätte sich auch der adel lieber, als eben an den Pfalzgrafen halten sollen?

Die kaiser konnten ihn in damaliger zeit nicht, oder gar schwer schüzen, und von klägern vor den sich wandelbar bald hie.

<sup>(</sup>b) Der niedere adel ist am wenigsten im rechte, das hier gesagte so gar ausserordentlich zu sinden, weil dasjenige, was den Pfalzgrafen speciali privilegio gegeben war, in dem landfrieden vom jahre 1466 S. 11 in gewisser masse auf alle andere stände erstrecket worden ist, indem es daselbst heisset: "Dass wann jemand in diesem "landfriede begriffen spruch und forderung zu rittern gewänne, er "sie vor den sürsten, des rath oder diener sie wären, fordern, und "vor demselben vornehmen sollte. "Sieh neue und vollssändige sammlung der Reichsabschiede part. 1, pag. 202.

hie, bald dort aufhaltenden kaiserlichen hof gezogen werden, war kostbar und beschwerlich, vor kaiserlichen landgerichten, oder auch dem hosgerichte zu Rothweil zu recht stehen aber auch gefährlich.

Bei dem Pfalzgrafen hingegen fand der adel schuz und schleunige hilfe, auch eigene und der seinigen versorgung, und, da in vorkomnissen die gerichte zum größen theil durch solche, die gleichen standes mit dem beklagten waren, besezet wurden, so konnte in der welt kein bequemerer und kein besserer austrag für den adel, als eben vor dem Pfalzgrafen, gefunden werden.

Um ihm diesen gerichtsstand so viel annehmlicher zu machen, ihn gegen etwaige beforgnis von seite der landesherrschaft ficher zu stellen, und um mehrere behendigkeit in die verwaltung der gerechtigkeit zu bringen, selbst auf begehren des adels, und mit seinem beirathe geschah es, das, statt der bis dorthin in übung gewesener gerichte ad singulas causas, der kurfürst Friedrich I ums jahr 1462 ein ständiges hofgericht angeordnet, und die ämter des hofrichters und eines vornehmlichen theiles der beisizer dem grafen - herren - und ritterstande vorbehalten hat: Man sehe die abschrift Procemii verbesserter hosgerichtsordnung vom kurfürsten Philipp. Es wird unter anderen darin gesagt, daß das hofgericht dem gemeinen nuzen und der Pfalz prälaten; grafen, herren, rittern und knechten zum besten angeordnet worden, und den nachfolgern an der kur wird empfohlen, dass sie solches halten und handhaben, mit räthen, gelehrten und layen, besonders von der ritterschaft des kurfürstenthums, treulich besezen follen.

Unter begünstigung dieser umstände ward schon lang sicher und friedsam in dem umfange der Pfalz gewohnet, da das übrige Reich noch alle die leidigen folgen des saustrechts zu erdulden hatte. Num. 1.

Zwar ward sich unter dem kaiser Friedrich III viele mühe gegeben, das faustrecht allgemein und auf beständig abzustellen. Es wurden von zeit zu zeit landfrieden, und das leztemal im jahre 1486 zu Frankfurt einer auf zehn jahre errichtet, und, wie von vielen andern ständen, also auch dem kursürsten von der Pfalz angenommen.

Es war aber alles vergeblich, weil der kaiser, die errichtung eines kammergerichtes seinem ansehen sur nachtheilig erachtend, den ihm dieserhalben gemachten vorschlag beharrlich von der hand wies. Sieh Köhlers Reichshistorie unter kaiser Friedrich III.

Vor andern hatte absonders das von allerlei kleinen, kleinern und allerkleinsten ständen beherrschte Schwabenland vieles ungemach von den beständigen besehdungen zu ersahren.

Dahero besorgend, dass sobald noch nichts allgemeines sür das ganze Reich ersolgen dörste, sannen die stände und städte in Schwaben auf mittel, wenigstens sich ruhe zu verschaffen, und errichteten im jahre 1488, unterm namen der gesellschaft St. Georgen schildes, den Schwäbischen bund, dessen vornehmliche absicht dahin gieng, dass besehdungen schlechterdings nicht mehr geduldet, und streitigkeiten, die bisher den anlass dazu gegeben, auf art und weise, wie dort vorgeschrieben ist, durch schiedsrichter und austräge abgethan werden sollten.

Die bundsgenossen waren in vier orte abgetheilet, als a) die im Hegau und am Bodensee, b) die am Kocher, c) die am Neckar und Schwarzwald, d) die an der Donau. Ein jeder ort hatte einen hauptmann, und alle vier zusammen zum oberhaupt den grafen Haug zu Werdenberg. Der hauptmann des orts am Neckar war Georg von Ehingen.

Der kaiser Friedrich, wohlgefallen an der anstalt tragend, und auf mittel bedacht, dieselbe zu erweitern, liess auch die ritterschaft im Kraichgan zum beitritte einladen, mit strasen gegen diejenigen drohend, welche sich dessen weigern würden.

Dem .

Dem ersten gebote, das ohne frucht war, folgte bald ein viel ernstlicheren, gegeben zu Antwerpen den x11. Herbstm. 1488. Sieh Burgermästers cod. diplomat. equestrem (c), und die hierunten vorkommende anlage.

Num. 111.

Die ritterschaft, verlegen über diese zudringlichkeit, beschloss eine zusammenkunft in Speier, allda zu berathschlagen, was sie thun sollte, und liess dem kursursten Philipp von diesem ihrem vorhaben durch Hansen von Sickingen nachricht geben.

Der kurstirst, dadurch aufsichtig gemacht, liess der ritterschaft, da sie eben zu Speier versammelt war, ansangs des jahres 1480, das merkwürdige schreiben zugehen, welches hiebei Num. n. lieget. Es ist mehr die sprache eines freundes gegen andere, als des herrn gegen untergebene. Der kurfürst, nachdem er den versammelten alle die wohlthaten zu gemüth geführet, welche von der Pfalz bishero auf sie gestossen wären, und von eben daher auch in zukunft zu erwarten stünden, nachdem er eben denselbigen auch die art und absicht der errichtung des hofgerichtes in rückerinnerung gebracht, schlieset mit der äusserung des vertrauens, das sie, hierin dem beispiele ihrer frommen vorältern folgend, sich an ihn, als ihren rechten landesfürsten anhesten und halten würden.

Gleich anfangs bei lesung dieses schreibens bis ins innerste gerührt, nachdem ich im verfolge noch die weiter unten vorkommende urkunde fand, glaubte ich die redlichkeit der alten, wie Num. zv. im gemählde, vor mir zu sehen, und entzückt über meinen gegenstand pries ich die zeiten glücklich, die noch so schöne gesellschaften des adels mit seinem fürsten, der unterthanen mit dem regenten aufweisen konnten.

Das schreiben des kurfürsten hatte die folge, das, wie aus der anlage zu ersehen ist, die ritterschaft des entschlusses, Num. 111. zu ewigen tagen bei der Pfalz, als ihrem natürlichen herrn, lan-000 3

(c) Pag. 74-75.

desstürsten und richter, zu verbleiben, gegen alle einhaftung in den Schwäbischen bund protestürte, und das instrument darüber sertigen ließ, welches schon der bekannten Gemmas juris Palatini, aber gestümmelt und sehr mangelhaft (d) beigedruckt ist.

Es sind vornehmlich zwei beschwerungsursachen, auf welche sich von den protestireuden berusen wird. Erstlich, heisst es darin, seien sie von länger, als menschen gedächtnis her, schon von den zeiten kaisers Ludwig, und ehender, bei der Pfalzgewesen, zu schimpf und ernst zu selbiger getheilet worden, auch mehr als einmal unter der Pfalz panier der ritterschaft in Schwaben zu hilfe zugezogen, sie erkennten auch sonst keinen andem landesfürsten und ordentlichen richter, als ihren allergnädigsten herrn, den Pfalzgrafen, unter welchen sie ohne mittel gehörten, welcher sie noch von ausländischen gerichten abzuheischen in übung, und in dessen hofgericht, geleit, obrigkeit und sürstenthum sie gesessen, und welchem sie über das mehresten theils mit dienst-raths- und mannspflicht verwandt wären. Zweitens walte keine noth ob, sie des landfriedens wegen in den bund zu ziehen, indem sie wahrhaft berichtet seien, dass ihr gnädigster hen, der Pfalzgraf, den landfrieden mit andern kurstirsten und surften aufzurichten geholfen, felbigen versiegelt und verkündiget, dem gemäss auch sich, wie sie, die ritterschaft, bisher verhalten habe, und künftig verhalten werde.

Wenn in dem instrumente auch unter andern gesagtist, dass das Kraichgau nie zu Schwaben gehört habe; so darf man nut des herrn Crollius abhandlung de ducatu Franciae Rhonensu (1),

und

<sup>(</sup>d) Mangelhaft. Einer der ungeschicktesten und zugleich lächerlicher fehler ist, dass statt der worte: in Seiner Gnaden hofgericht, in dem abdrucke gesezet worden ist: in St. Georgen hofgericht. Der sehlet rührt sonder zweisel daher, weil in theils abschriften des instruments die worte: Seiner Gnaden nicht ausgeschrieben, sondern nur mit einem S. und G. angedeutet sind.

<sup>(</sup>e) \$\$.-10 & 11 in acis acad. scient, Palat. tom. 112, pag. 354-358

und des herrn Lamey abhandlung de Pago Craichgoviae (f) nachlesen, um überzeugt zu werden, dass das Kraichgau wirklich nie einen theil von Schwaben, sondern vom Rheinischen Franzien ausgemacht habe,

Man liefs es bei jener protestation nicht bewenden, und sowohl der kurstiest, als die ritterschaft schickten noch ihre absondere botschaften an den kaiser, diesen zu bewegen, dass er von weiterem andringen in die ritterschaft ablassen möchte, belkommende anlage ist die abschrift der werbung der ritter- Num. zv. schaftlichen, und die weitere abschrift jener der Pfalzgräflichen Num. v. botschaft.

Und, wie aus der auch hier ahliegenden abschrift noch vor- Num, vi. handenen schreibens des herzogs Georgen von Baiern an den kurfürsten Philipp vom vorabend vor Lätare 1489 zu ersehen ist, hat dann auch der kaiser darauf erkläret, dass er den adel auf dem Kraichgau fürter in ruhe zu lassen gedächte.

Der kurfürst, keine vorsorge für überslüssig erachtend, beschickte noch den grafen Eberhard von Wirtenberg, an denselben, wie aus der weitern anlage zu sehen ist, gesinnend, dass Num. vii. gemäs der einnung, worin sie schon von vorderer zeit her zusammen stünden, der graf den bund von weiterem beginnen zum nachtheile der Pfalz abhalten helfen möchte.

Das auch abscriftlich hiebei folgende schreiben des kurfür- Num. vxxx. ften Philipp an den herzog Georg, gegeben auf St. Barbara tag 1400, beweiset, dass diesem ohngeachtet man doch nicht aufgehöret habe, die ritterschaft auf allerlei art zum absalle von der Pfalz zu reizen.

Die ritterschaft blieb aber standhaft, wie aus dem bruderschaftlichen vereine zu ersehen ist, welchen sie noch auf Maria Nam. dx. Lightmess des eben gehörten jahres unter sich errichtet hat.

Und

(f) In iisdem actis tom. IV, pag. 104.

Und wem wird hier nicht der wunsch entfallen, dass der adel auf dem Kraichgau, seinen eigenen vortheil einsehend, und darin dem beispiele seiner frommen voreltern folgend, sicht lieber an die-Pfalz angeschlossen halten, als dem schatten einer eingebildeten freiheit nachhangend, beides, seine freiheit und die gunst der Kurpfalz, dem wechsel des schicksales aussezen wolle?

#### BEILAGEN.

#### · N. I.

Eingang oder Procemium, so in kurfürst Philipsen originalhosgerichtsordnung zu sinden.

In dem nahmen der heiligen und ungescheiden Drivaltigkeit amen. Von Gottes gnaden wir Pfillips Pfalzgrave bie Ryne, herzog in Baiern, des heiligen römischen Reichs erztruchsest, und kursturst &c. haben betracht, dass wir von Gott unserm schöpfer gewürdiget sin, anderen menschen sürzusin, den zue herschen, sie auch zu schüren, und schirmen, und dabie den frieden zu buwen, dass wir, so viel uns Gott gnad verliehet, emsiglichen gesehen und ersunden wollen werden, als wir Gott unserm schöpfer rechnung darumb thun sollen, und wann aber alle ordnung und friedelich sammlung sliset, und gesestet wurdet ursprünglich aus der gerechtigkeit, und in alle wege, als zu hossen ist, unnser geschest dester glücklicher ergehen sollen, so wir gericht

. .> n . . . . . . . . . .

gericht und recht handhaben, und menfiglich, die des bi uns nothdurstig sin, das bitten und begehren, recht ergehen lassen, und zue frieden helfen; so tretten wir hiemit in die fusstapfen unser eltern, die des ein erblich lob hinbracht han, und seind auch derselben neigung, wo sie es gelassen han, und besunder der hochgeborn fürst, unser lieber vetter und vatter Pfalzgraf Friederich seeliger, der des eine schristliche ordnung gebraucht hat, anzusahen, und haben dem allmechtichen Gott zue lob, dem gemeinen nuz zue fürderung, und befunder unsers kurfürstenthums der Pfalz-grafschaft land, luthen, underthon, und zugewandten, prelaten, grafen, herren, ritter, knechten, edlen, unedlen, rich, vndt armen, dass einem jeden sürderlich recht gedihen, vndt wiederfahren möge, unser hosgericht geofnet, und besezet, und des ein ordnung mit zitigem treflichen rath, nach unser selbsten besten verstendnis, und auch unser geliebter, gelerten, und laien, geistlicher, und weltlicher rete fürgenohmen, die also vestiglichen zu halten und zu handhaben, und schaffen gehandhabt, und gehalten werden, wie es von punkten zu punkten, wort zu worten hermach volget:

Wir sezen, ordnen, wollen und meinen auch in kraft dies briefs, dass unser erben Pfalzgraven bi Ryne, welcher der kurfürst ist, solch hosgericht halten, haben und handthaben, das treulich mit rethen, und personen, gelerten und leien darzu tuglich, und besunder die leien von der ritterschaft unsers fürstenthums darzu ordnen, und also besezen, und beharren soll, als das izt angesangen und in übung ist, damit wir unser erben, die kursürsten sind, beladen, in maas wir uns des beladen hande, als sie des auch ehre, lop, und nuz empfahen wollen &c.

#### N. II.

Schreiben des kurfürsten Pfillipps ahn die ritterschaft ausm Greichgau, jezt zu Speier versammelt.

Von Gottes gnaden Pfillips Pfalzgrave by Ryne, erztruchles, und kurfürst &c. &c.

Jieben und getreuen! Wie wol wir nechst uwer aller sament. lich und funder gebrechen, und anligen gnädiglich verhort, und gar guter meinung, und mergklicher ursach, die zit zuestelen etlichen uch wohl wissende ufschlag thaten zue den sachen, bis wir füglich darzu getun, und gnedig antwort geben mochten: langt uns doch glauplichen ahn, daz ier uch itzunt zu Spier versammelt, viellicht der meinung, uch selbst zusammen zue tuen, rechtlich usträge uszuerichten mit selbliger handhab &c. auch ander ritterschast zue uch zue ziehen, daz uns als den landsfürsten, by des voraltern loblicher gedechtnis, und uwern eltern nit in der wiess, und maass, bevorab an solichen ungepurlichen malstetten, bescheen ist, beschweren und besremden muss, nachdem wir uch allen mit allen gnaden, und nutam obber gewest, uch uwer son, und kinder zue hosgesind, reten, dienern, amtluthen zue nechst für ander unser ritterschaft gebrucht, zue uns gezogen, wer ye fremde von uch zue horen, wo etwatz durch uch fürgenohmen, das diesem icht anders verdenken bringen follt. Zue dem ist ganz on noit, eynig nuwe unordelich ustreg ufzurichten, so ir ordenlichs recht, auch ustreglichs vor uns, unserm hofgericht nye mangel gehabt haben, daselb unser hofgericht mit zat uwer eltern, uwer und der Pfalz höchster gelidern ufgericht, und gemacht worden ist, damit in friden je eyner von dem andern bekommen, auch loblichen mit uwern eltern, vil us uch tapferlich und wol besezt ist, da auch-nach maas und wys, ir und uwer eltern erfunden, nnd

und zue orden verholfen haben, recht zu gar fuglichen zitten ungeweigert eyn veder von dem andern erlangen mag, uf unfer gutwilligen doch schwerliche costen und darlegen, also dass gar on noit, zusampt der ungeburnis, uch mit solicher mühezu beladen, und colten ufzurichten, ir wol und fuglich vertragen belieben. Sollt aber ye etwatz von uch fürgenchmen, wiewol es in dem schyn gesezt, uns nit zuwieder, müst doch vor eyn unnoitdürftige nuwigkeit, und uns zuwieder, oder zu abbruch verstanden werden, entweders, das wir des flis nit wern, uch durch eyn recht zu verhelfen, oder, viellicht selbst furnehmen, daz uch zu betrenglich wer, daran uns ye ungutlichen geschee, dan wir des fry und sicher sten, dann der rechtlichen usträg habt ir, wie ehgemeldt, nit mangel. So ist uwer selbsthandthab nicht noit, angesehen, daz wir uch nye verlassen, auch ungern tun wollten, sunder zu mehrmahl uch zu erkennen gegeben, und erbotten, daz wir uns von uch nit scheiden, unser land, lut, lib, und vermogen zu uch sezen, und vor unbilligen dingen schutzen, und schirmen wollen, also daz alle diese unnoitdürstige sunderheit und fürnemen, nicht fruchtbars uf ime tregt, dan uns in verwyslich verdenken, des wir nit schuldt haben, zu füren, uch in costen, und unbestendlich milwe zu begeben, und bevorab eyn wieder aufweckung ist erstlichs anhangs des Schwebischen bunds gegen uch, darus ir uch loblich bisher mit sampt unser fürderung, und uwer stattlichen anschickung und erzeigen gezogen habt, so aber von ine vernohmen, ir zu bundnis und funderlichen vertregen geneigt find, watz tuent ir anders, dan gebt ine ursach, wieder und mit großerem ernst an uch zu setzen, von uwer fryheit und herkommen in dienstperkeit zu ziehen, mit ine zinsbar zu machen, und ander beschwerd zu begeen, on noit zu schriben, uch wissend, das bisher gestohen, auch tapferlich wiedertrieben ift? So ift uf das unser ernstlich beger, alles flys bittend, ir wollend uch die geschwinden leüff-dieser zit nit anwisen lassen,

Ppp 2

uch einiger nuwer gesellschaft und verbundnis zu vertragen. noch andere, derglich zu tun, zu uch ziehen, uch an uns als uwern rechten landesfürsten, wie uwer from voreltern länger. dan menschen gedencken ist, gethon, anhesten, und halten, hinter uns keiner nuwigkeit oder sunders slissen, mit uns, als bisher, lieb und leud liden, ob ir icht gebrech gegen uns. oder unter uch hätten, ist nye keinem verhore von uns verlaget. funder zu allen stunden gnediglichen, und mitsammlichen vergunnt, als auch hinfür gescheen soll, und, so dick des noit geschieet, geburlichs ustrags, uns selbst nicht weigern, auch uch gegen menniglich, und eym gegen den andern ordenlichs und billigs rechten verhelfen, auch, wo noit tut, und, wie wie wir uns vor dick erbotten haben, unser land, lut, lieb. und vermogen zu uch setzen, und uns in allen sachen bewysen und erzeigen, daz ir unsernhalb nit gebrech spuren mogen, in welichem weeg daz zu messen ist, darzu solichs in gnaden gegen uch und den uwern zu erkennen und zu bedenken. Wo aber über solichs witer fürgenommen, und gesucht wurd, achten wir uns zu verachtung, und uch zu nachvolgender beschwerd, wie vorgenannt, das wir auch nit wol wollten, wir uch als denienen, den wir mit gnaden geneigt syn, im besten nit verhalten. Dat, in Wersau uf dienstag nach dem heiligen Kristag anno 1489.

# N. III.

# Der Greichgauer appellation wider den bund.

In Gottes namen amen. Kund, und offenbar aller mengklicht durch dieses offen instrument, dass in dem jare, als mann zalt von Kristi unsers lieben Herren geburt tausend vierhundert achzig und neun, in der siebenten Indiction oder Römerzal, uf den drizehenden tage des monaths Februarii zu Latyn genannt,

umb prime zeit, oder nahet dabei, in der glaubwürdigen gezeigen und unser notarien hieunten beschrieben gegenwirdigkeit sein der streng herr Eugelbard von Nypperck ritter, und die vesten Hans von Venningen zu Neydenstein, und Neithart Hornigk von Hornberg von iret selbs wegen, und der gemein. ritterschaft des Greichgaus, der auch ein mengklich zal alldo von derselben ritterschaft zugegen waren, und dieser appellation anhangen wollten, erschienen als sindici, procuratores, und vollmechtig anwelt, des sie dasur uns gleüblichen schein detten, in willen, und meinung, sich von einem des allerdurchleuchtigsten und grosmechtigsten fürsten und herren, herren Friederichs Römischen kaisern &c. &c. &c. mandat, deklaration. exsekution mit sambt allen seinen anhengen und umbstenden. inen von dem strengen herren Jorgen von Ehingen rittern haubtmann des bunds der gemeinen ritterschaft St. Georgen schilds in Schwaben des teils am Nekar als subdelegaten, und in nahmen, und anstatt des wolgebornen herren Hugen graven zu Werdenbergk gemeinen hauptmann des jezt gemelden Schwebischen bunds, und delegatus des obgenannten unsers allergae. digsten herren des Römischen kaisers zugeschickt, und in kraft deselben geheischen, und gesordert anstatt und in nahmen derfelben ritterschaft uf dem Greichgau, und irer jeglichs insonderheit zu berusen, appelliren, suppliziren, protestiren, oder bezeigen, apostein zu heischen &c., appellirten auch, und inlegten von wort zu wort vollkommenlichen inhalts allso lutende: Dieweil das mittel der zuflucht der appellation den beschwerten. und den jhenen, so sich besorgen in künstigen zeiten noch mehr beschwert zu werden, von den heilichen bäpstlichen kaiserlichen gesetzen mit guter zeitlicher fürbetrachtunge zu schirm und enthaltung erfunden, und dann umb der gemein ritterschaft uf dem Greichgau gemeinlich, und jegklich infunderheit durch herren Georgen von Ehingen als hauptmann des teils am Nekar des gemeinen bunds der ritterschaf Sant Jorgen schilds im land

Ppp 3

zu Schwaben ein kaiserlich vermeint mandat und gebotts brief im nahmen des wolgebornen herren Hugen graven zu Werdenberg als gemeinen hauptmanns des obgenannten bunds zugeschickt, deselben uns dabei geschrieben und ersucht, in welchem vermeinten mandat die kaiserlich majestät schreibt in anfangk herren Reinhardten meister Teusch ordens, und der ritterschaft gemeinlich, und andern uf dem Greichgau gesessen, in das land Schwaben gehorigk, wiewohl dass wir all oder der merer teil vormals durch die haubtleut des gemeinen bunds der ritterschaft Sant sörgen schilds im land zu Schwaben in kraft eins kaiserlichen gebotts briefs ersucht, und erfordert sein, bei verliebung der pene in demselben brief bestimmt, uns in den obgemelden bund zu duen, so seien wir doch bisher stillgestanden, und dasselbig veracht, das Sein kaiserlich majestät nicht wenig befremd, und so nun der obgerurt bund einen jegklichen bei seiner freiheit, altem herkommen, und privilegien zu behalten, auch dem heiligen Reich, und dem gemeinen landfrieden uf dem nechst gehalten tag zu Franckfort beschlossen zu handhabung ufgericht ist, und auch gemeint, denselben zu handhaben: demnach gebieten wir euch allen, und ewer jedem insunderheit bei den pflichten, damit ir all und euer jeder uns, und dem heiligen Reich verbunden seind, und darzu den penen in den vorgemelden unsern kaiserlichen usgangen gebotts briefen begrifen, auch unser und des Reichs schweren ungnaden, und straf von Romischer kaiserlicher macht ernstlich, und wollen, wan ir all samentlich oder jeder insunderheit mit diesem unserem kaiserlichen brief, oder gläublichen abschrift davon durch den wolgebornen unsern und des Reichs haubtmann des obberürten bunds, und lieben und getreuen Hugen graven zu Werdenberg ersucht und ermant werdent, dass ir alsdann on langes verzieen und ufhalten, in fünfzeen tagen, den nechsten, nachdem euch dieser unser kaiserlicher brief geantwort, oder, wie vorsteet, verkundt wurdt, die obgemeldt einigung und verstendenis

verstendenis annemment, verwilligend, und darine begebend mit verschreibung und anders, wie sich dann solichs gebürt. Daran thuent ir unser ernstlich meinung, dann wo ir das in der vorgeschrieben zeit nit thun, und diesem unseren kaiserlichen gebott ungehorsam erscheinen wurdet, den oder dieselben, und das ir, mit den ewern, iren leiben, luten und guten wollendt wir jetzund allsdann, und dann allsjetz und us Römischer kaiferlicher machtvollkommenheit, eigner bewegnus, und rechten wissen in unser und des heiligen Reichs acht und aberacht, auch ander pene, straf, und bus in den vorusgegangen kaiserlichen gebotts briefen gefallen sein erklärt, und deklariret haben, allso, dass das eure, und eure leib und güter menglichen erlaubt sein. und darine diejhenen, die eüch untersteen, zu gehorsamme zu bringen, wieder uns, und das heilige Reich, noch ymand anderen nit gefrevelt, noch gethon haben, noch auch ymand dorum zu antworten nit schuldig sein sollen. Darnoch wissent eüch zu richten, und diesem unserem gebot gehorsam zu erscheinen, als ihr vns vnd dem heiligen Reich auch selbs des schuldig seint, vnd ob ir alle oder ewerer einer insunderheit sunst gegen ymant ander, wer der, oder die weren, mit buntnis, glubden oder eyden, die dieser vereynung und verstendnüs einigen nachtheil oder schaden bringen mogt, verpflicht, verschrieben, oder verhaft werent, dieselb bundtnis, glubd, eyde und verschreibunge heben wir uf, und thun die ab, absolviren, und entledigen euch davon us obberürter Römischer kaiserlichen machtvollkommenheit, eigener bewegnus, und rechter wissend, Geben zu Antwerp, mit unserm kaiserliin kraft dies briefs. chen ufgedruckten inngesiegel besiegelt am 12ten des monaths Septembris nach Kristi geburt 1488., unseres kaiserthums im Ad Mandatum Domini Imperatoris proprium. 27ten jaren. Durch welchs kaiserlich mandat, declaration, und erforderung wir mergklich beschwert seint, und besorgen in kunftigen zeiten noch mer beschwert zu werden an unsern leiben, luten und gütern,

gütern, zum ersten us der ursachen: Wiewol der bund unter der ritterschaft Sant Jorgen schilds im land zu Schwaben ufgericht ist, und, als ob wir in das land zu Schwaben gehorig wären. in dem vermeinten kaiserlichen mandat geschrieben sint, daruf erfordert, deshalb die kaiserlich majestät gründlich der wahr. heit nit bericht ist, uns zu beschwerunge, und dieweil, als wir vermerken, die kaiserlich majestät allein diejhenen, die unter Sant Jorgen schild gehorigk, und im land zu Schwaben gefessen, und zu allen zeiten zu schimpf, und zu ernst geteilt sint, macht hat geben, dieselben zu erfordern obgemeldt, und ander unser voreltern und wir in das land zu Schwaben nie gehoret haben, und noch nit horen, darzu weder zu schimpf, noch zu ernst darzu nit getheilt worden; so seint wir auch, als obe wir In Schwaben gehoren sollten, ine und zu anfang des bunds nie beschrieben, und zu ufrichtung geraten, oder darinn geholen, funder allweg, länger dann menschen gedechtnis, von 200 jar, seit zeiten kaisers Ludwigk loblichen gedechtnis, und ee bei der Psalz herkommen, in, und zu allen schimpsen und ernsten darzu geteilt worden, auch mer dann zu einmal der ritterschaft zu Schwaben zu hülf unter der Pfalz banner gestritten han. Wir erkennen auch sonst keinen andern landsfürsten, und ordentlichen richter, dann unsern allergnädigsten herren, den Pfalzgraven, unter den wir on mittel gehorent; ursachen: dann wo unser voralter und wir von eim Romischen kaiser, oder kunig, auch andern ausländischen Westfälischen, oder Rottweilischen richtern sürgeheischen worden, sint wir und unser vorfaren uf sein abheischen zu allen zeiten geweyst worden, nachdem wir in Seiner Gnaden hofgericht, geleit, oberkeit, und fürstentumb sitzen, dem wir auch der merer teil mit glubden und eyden, rats- und manns-pflicht, und also mer, dann in einen wegk verwandt fint, und des als fromme ritter und knecht bisher gehalten, des getruwens, so die kaiserlich majestet der wahrheit dermasen bericht gewest wer, solch mandat nit usgeen lassen

Zum andern fint wir mergklich beschweret, dass in die kaiserlich majestät mit ungegründe meinunge zu tragen . unterstanden ist, als ob wir in kraft seiner kaiserlich majestät gebots-brief vormals ersucht in verachtung stillgestanden; dann in warheit soll sich finden, dass wir nit frevelich stillgestanden, funder uf folche ersuchung den heubtleuten geschrieben, und anzeige gethan zu guter massen, wie obgemeldt. Auch als wir bericht seint, die kaiserlich majestät durch unsern gnädigsten hern, den Pfalzgraven kurfürsten dermasen auch ersucht, und zu antwort geben, dass es nit die meinung sei, unserm gnedigen herrn die seinen abzuziehen, inmasen uns die heubtleutauch geantwort hant, darfur gehabt, dass selb unser entschuldigung gewesen wer, der kaiserlichen majestät furbracht, dermasen, dass nit not, mit weiteren prozessen und mandaten uns zu belestigen. Zum dritten so wir der Pfalz mit glubden, und eyden, und andern, wie vorgemeldt, verbunden fint, uns in den bund dermasen theten; so benemen wir unserem gnedigen. herrn feinen ordenlichen gerichtszwang, als wir bericht fein, der bund einen eigen gerichtszwang hab, das dann auch wieder unser glübde, und eyde, als uns bedünkt, were, und uns, und unfere nachkommen mergklich verlezung, und nachred bringen mogt, darzu wieder all billigheit belestiget, nachdem wir in fremde weit gericht gezogen werden mogten, auch wieder gemein geschrieben recht, und guldin bull were. Zum vierten, so ist on not, des gemeinen landfrieden halb uns in den bund zu forderen, dan wir warlich bericht seint, dass unser gnedigster herr, der Pfalzgrave, denselben mit andern kurfürsten, und fürsten ufzurichten geholfen, den versiegelt, ausgeschrauwen, und verkundt, auch sich des sein gnade und wir als fromme ritter. und knecht bisher gehalten hant, auch hinfur halten wollen. wie sich geburt, deshalb wir billig dieser beschwerung entladen blieben. Zum fünften, und zum grosten, so gebeut uns die kaiferlich majestet, on alle verzieunge und weigerunge in fünfzeen Vol. K. Hift. Qqq tagen

tagen uns in den bund zu tun, bei verliebung der pene in den vorusgegangen kaiserlichen gebots brief bestimmt, und wir das nit theten, deklarirt, und erklärt sein kaiserlich majestät uns in acht und aberacht, mit erlaubunge uns, unser lieb, luth, und gut einem jegklichen anzugreifen. So nun das vermeint mandat nit innhelt clausulam justificatoriam, das ist, dass es bestimme ein nemlich zeit, ob wir vermeinten us ursachen, daselbe nit schuldig zu sein, in derselben zeit zu erscheinen, die ursich ho. ren, und darumb erkennen lassen; des wir also unverhört on rechtlich erkenntnis deklarirt und erklärt werden, des seint wir mergklich beschwert, und besorgen, hinfur an unsern liben. luten, und gütern mit weitern prozessen, und andern noch mer und zu ewigen tagen beschwert zu werden. Deshalb mit fürbehaltnis der nichtigkeit, auch anderer mergklichen urfachen herine nit begrifen, des wir uns ofenlich protestiren, und bezeugen fürzubehalten, besunder, so die kaiserlich majestät grund der sach unser gelegenheit bericht gewesen, wer dies mandat nit usgangen. Und dieweil noch nicht zehen tag, noch dem und uns follich mandat überantwort, verschienen seindt, darum zu merer sicherheit mit vorbeheltnis der nullitet sollicher mandat und exekution, auch ere, wurde, billiger gehorsame gegen der kaiserlichen majestet, darzu der eegemeldt delegirt, und subdelegiret kommisfariis hiermit unverlezt, und on injurien bleiben, so appelliren, berusen, exzipiren, suppliziren wir von uns selbs, auch für die gemeine ritterschaft uf dem Greichgau, auch igliche in funderheit als vollmechtige anweld, und prokuratores derfelben von dem obgemeldten vermeinten mandat, auch der vermessen vollstregunge, ob die, wie vorgerurt, . . . . . gescheen were, oder wurde, welchs dann auch, wie wir das nach ausweisunge der rechten und herkommens zu thun haben, sollen oder mogen, wieder das meegemeldt mandat, aller seiner imhalt, und weifung, auch aller, und iglicher beschwerung, und pene, so daraus folgen, oder gezogen werden mögen, auch wieder



wieder all ander beschwerunge, so die sach beruren mogen, wie die genannt sein in crast dieser schrift, in der aller bestendlichsten, sicherlichsten form, und weis, so wir von recht oder gewonheit nach gestalt, und gelegenheit dieser billigen thuen sollen, kunnen, und mogen, fur und an den allerdurchleüchtigsten . . . herren Friederich, Römischen kaiser..., seiner gnaden kaiserlichen majestet kammergericht, oder für den, oder die, dahin wir von recht, oder gewonheit, und nach gestalt, und gelegenheit der fach billig appelliren, berufen, supliziren sollen, heischen, fordern, und begeren zum ersten, zum andern, und zum drittenmal fleisigklich, noch fleisigklicher, und allersleisiglichst des urkund, weisungs brief, Apostolos genannt, von allen den, die uns follichs zu geben haben, und funderlich von euch notarien gezeugknis brief, mit protestation und furbeheltnis, die appellation zu mindern, meren, ganz oder eines teils abzuthuen, als recht und gewonheit ist, die verkunden zu lassen, furzubringen, zu vollstreckunge und vollenvüren an enden, und zeiten, geburlich wurdt, und alles, was uns von recht und gewonheit in allen gerichten, und höfen, funderlich an des gemeldten unsers allergnedigsten herren, des Römischen kaisers hof, und cancelie furbehalten ist.

eber solch und alle vorgeschrieben dingk haben wir nachgeschrieben notarien den heringeschrieben appellanten dieses osen instrument sur apostolos testimoniales, gezeugknis brief gegeben. Diese ding seint gescheen in jar, indiktion, pabsthumb, monat, tag, und stund obgerurt in der cancellei oben uf in der ratsstuben zu Heidelberg in beisein und gegenwurdigkeit der würdigen und hochgelerten herren Götzen von Adelzheim probst zu Wimpsen in beiden, Bernard Freis, Johannes von Blenningen, und Jakobs Wernheri in weltlichen rechten doktors als gezeugen kerzu sunderlich berusen, erfordert, und gebetten.

Und

Und ich Heinrikus Schellenberg von Costenz von kaiserlicher gewaltsamme ein ossenbar schreiber, und notarius, dieweil ich mit samt dem hernach geschrieben notarien, auch den gezeugen obgenannt bei inlegung obgemeldter appellation, supplikation, und protestation, auch allen und jeglichen anderen handel, so obgeschrieben ist, gegenwurdich gewest bin, die also ergeen geschen, und ghört han gescheen; herum so han ich dies osen instrument davon gemacht, selbs geschrieben, darzu mit meinem gewönlichen namen und zeichen unterschrieben, und gezeichnet, zu gezeigknis aller obgeschrieben ding, heruber auch sunderlich berusen, ersordert, und gebetten.

Und ich Johannes Sibolt von Bacharach Trier bistumbs, ein clerick, von kaiserlicher macht ofen screiber, der loblichen universitet des studiums zu Heidelburg geschworner notari, dieweil ich bei inlegung sollichs hievor geschrieben appellationszettels, appellirung, berufung, heischung der aposteln, protestation, bedingung, bezeigung, und allen vorgeschrieben dingen, da die also, wie obgemeldt, bescheen, und gethon wurden, mit samt den hievor geschrieben gezeigen, und notarien gegenwurdig gewesen, die also seen, und horen gescheen; haben herumb derselb hievor gemeldt notarius, und ich dies osen instrument davon gemacht, geosent, in dieses osene sorm bracht, und mit unsern gewönlichen nahmen und zeichen unterschrieben, und gezeichnet, zu gezeigknis und glauben aller vorgeschrieben ding, darzu gebetten, berusen, und ersordert.

In Gottes nahmen amen. Durch dies gegenwertig ofen instrument sei kundt, und wissen allen und jeglichen, den sollichs zu wissen not sein wird, dass in dem jare, do mann zalt nach Kristi unsers Herren geburt 1489., in der siebenten Römer zins-

zahi

zahl, zu Latyn Indiction genannt, pabstthumbs des allerheilichsten in Gott vatter und herren, herren Innozent von göttlicher dursichtigkeit babst des achten, in dem fünften jar seines pabstthumbs, uf den 22ten tag des monats, Februarii zu Latyn genannt, vormittemtag zu acht uren, oder nahent dabei in der stadt Tübingen, in des ersamen Oberleins des jungen von Rotenberg haus, in der kleinen stuben ob der grosen, in mein osen schreibers und notarien, und der glaubwürdigen gezeugen hernach beschrieben, darzu sunderlich, wie recht, beruft, und erbetten gegenwertigkeit ist personlich erschienen der vest Neythart Horneck von Hornberg vor sich selbs, und anwalt und der gemeinen ritterschaft uf dem Greichgau mit glaublichem schein feins gewalts, und durch mich ofen notarium dem strengen, und vesten herren Jorgen von Ehingen ritter und hauptmann der gesellschaft Sant Jorgens schilds im land zu Schwaben des teils am Schwarzwald, und am Nekar, und subdelegirten kommisfarius des handels des allerdurchleüchtigsten &c. herren Friederichen, Romischen kaisers dies hie zurück beschrieben ofen apellations instrument verkündt, und eine collationirte copei überantwort, und gegeben, auch apostolos, und testimoniales, zu Teusch send- oder gezeügkniss-brief in alle weeg rechter mass und form, wie das von recht, und gewonheit geistlich oder weltlich gerichts allersicherlichst gethon sollt, kunt oder mogt gescheen, i de zu geben, zu dem ersten, zu dem andern, und zu dem dritten, fleisig, fleisiger, und allersleisligst, gefordert. Auf welch verkundung, übergebung, und heischung sich. der streng herr lörg von Ehingen ritter mit seinen mitreten und beisessen unterredt, und nach kurzem bedenken unter andern vielen worten, on not alle zu melden, in follicher weis antwort gab: Wie ein kaiserlich mandat grav Hugen von Werdenberg, der do wer der oberst hauptmann des Schwebischen bunds, von unserem gnedigsten herren, dem kaiser übersandt und kommitist, Qqq 3

und fürter von grav Hugen im als ein unterhauptmann des Schwebischen bunds subkommitirt worden wer; het er nach ausweifung und innhalt derfelbigen komission das kaiserlich mans dat der ritterschaft des Greichgaus überantwort. So entgegent im von der ritterschaft des Greichgaus berufung und appellation vor unsern allergnedigsten herrn, den kaiser, und seiner gnaden kammer-gericht gegeben wurdt; wollt er dem kaiserlichen mandat nit abnemmen, auch nit zugeben, dergleichen der appellation weder geben, noch nehmen, funder ir jedes in seinem wert und weesen lassen, und furter anbringen an die ort, und end, dohin es gehort, und im zu thun geburlich wäre, und gundt einem jeden, wozu er recht hett, dass es ihm vollstreckt wurdt. Und nahm die copei mit andern briefen do zugegen in sein hand, und schrid mit andern seinen beisessen von dannen. Sollich obgeschrieben red und antwort der vest Nevthart Horneck von Hornbergk als anwalt für apostolos usnam, und empfing, und mir ofen notarien empfahl, anzuschreiben, als auch thet. alle diese ding wie obgeschrieben, seint bescheen, ergangen, und vollfurt worden in dem jar, Romer zal; pabstthumb, monat, tag, stund, und end, wie hieoben benennt worden ist, in gegenwärtigkeit der ersamen Henchen von Epstein, Akerhans, Hans Krumbbein, und Konrads meiner gnedigsten frauen der Pfalzgrefin knecht im marstall, als gezeugen, wie recht, sunderlich dozu gebetten, und erfordert.

Und ich Jakobus Köbel von Heidelberg Wormser bistums ein clerick, von pabstlicher gewaltsamkeit ein osenbarer schreiber, und notarius, dieweil ich mit dem hievorgeschrieben gezetigen bei sollichen obgeschrieben dingen gewesen bin, die allso hab seen, und horen gescheen; herumb hab ich dies osen instrument davon gemacht, in dies osen sorm bracht, und mit meinem namen, zunamen, und gewonlichen zeichen unterschrie-

Den,

ben, und gezeichet in glauben und gezeugknis aller vorgeschrieben ding, auch darzu sunderlich gebetten, beruft, und erfordert, eins oder mer instrument, so es not sein wurdt, darüber zu machen.

## N. IV.

# Werbung der ritterschaft von Greichgau bottschaft.

Es haben in kurze die houptlute der gesellschaft Sant Jorgens schildes zu Schwaben des teils am Necker uf kaiserlich mandat, an dieselbe gesellschaft zu Schwaben stende uns die ritterschaft uf dem Greichgau in iren bunt erfordert, und jetz lezt unserer etweuil bestympt, gebieten, uns in denselben bunt zu Schwaben zu begeben, darinn zu thun, und verwilligen, by straf und buse der acht, und aberacht, darinn wir nach lut der sorderen mandat solten erelärt und declarirt werden, mit absolvirung gelübd, eid, verschreibung und buntnis, uns daran irren mochten &c.

Nu sy uns die erst mandat nit fürbracht, und billig, nachdem wir der Pfalz landsessen, und in schimpf, noch ernst zu den Schwaben nie geteilt sin. Das ander mandat ist uns von herrn Jorgen von Ehingen zukommen, und unser keiner darin benant. Im dritten mandat auch von herrn Jorgen übersandt, darin sind etlich ernannt, und die besunder bestimpt, darin wir uf 15. tag, nach überantwortung derselben fallen mögen; als vorstett &c. Das alles zeigt, als ob wir zur ritterschaft der gesellschaft Sant Jorgen schildes zu Schwaben gewant weren, der wir aber nit sint, wann wir haben unsern landessürsten, unsern gnedigsten herrn Pfalzgraven &c. kurfürsten, dem wir zugeton sint von unsern eltern ye und ye, und uf uns bracht ob zweihundert jare her, und viel lenger, dem wir auch merers teils

mit rate, dienst, mannschaft, auch als hosgesind mit glubden, und eiden, und auch als landsessen siner kammer verwant sin; darzu sin fürstliche gnaden alle oberkeit, die einem fürsten geburt, uf dem Greichgau, und sine zusteen geleit, zolle, montz, zenten, hogericht, und anders; sin gnade hat auch uns als sin und der Pfalz ritterschaft, und die unsern ye und ye uf sin gnaden freiheit von uslendigen gerichten, als die verwanten sins fürstenthumb absordern lassen, und sint ime von demselben ordentlichen gerichten für siner gnaden hosgericht gewisen worden, und noch hut zu tag in ubung, dadurch wir sin sürstliche gnaden erkennen sür unsern landessürsten und ordentlichen richter.

Vnd sollten wir uns nu erst von siner gnaden scheiden und trennen, unserm rechten natürlichen landsstirsten, der um wie leids bewisen hat, und dem wir von unsern eltern so hoch ver-Wandt sint, das mogt uns von anderem adel und erberkeit nimmer zu gut ermessen werden, wir mochten es auch unsern pflichten nach verantworten, des an lyb, und gut zu grundsverderben, wann derselbe unser gnedigster herr wollt, davinne uns nymand zu hilf kommen, darfür schirmen, oder entschutten mochte; so wollen wir uns zu der ritterschaft von Schwaben guts verseen, als die ihennen, der eltern und uf diesen tag wir noch mit ine, und sie mit uns sich allweeg in seundschaft, und sippschaft vermischet, und in gutem willen miteyander herkommen sint, und teglich me gescheen mag, das sie uns niemmer zu lieb, und unschulden mit ufrur ansechten. Dan wir gedruben uns mit unferm gnedigsten herrn Pfalzgraven zu vollstreckung des lantsrieden, den sin gnaden für sich und uns angenommen hat, so not geschee, zu halten nach aller gebüre.

Und diwile diese dinge solche gestalt warlich han, so haben wir uns an die kaiserliche majestet zu besserer berichtung beruft, und wollen der kaiserlich majestet vertruwen, sie las uns unerhört kört nit in eynich beswerd füren, noch urteln, sunder gonnen, under unserm lands-fürsten, zu dem wir gehoren, zu bliben, auch solch mandat, und was uns darus zu beswernis solgen mocht, gnediglich wenden, und nymant gestatten, wider uns zu handeln, und ein gnediger herr sin, das wollen wir nach unserm vermogen destewilliglicher, so es zu schulden kompt, umb die kaiserliche majestet, als arm frumme ritter und knecht und underteniglich und treilig verdienen.

### N. V.

# Werbung an unsern herrn den Romischen kaiser.

Item wir entbieten siner kaiserlichen majestet unser gehorsam willig dienst &c.

Fürbas nach überantwortung unser credentzen zu werben, wiewol vormals angeregt, und unterstanden sy uf ein kaiserlich mandat, das den vom adel, ritterschaft und landschaft zu Schwaben zugestiget sy, umb vollstreckung des kaiserlichen landtsrieden zu Franckfort beslossen, wir kurfürsten auch verliegelt, und angenomen han, sich zusammen in eynen bunt zu thun, dem dan heuptlut gesezt sin, dieselben unser ritterschaft im Kreuchgau gefessen in ihren bunt zu kommen ersordert, han wir desmals unfer werbend bottschaft zu siner keiserlichen majestät gesertiget. nemlich unsern vogt von Germersheim Johann von Morsheim, und ein montlichen willen erlangt, so ferr, dass sin keiserlich majestet uns zusagen lassen hat, dass siner meinung nit sy, uns dieselb unser ritterschaft und verwandten abe, und in den bunt zu ziehen, so sy doch nit unterlassen, ein ander schrift mandats-wife by finer majestat usbracht, darin etlich derselben ritterschaft vom Greichgau erfordert werden by hohen penen in Vol. V. hist. Rrr denselben

denselben brisen verlibet, wan grave Hug von Werdenberg als hauptmann des bundes sie ersuche, dass sie dan in 15 mgen nach überantwortung des mandats sich zu ine in die eynung und verstendnis des bunds zu Swaben begeben, die annemen, und sich darin thun, und verwilligen, wo sie das nit deten in des zit, und ungehorsam erschienen, den oder dieselben mit iren luten, lyben und guten wol sin majestet in acht, und aberacht, und andere pene, straf, und bus in den vorusgangen gebotebriesen begrisen erclert, und declarirt haben, dass ir lyb und güter menglich erseübt sy ungesrevelt, und hebe auch uf buntnis, gestübd, eide, und verschreibung, die daran irre, absolvire sie davon, wie dan solches das mandat stüssiger uswiset.

Wann aber solche mandat, als uns bedunkt, unbedacht des, dass uns daran gelegen ist, und zu beschwernis kommen wurde, angegeben und usgangen sint, so wollen wir sin majestät jetz dels berichten, in vertruen der egedachten antwort nach, und auch, dass uns groß daran gelegen ist, sin majestät werd das miltiglichen wenden, und abschaffen, und uns, auch unser sitterschaft halten, als wir bi sinen sordern, Romischen keisern und königen, und unser ritterschaft by unsern ältern als iren lands-fürsten herkommen, und gehalten sin.

Wann es sy, bisher das Kreichgau, und auch die ritterschaft darinn nit für Schwaben gehalten, sunder in der Pfalz
gesessen, also ernant, und erkannt; darzu halten wir es für unser kamer. Es sy auch dieselb unser ritterschaft in schimps,
noch ernst zu den Schwaben nie geteilet, und haben alweg under der Pfalz panner stritt gepslogen, als wir bericht werden vom
den kundigen.

Darzu so steen uns, und der Pfalz zu die geleit, zolle, montz, zenten, hohegericht und all ander fürstlich oberkeit, die uns vielfaltiglich underwerfen sint als dem landsfürsten.

Der.

Der adel und ritterschaft egemelt erkennen auch uns sür iren landssürsten, und sint ob zwei hundert jaren her syt kaiser Lädwig, vor und nach, bis uf diesen tag by der Palz herkommen als unser landsessen ye und ye gerüglich on meniglichs wiedersprechen. Unser regalien, kurfürstlich freiheit, und consirmatien derselben erstrecken sich auch uf solche unser ritterschaft, und derhalb schuldig, sie an uns zu behalten.

Sie sind auch merer theils uns amptlut, retc, mann, diener, höfgesind mit glübden und eiden verwant, und die nechsten, die uns ir hant bieten zu unsern noten und gescheften.

Und nachdem angezeigt wirt, dass alle von der ritterschaft, die in den bunt kommen sint, ir güter, sie sin lehen oder eigen, stuiren müssen, darin die ritterschaft mergklich beswerung entpsint, und zuletzt zu verderben reichen mogt, darzu merglicher nachred warten sin müssen, diwil etwe vil ir güter lehen sin, und die on iren lehen herren nit zu besweren haben.

Solt dan zu vollstreckung des landtfrieden icht wytter, dan zu Francklort beschlossen ist, gehandelt werden, das wer uns, als siner majestät, und des heiligen Reichs kurfürsten billich vor solchen geboten angezeigt; und zu wissen geton, wan wir, und unser ritterschaft dem landsrieden bisher gelebt, und sind dess noch willig, ufrur zu verhätten.

Wir getruen auch siner majestät, dass die unerhört solche unser ritterschaft in pene, als obgemelt, nit ercler, noch urteil, auch glübd, eid, und verschribung, damit sie uns verwandt sin, nit ushebe, noch sie der absolvir, daruf dann menschlicher glaube gesezt werde, und sich wol zu verseen, dass sie nit lichtlich davon gingen.

Das alles angeseen und anders mee, das uns zu beswernis darus solgen mogt, bitten wir sin kaiserlich majestät, zu bedencken unser gehorsam willig dienst, die wir siner majestät, auch der königlichen wird vielseltig bewisen haben, und noch zu no-

Rrr 2

•;

ten

ten unser ritterschaft gnediglich wende, und abschaf, uns in solchen, sugen die unsern nit abzieen lasse, noch in beswerung, oder sunst von uns trenge; destebas mogen wir siner majestät, und dem Römischen Rich als ein kursurst mit unser ritterschaft zu dinst erschinen, als wir getruen, sin majestet uns geneigt, auch als einem kursursten für andern schuldig sy, dwil wir uns in allen sachen bisher siner kaiserlichen majestät nie widderseat han, und ungern thun wollen, und deshalb usrure, so zuschen den Swapen, und den unsern deshalb sich ergeben mochten, gnediglich versehe; das wollen wir als ein gehorsamer siner kaiserlichen majestet, und des heiligen Richs kursust mit allem sliss truwlich verdienen.

# N. VI.

Unser fruntlich, dinst, und was wir liebs und gats vermögen, zuvor, hochgeborner fürst, lieber vetter und schwager, nach abschid euer rete negst zu Insprugkh aus dem kaiserlichen hof, haben wir mit unserm herrn kaiser weiter von euer wegen die ritterschaft am Greichgau berürendt geredt, und sovil erlangt, dass sein kaiserlich majestet uns zugesagt hat, bei den haubtluten des Swebischen bunds zu versügen, und zu bestellen, dass dieselb ritterschaft in den bemelten bunt zu komen, nit serrer erfucht, noch darin gedrungen werden sollen, achten es auch dasür, dass sein kaiserlich majestet sy sür sich selbs mit newen gebotten der sachenhalb auch nit bekömbren werden, das haben wir euer lieb nit verhalten wellen, des ein wissen zu haben: Dat, Landshut am sambstag negst vor sonntag Letare anne 1489.

Georig von Gottes gnaden Pfaltzgraye bey Rein, herzog in niedern und oberen Bayern &c.

N. VIL

N. VIE

٠,

.

¢

Ĭ

?

Ċ

عدا، نے کے

Werbung an unsern Oheim von Wirtenberg die ritterschaft uf dem Greichgan berurend.

Es haben uwlich die heuplut und ret des bunts in Schwaben unser ritterschaft uf dem Greichgau, unsere landsessen uf kaiserlich mandat, uf die sie zeitgen, in denselben Schwebischen bunt ersordert by penen der acht, und aberacht, darin unser herr kaiser sie von verbuntnus, glubden, und eiden, und verschribung, so daran innen mag, absolvirt, wiewol wir doch nit meinen, siner kaiserlichen majestet syne oder gemut sin, durch solch absolution die pslicht und verwandnis der unterthah gegen der oberkeit uf zu heben, dann es ye zu beschwerlich, und nit zu liden, so vil by der kaiserlich majestet abgebetten werden mocht, sonderlich se haben wir unser bottschaft uf das forder mandat by der k. majestet gehabt, den willen erlangt, dass er antwust geben hab, es sy siner meinung nit, die eegemelt unser ritterschaft, unser verwanten uns ab- und in bunt zu ziehen.

Altem fo wis fin lieb, dass die rittenschaft im Greichgan unser landsassen, und zu Pfalz, furstenthum gehorig, auch by unsern eltern an uns also herkomen sin.

Item wir sint auch der landsstirst auf dem Greichgau, da gleit, zoll, montz, zenten, und anders, daruf mann die oberkeit des ländlins ziehet, uns zustet, und unser kammer genannt wird, dan sie sint die negst, die uns die hand bieten in notdurst, auch meresteils unser ambelut, ret, mann, diner, hosgesind uns mit glubden, und eiden verwant, auch als unser und der Pfalz verwandten, wonsie stirgenomen sint, uf unser absorderung vor den ordentlichen landgericht und hosgericht rechtlichen sir uns als iren landsstirst gewisen worden, und taglich geschieht,

Rrr 3

Item

Item die Greichgauer fant zu schimpf, noch zu ernst zu den Swaben nie geteilt, auch nit in Sant Jörgen schilds gesellschaft &c.

# N. VIII.

Auswig schreibens des kurfürsten Philipps an herzogen Georg

unfer fruntlich dinft, und was wir allzeit liebs und guts vermogen, zuvor. Hochgeborner fürst, sieber vetter und schwager! uns sin durch uwer lieb stathalter zukommen copien der keilerlichen mandat an gemeyne heuptlut des bundis, und auch de fürsten darin verwant, darinn wir uwer lieb getruen Mis gesom mit fruntlicher danklagung in merern zuverdienen; dan wewol die ding etwas gestillt, verseen wir uns doch, mee dan in enem weeg zu gutem dienen wird, geben auch uwer lieb im bellen zu erkennen, dass der bundt der zit ir ufrur nit alleyn unnsen frundts des bischofs von Spier, sunder auch der Kreuchgaw halp ufwegig geweft, dahn se dielelbe alle dazum While mit mercklicher trauwe ersucht haben, wiewol nu der von Spiel hinder und uns unwissen, auch widder unsern willen ils etschreckt, doch villicht im beseren in ein rachtung sich begeben, der wir im misgonden; lo längt uns doch ane, das der bandt noch in ubung sy, die Kreuchgawer zu ine, so viel sie mochten, zutringen, und wirt nit gesyert, mit osen trewlicher, und auch heimlicher anstrengung sie zu ersuchen, alles in schin, als ob femlichs der kaiserlichen mejestet ernstlicher wilt und besein s. Nun ist dieselb ritterschaft on mittel uns underworsen; ob den zwey hundert jarn an der Pfalz gehangen, sitzen in unserm kulfürstenthumb und kammer, werden in unsern gleitstralen und hoen oberkeiten beschlossen, zu dem land zu Schwiben in schimps,



schimps, oder ernst nit godeylet, als uwer lieb des ceinals gnugfamilish bericht worden ist; damit nu dem bundt, und auch etlichen, die die dinge tiben, der sehyn kaiserliches willens abgefaitten word; bitten wir uwer lieb fruntlichs stifs, woll by der kaiserlichen majestet, auch königlichen wirden ernst haben, zu erlangen ein ofenn mandat an alle ritterschaft uf dem Greichgaw. daring die kaiserlich majestät meldung thue wie syn majestät angelangt uber erklärung finer majestät, sie ersucht wurden, in bandt zu thun, dass sin majestät ine allen und eym yeden, der mit demselben mandat oder glessplicher collationirten copien erhight, gebot, sich nit in den bundt, sunder uf; uns als irn lands. fürsten (ob das anders zu finden ist.) ein usseen haben, und sich an kein, erfuchen des bunds keren, derglich auch ein ander ofene mandat an bundt, und wer mit dem mandat oder gleüplich copien ersucht wurd, still zu steen, und die Kretichgauer ferrer zu in zu tringen nit ubten. &c.

# N. IX.

# Benderschaft des adels auf dem Kreiichgan anno 1490.

In dem namen Gottes unsers schepfers und herlösers, zu lob und ere syner lieben mutter, der himmel kunigin Marie hat sich die ritterschaft uf dem Kruchgaue vereint, ein bruderschaft, und gesellschaft als brüder, vettern und schweger, der voreitern gedechtnis, und auch sie bis allber lang zytt und jar miteinander in guter: gesellschaft und frundschaft herkomen sint, vereint dez zontein und artikult, die zu halten, in mossen, wie nach folgt:

It. zum ersten so soll under der ritterschaft alle jar, so lang die bruderschaft und gesellschaft wert, ein hauptmann erwelt werden, und welcher also erwelt wird, der soll dasselbig jar hauptmann sin, und sich dels nit weigern, und derselbig haupt-

man

man foll alsdenn macht haben, zum jar ein moll, oder so deck es die nottorst herheischen wirt, dag setzen uns allen, oder iglichen besonder, of unsern kosten, und wann das also geschicht, so sollein wir sollicher dagsatzung gehorsam sin, und zu der molstat komen, die uns dan also von yme benent wirt, und nit usbliben. Wer es aber sach, dass eyner ehastigen geschest halber nicht kommen kundt, sol er sich des under seinem siegel gegen dem hauptmann und der ritterschaft entschuldigen, und sin ehaft not damit zu erkennen geben.

It. die ritterschaft, die in solcher bruderschaft und gesellschaft sint, sollent einander mit guten druen meinen, ern, und fordern, und ob eyner dem andern hart ane sin er rett, soll er getrulich verantworten, bis uf sin zukonst, und demselbigen, der sin gesellen und broder also geschuldigt, zu erkennen geben, dass er dem, der also geschuldigt ist, verkunden woll, dass er auch also forderlich thon soll. Wer ess auch sach, dass eyner zu tagen oder theddigen bedursen wirdt, so dann eyner uns alle, oder ein deill in sonderheit yme beistand hersuchen wirt, welcher dan also hersucht ist, der soll demselbigen zu tagen, und theddigen nachritten, im getrulich in sin handen geroten, und beholsen sin, und umb liederlicher oder hinlesiger ursachen willen nit usbliben. Es soll aber keiner den anderen usweegen, es sy dan sach, dass ime sin ere, und guth mercklich bedreft.

It. ob eyner under dieser ritterschaft niedergeworsen, und zu gevencknis getrongen, oder bracht wirdt; sollent wir alle, und iglicher besonder getrulich geraten, und beholsen sin, und uns daran nicht verhinderen lassen, damit wir yne zu recht ledig machen, und soll alsdann, so sich das begeben wird, do Gott uns ale, und iglichen insonderheit vor behudt, unser haubtmann vordorlich, und von ston ane, so es ane yme langt, uns, ein deill, oder alle beschriben, wie ymre sugt oder bedingt, unst denselbigen oder eim allein sorderlichen zu unserm gnedigsten perm dense dem Pfalzgrafen fugen, sin gnad mit aller underdenigkeit bitten, uns geraten, und beholfen sin, damit wir unser brüder und gefellen ufrecht uss gevencknis bringen, darzu auch ander unser herren undt frundt, so uns bedingt nutz darzu weren, beschriben, und bitten, und das nit sparn in kein weeg &c.

It. gewine unser einer mit dem andern, ader unser einer mit des andern armen ludt zu schafen, so soll der cleger den haubtman hersuchen, und umb dagsatzung gegen sim wederdeill bitten; so soll alsdann bescheiden, und user der ritterschaft, wen yne dingt nutz zu den sachen sin, zu yme beschreiben, und slis anekern, domit er die sach gutlich hinleg, ob er aber yme die gutlichkeit nit solgen wolt, ein fruntlichen usdrag oder rechtlichen verein, des auch die selbig dem hauptmann gehorsam sin sollen, zu versolgen, und die jhenen, die er zu yme beschriben wirt, und die auch von dem hauptmann beschriben und benent werden, sollent nit usbliben, sie entschildigent dan des ehaft under irem siegel.

It. es foll auch keiner under der ritterschaft weder den andern ausenthalben diser gesellschaft weder zu tagen, noch zu dedigen ...., er wer dan geschwister oder geschwisterkindt, mit ime, ader siner hausfrauen bewant.

It. so soll die ritterschaft mit eyander cleyden, im sommer rott, im winter grau reck, und rott kappen, und soll die farb sten in des hauptmanns gesallen, es wer dan sach, dass unser gnedigster herr der Pfalzgrave gehabt wolt haben, dass wir mit siner gnaden kleiden sollten, und uns sin hofkleidt schickt, so sollent wir uns mit sin gnaden kleyden.

It. ob eyner des andern knecht bedorft, welcher dan also von dem andern ersucht wirdt, der soll sie ym schicken, es wer dan sach, dass eyner selber nit geraten mocht, doch soll keiner dem andern umb liderlich ursach willen versagen. It. ob ettlich under der ritterschaft irrig wirden, und keiner dem hauptmann um dagsatzung bitten wolt, das doch in kein weg sin soll; so soll der hauptmann von stonen ane, so ers gewar wirt, von der gesellen einen, oder mer, die es auch schuldig sollent sin, vorzubringen, dag daran bescheiden, und die gebrechen hinlegen, in mossen, wie vor dovon geschriben stett.

It. ob ein mandat von der kaiserlichen majestet an die ritterschaft usgieng; so soll von stonden ane, alsbaidt der hauptmann das gewar wirt, ane ansern guedigsten herrn den Pfalzgraven bringen, sin gnad bitten, uns gerathen und beholsen sin, und desglichen uns auch beschriben, und retig werden, wie wir uns desselben mit sog ushalten megen.

It. es soll auch eyn iglicher sin behausung mit zünen, maueren, bolner und buchsen nach dem allerbesten und nach sinem vermegen und gelegenheit zuristen.

It. es soll auch ein iglicher, so viel knecht und pferdt er halten will, gerüst halten, und nach dem besten, so er dan vermag.

It, dise einung soll wern zehen jar lang.

It. alle vorgeschriben ponsten und arttuckel gereden, und versprechen wir alle und iglicher insonderheit by den gelobden, so wir einander gethon haben, die jar zall nachzukomen, und halten, doch soll alle geverdt und argenlist in disen dingen usgeschlosen sin. Datum an unser lieben frauen abat Kerzenwy 1490.

DE

# FAMILIA DYNASTARUM STRALENBERGENSI

ex tabulis antiquis illustrata.

### Autor

#### LAMEIUS. Andreas

# S. L

NUMEROSA olim fuit in nostris cis & trans Rhenum partibus Familiæ nobilitas, non eo, quo nunc vocabulum hoc sumitur, sensu, sed nobiles eminentiori, comites & dynastas, liberos alias atque dominos, vasallis & ministerialibus ordinis equestris stipatos, complectente. Ex iis paucissimi adhuc supersunt, veluti Erbacenses, Silvestres & Rheni comites, illi Pincernæ Palatinatus electoralis ad Rhenum. hi Marescalci hereditarii; reliqui seculorum decursu extincti sunt fere omnes; in nostra quidem cis Rhenum vicinia a castris & sedibus suis Bickenbach, Breuberg, Husen, Aglasterhusen, Lobenhusen, Bruchhusen, Lindensels, Grumbach, Esselborn, Kirchheim, Hohenhard, Wisseloch, Schauenburg, Steinach, Hirzberg, Stralenberg cognominati, totque alii nostris in monumentis antiquis nobilium axiomate olim infignes. Observandum autem, fuisse inferioris dignitatis familias plures eodem cum dynastis nomine condecoratas, horum quod stipendiarii essent, custodize nempe castri, unde nomen sumserunt, mancipati; ita ut in condendis familiarum illustrium stemmatibus, ne generis diversi homines S 8 8 2 milceantur,

misceantur, id quod sæpissime sieri solet (a), sagacitate quadam opus sit atque prudentia.

# S. II.

Stralenfedes.

Schrieshemio, juris Palatini oppido, in amœnissima stratæ bergensis montanæ parte, æquali fere ab Heidelberga atque Manhemio distantia, castrum tam situ quam structura excelsum incumbit, quod vel a fulgure, in istis silvæ Odoniæ faucibus frequenti, vel a solis ardentissimis radiis Stralenberg fuit nuncupatum. Ignoramus cum oppidi istius tum arcis conditores atque initia. Schrieshemii tamen nomen ævi Carolingici monumentis jam celebrari (b) novimus; Stralenbergæ autem memoriam ante seculi xII exitum nullam habemus. Tum vero, quum primum nobis innotescit, dominos habuit, ipfius nomine infignitos, tamque vafallorum militaris conditionis ex utraque Rheni parte, quam militum præfidiariorum, quos castrenses vocant, numero gloriosos (c). In pacis publicæ decennalis, a civitatibus imperii ad Rhenum an. Mcclili stabilitæ, tabulis post dominos, id est, principes, comites & dynastas complures dominus de Stralenberch, ante Pincernam de Erbach, nominatur socius (d).

Superbius

<sup>(</sup>a) Peccavit prater alios hac in re Gudenus in suis personarum indicibus, multo alias studio corfect's, ubi v. g. Hirzbergensibus, Steinacensibus, Stralenbergensibus nostris dynastis non solum insimæ nobilitatis homines immiscuit, sed & ipsos ex dynastarum & dominorum classe submovit. Vid. sylloge diplom. Francos. 1728 edita.

<sup>(</sup>b) Vid. Descriptio nostra pagi Lobodun. vol. 1, pag. 221.

<sup>(</sup>c) Fuit post alios Heinricus miles de Bomirsheim burggravius in Stralenberg an. 1319. Vid. Reverendiff. Würdtweinii dioet. Mogunt. comment. v. pag. 57, ubi missam perpetuam in castro suo Bomirsheira decani & capituli ecclesiæ S. Barthol. Francosurt. consensu instituisse

<sup>(</sup>d) In Leibnitii eod. jur. gent. mantissa 11, pag. 97.

Superbius autem, quam eos decebat, cum Stralenbergenses nostri agerent, Palatinis Rheni comitibus, Rudosso & Ludovico fratribus, hanc & reliquas munitiones suas aperire coasti sunt an. Mccci; quam quidem aperturam subsecuta est venditio castri pariter ac oppidi Schriesheim an. Mcccxlvii; ut ab hoc tempore Stralenberga in Palatinorum principum potestate omnino esset, ac pars vidualitii constitueretur Elisabethæ, Ruperti regis Rom. conjugis, ita quidem, ut post ejus decessum Ottonis, siliorum natu minimi, cognomento Mosbacensis, esse juberetur (s). Idem castrum Otto fratri suo Stephano, Palatino-Simmerensis pariter & Bipontinæ stirpium austori, pro certa pecuniæ summa, an. Mccccxlviii (f), Stephanus biennio post silio suo natu secundo, Ludovico cognomento Nigro (g), reliquit.

Ludovico Nigro, patrueli quidem, at æmulo & hosti suo, Fridericus i elector armis eripuit mense Majo andi Mcccclxx, arcemque captam una cum subjacente oppido munimentis nudavit (h). Hæc satorum arcis, a trecentis jam annis desertæ, at in ruinis adhuc suis venerabilis, momenta sunt potiora. Videamus nunc dominantis olim in ea gentis, ac nomen inde trahentis, quantum quidem per illas superiorum temporum tenebras licet, originem, progressum, atque interitum. Id unicum hic addimus, Stralenbergam & Schrieshemium principalis in Suevia abbatiæ Elwangensis suisse seudem; id vero, quando & quomodo sactum sit, nobis mansisse incognitum (i). Primum, quod novimus, Sss3

<sup>&#</sup>x27; (e) Tolner hist. Palat. cod. diplom. pag. 155.

<sup>(</sup>f) Joannis animadvers. spec. 1, pag. 62.

<sup>(</sup>g) Ibidem pag. 63 fq.

<sup>· (</sup>h) Vid. Kremers geschichte Friedrichs I, vol. 1, pag. 433 sq.

<sup>(</sup>i) Elwacenses curiam & reliqua, quæ Schrieshemii habuerant, bona sua Schonaugiensi prope Heidelbergam monasterie vendiderunt an, 1456.

Docum.

hujus rei vestigium Cunradi Stralenbergii litteræ, quibus vineas quasdam Schrieshemii ab omni tributi onere liberas declaravit an. Mcclxxv, offerunt, quippe quas & venerabilis domini sui Cunradi abbatis de Elwangen sigillo munivisse legimus. Sed & proximos his Schauenburgenses dynastas eidem abbatiæ vinculo feudali obstrictos suisse, in gentis istius descriptione suo loco-docebimus.

## S. III.

Auctores gentis.

In Stralenbergiorum nobilium inquirens origines, cum Hirzbergensibus habuisse auctores gentis communes, facile animadvertit. Gente nimirum in duas abeunte stirpes, altera, sedem novam adepta, Stralenbergensis appellata est, altera vetustius Hirzbergæ nomen retinuit. Neque hujus tamen memoria annum Mcxlii superat. Tum vero Cunradus de Hirzberg in litteris sundationis monasterii Schonaugiensis post comitem Lausensem & Steinacenses fratres, ante Cunradum Sporo, liberos omnes, laudatur testis (k); idemque sexennio post donationi montis Hemingisberg ac decimæ in Lautenbach, Laurisham, conventui a Folcnando abbate sactæ, cum multis aliis nobilibus intersuit (1).

Fuere passim tum arces, tum familiæ hujus nominis generosæ; in quibus notissimi illi Nordgoviæ Boicæ comites, an. Mcccv jam extincti (m). Hirzberga nostra celso stratæ montanæ insra Stralenbergam & Schrieshemium monti prope Lutereshusium, ad cujus ditionem pertinet, imposita, quamvis a multis retro seculis deserta.

<sup>(</sup>k) In Gudeni sylloge diplom. pag. 5.

<sup>(1)</sup> Cod. diplom. Laurish. vol. I, pag. 251.

<sup>(</sup>m) De quibus egregie disseritur in Academiæ Elect. Boicæ comment. hist. nov. vol. 1, pag. 465. Alii minoris conditionis Hirzbergii floruerunt in Hassia, e quibus Fridericus & Richolfus fratres ab archiepiscopo Mogunt. in Ameneburg adsciti sunt castrenses an. 1315. Vid. Journis scriptor. rer. Mogunt. tom. 1, pag. 642.

deserta, priscum hodieque nomen retinet. Imagine cervi comites illi Nordgoviæ, cornu cervino dynastæ hi nostri Palatini in clipeis suis, insignium loco, uti voluerunt.

Conradus i de Hirzberg fratrem habuit Gerungum presbyterum, de quo traditum an. Mclii legimus, quod prædium suum in Hermensheim prope Neckeroviam Schonaviensi monasterio per manum fratsis sui Cunradi, hominis liberi de Hirzberg, contulerit (n). In duplici Henrici abbatis Laurisham, charta an. Mclxv idem Cunradus inter Billungum de Lindenvels & Blicgerum de Steinahe producitur testis (o).

Post plures alios dynastas postremi nominantur Heinricus de Stralinberg & Cunradus de Hirzberg, in diplomate Henrici vi imp. Schonaugiensi an. Mcxcvi (p), manisesto indicio, ipsos reliquis suisse juniores, Cunradi superioris haud dubie silios. Fraternitas hæc, Henrici Stralenbergensis & Cunradi Hirzbergensis, facile eruitur opera, quando seculi sequentis anno vigesimo Cunradum de Hirzberg & Cunradum de Stralenberg unius ejusdemque comitiæ & advocatiæ Schriesheimensis compossessor, immo & compatrueles diserte nuncupatos legimus (q).

In duas itaque stirpes, tam appellatione quam infignibus discretas, temporum illorum more, quo cum sede sæpissime nomen mutabatur, gens nobilissima discessit. Ceterum Heinricus de Strasinberg, ante an Mexe jam inter liberos (r), Cunradus autem de Hirzesberg an Mexei (s) in Schonaviensibus chartis comparent testes.

S. IV.

<sup>(</sup>n) Gadeni sylloge pag. 14.

<sup>~(</sup>o) Ibidem pag. 21 & 24.

<sup>(</sup>p) Ibidem pag. 46; adde pag. 40.

<sup>(</sup>q) Ibidem pag. 114 & 116.

<sup>(</sup>r) Ibidem pag. 37.

<sup>(</sup>s) Ibidem pag. 38.

# S. IV.

Henrici Stralenbergii filius itaque, Cunradi Hirzbergensis Cunrad. I. nepos fuit Cunradus, ut plurimum Stralenberger, nonnunquam de Stralenberg, semel de Hirzberg, dittus Stralenbergere cognominatus. Cum Cunrado de Hirzberg & compatruele ipsius Cunrado, qui dicitur der Stralenbergere, advocatis villæ Schriesheim, Christianus abbas Schonaugiensis an. Mccxx transegit de juribus comitiæ & advocatiæ in bonis suis ibidem sitis, ita quidem, ut alia libera pronuntiarentur, alia juribus istis obnoxia (t). Docum. In diplomate regio Henrici vii an. Mccxxiii inter testes liberos num. I. C. dir Stralenbergere cum patruo ejusdem; legitur. Biennio post inter Schonaugiensem abbatiam & villanos in Sassenheim trans-Num. 11. actum est de juribus in Marpach, testibus Gerhardo de Scowenburc, Cunrado Stralenbergere, Merkelino de Hirzbert &c. Lunradus & Blickerus germani de Steina, Chunradus Stralenbergere, Eberhardus de Bruch, Chunradus de Chiricheim &c. traditioni bonorum Num. 111. in Sunthofen & in Oppavia Schonaugiensi monasterio per Ludovicum electorem Palat, factæ an. Mccxxvii Heidelbergæ interfuerunt. Idem Cunradus distus de Stralinberg litem de silva juxta claustrum Schonaugiense cum Schriesheimensibus subortam amice composuit an. Mccxxxi (u), novennioque post monasterio huic census quoscunque ex bonis, donationis, emtionis, permutationis titulo in Schriesheim conquisitis, ipsi propter advocatiam debitos, plane

s. v.

remissit (x).

<sup>(</sup>t) Gudenus 1. c. pag. 116 sqq.

<sup>( # )</sup> Ibidem pag. 174 fq.

<sup>(</sup>x) Ibidem pag. 195.

**g**. v.

Cunradi hujus filii, HEINRICUS, CURRADUS & Eberhardus EBERMARDUS, domini de Stralenberg, un. Mcce confeniu matris & Henric. fuze quasdam Schonaugieusium videas a precarize aliisque dominii oneribus exemta esse jusserunt, acceptis vicissim duobus talentis cum dimidio (y). Eberhardus, fratrum natu minimus, ad primarios cum Spirensis tum Wormatiensis ecclesiarum honores paulatim evectus est. In charta Spirensi, de jure patronatus ecclesia in Rode (Barbekoth) die nativitatis b. Marize virg. an. Mcclxxvsi scripta, Eberhardus de Stralenberg scholasticus Spirensis occurnt causæ hujus arbiter (2). In litteris autem venditionis castri Lindenfels, Kal. Maj. an. Mcclxxviii peractæ, testium primus occurrit Eberhardus de Stralenberch præpositus Nuhusensis. In crastino conversionis S. Pauli an. Mcclxxxiv abbatiæ Schonaugiensi molendinum in civitate Lautenburg (Ladenberg) venditum est ea lege, ut Eberhardo disto de Stralenberg præposito Nuhusensi sex maltra tritici, totidemque siliginis quotannis inde præstarentur (a). In Necrologio majoris ecclesiæ Spirensis ad diem xvi Kal. Dec. annotatum legimus: "An. Mccxciv Eberhardus de Stralenberg "scholasticus noster & electus Wormaciensis obiit. " Electus nimirum fuit episcopus Wormatiensis an, Mccxci, testante Schannato (b), qui brevem brevis regiminis ejus historiam habet, atque in Schonaugiensis monasterii ecclesia sepultum esse tradit. charta anni Mcccviii, qua fanctimoniales horti b. Marize prope Wormatiam

Vol. V. Hift.

<sup>(</sup>y) Gudesus 1. c. pag. 207 fq.

<sup>(</sup>z) Vid. Würdtwein subsid. diplom. tom. v, pag. 327.

<sup>(</sup>a) Ex tabulario administrat. eccles. Heidelberg.

<sup>(</sup>b) Historiae Wormat. episcopatus tom. 1, pag. 385.

Wormatiam Sigeloni de Karlebach, ecclesiæ Nuhusensis scolastico, reditus annuos siliginis assignarunt, inter defunctos, pro quibus anniversarium esset habendum, Eberhardus de Stralinberc, episcopus Wormat, & præpositus Nuhusensis commemoratur (c).

Postquam Heinricus & Cumradus, nobiles de Stralinberg, an. Mcclii Schonaugiensibus novam Schrieshemii libertatem concessissent (d), biennioque post sorori suze Liebz, ut agros & vineas ibidem sitas eidem cœnobio donaret, permisssent (e), nulla porro Heinrici hujus, quantum nobis scire licuit, inter vivos memoria recurrit. Przeter Liebam istam fratribus his sororem addimus Christin Am, Hermanno de Rietberg an. Mcclvi nuptam, teste charta ex autographo inferius producenda.

Docum. num. 1v.

## S. VI.

vineam Schrieshemii in via tendente versus Hirzberg & molendinum, annuente Eberhardo fratre, canonico tum Spirensi, Schonaugiensi monasterio contulit (f). Biennio post Cunradus nobilis de Stralenberg sideli suo, Cunrado de Husen, Heinrici de Weissach in seudo successori, indussit, ut partem decimæ in Oewishemio inseriori Mulbronnensi abbatiæ dono traderet (g). Ita quoque Conradus miles de Hevingen, Reinhardi, Rudegeri

<sup>(</sup>c) Ex autographo tabularii administrat. eccles. Heidelbergensis.

<sup>(</sup>d) Gudenus 1. c. pag. 213. Autographum adhuc Heidelbergæ fervatur cum appenso sigillo minore triangulari, quo jaculum, Stralenbergensium insigne, in angulum superiorem dextrum conversum repræsentatur.

<sup>(\*)</sup> Ibidem pag. 219.

<sup>(</sup>f) Ibidem pag. 245 fq.

<sup>(</sup>g) Vid. cel. Sattleri, archivarii Wirtenberg. libellus novissime editus:
som kessler - oder kaltschmids-schuze älterer zeiten pag. xviii.

& Cunradi filiorum suorum consensu, partem decimæ vini in eadem villa Owensheim monasterio prædicto vendidit an. McclxxxIII, impetrata ad hoc licentia nobilis domini sui C. de Stralenberg & filiorum suorum, quibus vicissim curiam suam in Hirslanden, ditionis Wirtenbergicæ ac præfecturæ Leonbergensis vico, in seudum obtulit (h). Habemus hic liberalitatis Conradi nostri in monachos Schonavienses ac Mulbronnenses documenta repetita: major fuit in moniales S. Lamperti prope Neostadium ad Hartam, quippe guibus non tantum immunitatem plenariam in villa Schaurnheim, Docum. ubi curiam possidebant, an Mcclxvi largitus est, consentiente Marquardo milite de Frisenheim, vasallo suo, advocatiæ ac dominii loci istius possessore; sed & vicum ipsum an. Mcclxxxi, concurrente iterum secum Marquardo isto, largissime donavit, Num. vis. acceptis tamen, quæ Marquardus vicissim in feudum obtulit. prædiis ejus allodialibus in Ulvensheim (hodie Ilvesheim) ad Nicrum.

Memorabile valde instrumentum est hac de re confectum, propter idioma Teutonicum, quod illa ætate in tabulis publicis • vix ac ne vix quidem fuerat admissum, Latino sermone in civilibus pariter & ecclesiasticis rebus dominatum exercente. Ceterum Conradus noster eodem anno, 1v Kal. Junii, cum Heinrico de Hirzberg fidejussorem se dari passus est Ottonis nobilis de Bruchsella, quum hic bona sua in Joehlingen majori ecclesiæ Spirensi vendidit. Vitam autem ultra mensem Januarii anni Mcclxxxiv non protraxisse Conradum, ex litteris constat, quibus Agnes relitta C. de Stralinberg pro anniversario mariti sui, tertia die aute Num. vist. festum purificationis b. Mariæ quotannis habendum, bona quædam in Luzelnsassinheim & Hohinsassenheim monasterio Schonaviensi legavit, datis in crastino dicti festi & anni, non sine Conradi filii, ceterorumque liberorum fuorum confenfu. Agnetem hanc viduam. Ttt 2 numerofæ

<sup>(</sup>h) Sattlerus 1. c. pag. xix. Data est charta xiii Kal. Marcii an. 1283, non 1280, util, c, scriptum legitur,

numerose sobolis matrem, seculi sequentis vidisse initia, ex iis, quæ mox dicenda sunt, palam siet. Vel ex Grumbacensi, vel Frankensteinensi gente nobili oriundam suisse, Conradi & Friderici, siliorum ejus, tabulæ infra producendæ, ubi Henricum de Grumbach & Johannem de Frankenstein consanguineos suos appellant, nobis persuadent.

# S. VII.

Conradus III & fratres.

CONRADUS III, Conradi II & Agnetis filius natu maximus, fratres, uti mox videbimus, habuit duos, totidemque, quas novimus, sorores. Eodem, quo pater obierat, anno, xII Kal. Jun. litteris Heinrici de Hirzperch & Irmgardis conjugum, Heinrici filii eorum, Eberhardi pincernæ de Welresawe & Juttæ ipsius uxoris, Heinrici Hirzbergensis filiæ, Ludovico Palatino, Bavariæ duci, fidei causa datis, post Eberhardum de Stralnberch, præpositum Nuhusensem, Johannem de Metis, Eberhardum Pincernam de Erbach & Marchardum de Hirzberch sigillum suum equestre appendit Cunradus de Stralnberg, ætate scilicet reliquis inserior. Triennio post eidem Ludovico duci bona sua in Ulvensheim, a patre primum acquisita, & ad satisfaciendum eis, quibus damna intulerat, Schonaugiensi præsertim monasterio, destinata, resignavit,

Docum. num. 1x.

Anno Mccxci, proxima die post S. Bonisacii, Cunradus & FRIDERICUS fratres decimas suas & curiam in Perghaim, inferto pridem civitati Heidelbergensi vico, Palatinis quoque vendiderunt; ubi pro sororibus suis, Elisabetha de Neisen, & Lisa de Kirkel, simul spoponderunt (i).

ac feudi castrentis nomine possidenda ab eo recepit.

Fridericus

<sup>(</sup>i) "Wir Chunrat vnd Friderich von Stralinberch - - follen auch schaf"fen, daz unser swester Eistet von Neisen und Leise von Cherkil daz
"vorgenant gut ausgeben - - - ob ich Friderich zu minen tagen nicht
"chomen bin, swenne ich danne zu minen tagen chum, so sol ich
"dazelbe tan, daz ich izo getan han... Daz geschach zu Perghaim &c.
Appendet sigillum equestre Cunnadi domini de Stralinbera.

Fridericus tum, ad legitimam sua alienandi ætatem nondum progressus, hunc venditionis actum, ubi major annis fuerit, itesare promisit. Elisabethæ maritum propius declarant instrumenta alibi edita, quibus nobilis vir Rudolfus de Niffen & venerabilis matrona Elisabeth de Stralenberg, conjux ejus, jus suum patronatus ecclesiæ in Gigelingen (hodie Güglingen, ducatus Wirtenbergici ad Zabernam oppido) Wormatiensis diœcesis, priori & conventui sepulcri Domini extra muros Spiræ contulerunt seria vi ante Dominicam Oculi an. Mccxcv; quam quidem donationem Conradus quoque de Stralenberg, Elisabethæ frater, brevi post ratam & gratam habuit (k).

Dominos de Kirkel reditu quodam vini prope Schrieshemium usque ad an. McccxLv11, quo Stralenberga vendità est, gavisos esse, infra docebimus.

Quidquid juris in Perghaim Agneti dominæ de Stralinberch vel ex parte mariti sui defuncti, vel ex parte Cunradi filii sui competebat, ipsa quoque Palatinis dimisit (1).

Chunradus & Fridericus fratres de Stralnberch eidem Ludovico duci an. Mccxcı montem supra Hohensasenhaim pro se & fratre suo Rennewardo, tunc absente, tradiderunt, ea lege, Docum. ut in feudum hereditarium sibi redderetur una cum dimidia mi- num. x.

Ttt 3 neræ

<sup>(1)</sup> In Crusii annal. Suev. part. 111, lib. 111, cap. x11, pag. 180. De Rudolfo Nifensi & uxore ejus Elisabetha Stralenbergensi plura habet cl. Sattler in historia Würtenberg. sub comitibus vol. 11 probat. pag. 56 fq.

<sup>(1)</sup> Primit. actor. in causa Aurel. continuat. pag. 64, & Chlingensperg. Process. historico-jurid. in causa successionis Palat. pag. 91, ubi vero pro Burckheim & Bergken legendum eft Bergheim sive Perghaim. Rectius habetur in Tolneri additionibus ad hift. Palat. "Ich Agnes ,, die frowe von Stralinberch verzihe auf alles das recht, daz ich het , an dem zehnden, an dem hofe u. an den zinsen zu Perghaim von ", morgengabe, von widem oder von widerlegunge, das mir min wirt ", selige oder min sun daran gemachet heten &c. Dat. Perghaim an , dem nehsten tage nach S. Bonifacien tage 1291.,

neræ auri, argenti & alius cujuscunque metalli parte in eodem monte (m). Testis lujus rei primarius suit Eberhardus, ipsorum patruus, præpolitus tum Novæ domus prope Wormatiam, qui & iple cum Heinrico de Grumbach, plebano Bacheracenfi, & Johanne nobili viro de Frankenstein, Stralenbergiorum nostrorum consanguineis, uti scribuntur, sigillum chartanappendit.

Fideli suo, Cunrado de Stralenberch, viro nobili, centum libras Hall, pro militia anni præteriti, tantumque pro ope denuo ferenda deberi Ludovicus Severus sub finem mensis Maji an, Mccxcii professus est, assgnans ei reditus annuos viginti librarum, ex

precaria civitatis Heidelbergensis percipiendas.

In crastino Dionysii an. Mccxcvi Cunradus nobilis de Stralenberch bona monasterii Mulbronnensis in Oewishemio inferiori ab omni exactione libera declaravit; nec non Conrado Storrio, armigero & vasallo suo, ut agros & vineas quasdam ejusdem loci eidem donaret cœnobio, permisit (\*).

# S. VIII.

Conradi III

Vixerat Conradus 111 in matrimonio cum Sophia quadam, uxor & filii. quæ vidua facta an. Mcccı mense Novembri (o) una cum filiis fuis, Rennewarto & Conrado, Rudolfi & Ludovici, comitum Palatinorum Rheni, ducumque Bavarize, gratiam ut sibi reconciliarent, munitiones suas Stralenberg, Schriesheim & Wal-

deck

<sup>(</sup>m) In Annal. Colmar. ad an. 1292 legitur: "Minera auri apud Hei-"delberg invenitur." Quibus verbis hanc ipsam prope Sachsenhemium postrum aurifodinam indigitari credibile est. Argentisodinas non tantum Sachsenhemii, sed & Schrieshemii produnt acta seculi xyx Palatina.

<sup>(\*)</sup> Sattler in libello supra allegato pag. xix.

<sup>(</sup>o) Dat. Heydelberg da man zalt von Crifts geburt druzehenhundert jare in dem nehsten jare an dem achten tage sant Martins der ein bischoff was.

deck principibus his fratribus apertas esse voluerunt contra quosvis ipforum hostes, exceptis tantum rege vel imperatore; dein Hohenloicis, Schelklingiis, Vaihingensi Friderico & Hirsutis comitibus, nec non Rennewarto & Friderico Stralenbergiis, consanguineis suis (vettern), Rennewarti 1 haud dubie filiis, atque Engelharto Pincerna de Erbach. Provisum simul aviæ suze, Agnetis, securitati & commodis. Sophize matris sigillo Rennewartus suum addidit pro se & fratribus suis, proprio sigillo carentibus (p). Habuit autem, præfer Conradum, alium fratrem, THEOBALDUM nomine. Nam octennio post Rennevardus, Cun- Docum. radus & Theobaldus fratres de Stralenberg una cum domina & matre fua Sophia Conradi, avi fui, de bonorum abbatize Schonaviensis in Schriesheim sitorum libertate plenaria litteras validas agnoverunt, & acceptis septuaginta libris Hall. denuo confirmarunt. Neque tum Conradus & Theobaldus proprio figillo gaudebant. De Conrado altum posthæc silentium.

Theobaldus vero an. Mcccxxiv, una cum patruo suo Friderico, canonicus ecclesiæ Spirensis suit, teste alia compositionis cum monasterio Elwacensi charta, quam infra producimus. Ren- Num. x11. newartus tunc, alterius patrui fui cognominis exemplum secutus, in remotas, nescio quas, regiones abierat, curamque domus fuæ fratri juniori commiserat.

Patet ex hisce, Rennewartum 11, Conradi 111 filium, dynastia Stralenbergensi solum compotem suisse, adeoque accipienda de ipso esse, non de patrueli ejus, Rennewarto III, quæ referenda nobis supersunt ex tabulis publicis.

## S. IX.

Jam an. Mcccxiv, pridie idus Sept. a Ludovico Bavaro, in Rennwart II. regem Romanorum propediem eligendo, Petro archiepisc. Mogunt. Rennewartus

<sup>(</sup>p) .. Wir Sophye . . und ich Rennwart fur mich und myn bruder, die , insigele nicht habent, haben gelegt unser insigel an diesen brief.,

Rennewartus noster cum multis aliis viris nobilibus datus est fidejussor (q). Anno sequenti post varias, quas cum ecclesia Wormatiensi de finibus, juribusque aliis habuerat, lites cum Emmerico episcopo per arbitros reconciliatus, simulque episcopi castrensem in Ladenburg, ubi cæsareo sudæorum vestigali gaudebat, se fieri passus est (r). Similis compositio octennio post, mense Aug. per alios arbitros, in quibus fuit Ulricus dominus de Bickenbach, coaluit Heiligenstadii Moguntinum inter archipræsulem, Matthiam, & Reinwardum de Stralenberg, quem ille, positis inimicitiis, castrensem in arce Schauenburg prope Dossenhemium suscepit, sibique jus aperturæ in Stralenberg, Waldeck & Schriesheim, Palatinis Rheni comitibus jam debitum, obtinuit (s), annuente nimirum & favente Moguntinis Ludovico imperatore, de quo fratrem fuum Rudolfum, filiosque ejus durius, quam fas erat, habuisse constat. Jure tamen hoc aperturæ Rennewartus erga episcopum Wormatiensem & abbatem Elwangensem, dominos nimirum suos directos, Hohenloicos porro comites, Cunradum Pincernam Erbacensem & inptimis Ludovicum regem Romanorum, Palatinatu Rheni tum omnino potitum, abuti Moguntinos noluit. Partem castri montisque Hirzberg Balduinus, archiepiscopus Trevirenfis & ecclefiæ Moguntinenfis administrator, eb eodem Reinwardo domino de Stralenberg quinquaginta librarum Hall. pretio coemit die S. Cæciliæ an. Mcccxxxx, adhibitis Conrado Pincerna de Erbach & Hartungo de Cronenberg testibus (1). Rei familiaris parum studiosum hæc arguunt; magisque probant subsecuta ipsius caftri

<sup>(</sup>q) Ap. Guden. cod. diplom. Mogunt. vol. 111, pag. 103, ubi nomen Bennward vitiosum.

<sup>(</sup>r) Tabulas hac de re vernacule exaratas edidit Schanuatus hist. Worm. cod. probat. pag. 164.

<sup>(</sup>s) Vid. Joannis feriptor. rer. Mogunt. tom. 1, pag. 646.

<sup>(</sup>t) Ibidem pag. 653.

castri Stralenberg & oppidi Schriesheim oppigneratio, venditio. Oppigneraverat ea Rennewartus Hartmanno de Cronberg, e cujus manibus ut redimerentur, Rupertus i Palatinus octo millia librarum Hall. per suos Heidelbergæ & Alceiæ præsectos numerari cutavit an. Mcccxlii, venditionis plenariæ quinto post anno sactæ præsudium. Rennewartus nimirum & silius ejus Sysridus die nativitatis b. Virginis an. Mcccxlvii castrum & oppidum istud suum eldem Ruperto seniori cum omni jure, ipsoque vini censu, quo tum Rennewarti soror & dominus de Kirkel, dum victuri essent, fruebantur, vendiderunt, servata tantum Rennewarto dimidia castri & oppidi parte ad usumsructum (u).

Quæritur de Rennewarti sorore, quænam suerit & quodnam ejus nomen? In Jo. Jacobi Luckii opere mst. genealogico-herald. quod in tabulario civitatis Argentinensis asservatur, Agnes de Stralenberg, Johannis de Frankenstein vidua, Friderici de Stralenberg consanguimea, ad an. Mcccxxix adducitur (x). Rennewarti 11 an 111 soror suerit Margaretha de Stralenberg, abbatissa Seligenthalensis an. Mccclvii & Mccclxviii (y), id non liquet.

Arci nunc suæ Stralenberg Rupertus viros militares datis feudis imposuit custodes, in quibus Henricum de Erlenkeim seniorem tali stipendio conductum an. Mccc. reperio.

#### **S.** X.

Rennewartum interea rebus humanis valedixisse, relicto Sy-Sifridus.

FRIDO filio & herede, quem cum patre Stralenbergam & Schrieshemium

Vol. V. Hift.

<sup>(</sup>u) In primit. actor. compromissi Francosurt. in causa Aurel. psg. 148
Rudolpho 11 electori Palat. hæc tribuitur acquisitio, male.

<sup>(</sup>x) His nimirum verbis: "Agnes von Stralenberg weiland Joanns von "Frankenstein eheliche hausfrau, Fridrich von Frankenst. ihr schwager, Fridrich von Stralenb. Fr. Agnesen vetter.

<sup>(</sup>y) Teste Val. Ferd. de Gudenus in cod. diplom. vol. 111, pag. 664.

hemium vendidisse diximus, ex Sysridi hujus chartis an Mccciv die Veneris post D. Catharinæ, & an. Mccclvi die purificationis b. Mariæ datis elucet. Altera villas quinque ad castrum Waldeck Docum. num. x111. spectantes, quas ipsius noverca, Catharina de Hohenhuse, ut vidua tenuerat, Henrico de Erlikeim juniori oppigneravit; altera vero cenfum vini se accepisse testatus est a Rupertis Palatinis, patruo & nepote, pro se & heredibus suis, ut feudum abbatiæ Elwangenss. quoties lex & confuetudo feudalis postulaverit, nomine inforum reciperent (2). Suscepto eodem onere, castrum Waldeck in silva Odonica (a) cum quinque vicis, ecclesiæ Wormatiensis seudum, Ruperto seniori, electori Palatino, mense Nov. an. Mcccevii vendidit, przefentibus Conradis Pincernis de Erbach, patre & filio, quibus Sifridus nuncupatur avunculus (b); necessitudinis per seminas contractæ nota. Anno sequenti Hermannum de Zuttem, armigerum, ab omni clientela, qua fibi obstrictus fuerat, liberum effe justit (6), ac decennio post dominium suunr directum in castis & vicis Sickingen, Flehingen & Gunthburen (hodie Gimpern) Num. xxv. eidem Ruperto, cui castrum Waldeck & Stralenbergam vendide-

rat, cum omni suo in iis jure vendidit. Venditionis, resignationis, an alio quo pacto jurisdictionem in Alfatiæ & Brisgoviæ ahenarios, feudum Palatinum, Sysridus amiserit, non liquet. Stralenbergios autem isto seudo munitos ante Ratsamhusios (d), qui hodieque eo gaudent, hosque an. Mccclx1 primum investitos suisse constat (s).

Eodem

<sup>(</sup>z) "Ich Syfrid genannt von Stralenberg hern Rennewarts sel. sone "von Stralenberg &c.,

<sup>(</sup>a) Aliud ejusdem nominis castrum situm est in pago Hundsruck, unde equestris Boosiorum samilia cognomen trahit.

<sup>(</sup>b) "Durch bete willen unfers lieben cheims Syfrids von Stralenberg."

<sup>(</sup>c) Sattler I. c. pag. XIX fq.

<sup>(</sup>d) Vid. Kremers geschichte des Rhein. Franz. pag. 204.

<sup>(</sup>s) Tefte Schoepflino Alfat. illustr. vol. 11, pag. 713.

Eodem hoc anno Heinricus Hornbach, eques de Erlekeim, reditus suos in Luzelsassenheim Conrado Landschadio, vicedomino Neostadiensi, cum consensu Sifridi de Stralenberg, domini directi, oppigneravit (f).

#### S. XI.

Syfrido fratrem fuisse Johannem, ipsi superstitem, ut cre- Johannes damus, inducunt nos litteræ Syfridi abbatis Elwang, an. Mccecviii die Dominica post S. Bartholomæi datæ, quibus castri Stralenberg a Remewardo Palatinis venditi & post ipsum a filio ejus Johanne (omissa plane Sysridi mentione) vasallorum more in seudum requisiti historiam exponit (g). Johannis hujus, jam tum defuncti, uxorem, Adelheidem comitissam de Zolre, instrumentum ipsius Adelheidis prodit, quo homines proprios a marito sibi relictos Ottoni Mosbacensi, Palatino Rheni comiti, dynastiæ Stralenbergensis tunc possessori, feria secunda post festum S. Luciæ virginis an. Mcccxv adscripsit. Zolrenses olim comites nostris in oris si non inquilinos, prædiorum faltem possessores fuisse, ex instrumento an. Mccxxxvi, quo C. abbas Augiensis (Reichenau) prædium & jus patronatus ecclesiæ in Meckinheim, juris Palatini in præfectura Neostad. vico majori, capitulo majori Spirensi donavit, elucet, quippe comitem de Zolre id feudali jure tenuisse, tuncque in manus abbatis resignasse scribitur (h).

Denique Elisabetham de Stralenberg, monasterii Coronze b. Marize, ordinis Cisterciensium prope Oppenhemium abbatissam, quam Sifridi & Johannis sororem fuisse conjicimus, acta ·Uuu 2

(f) Litteras hac de re vid. in Gudeni cod. diplom. tom. v, p. 645-647.

<sup>(</sup>g),, Als Ruprecht der elter sel... Stralenberg - - umb den edlen "Renneward von Stralenb. selig erblich kaufft hat . . u. doch der vor-", genannt Rennewart und nach ime Johann von Stralenberg sine sone ", die vorgen. herschafft vermannten &c.,,

<sup>(</sup>h) Charta edita est in Wilrdtwein. subsid. diplom. tom. v, pag. 283.

hujus monasterii Heidelbergæ asservata produnt; secundum quæ Hermannus, Godsridi Carnificis, presbyteri olim Oppinheimensis, silius, die zv Februarii an. Mcccxcv in choro illius ecclesiæ coram Elisabetha abbatissa, Catharina de Nagheim priorissa, Nesa de Flersheim olim abbatissa, Erlinde de Wunnenberg cantrice, Alheide de Nagheim & Juleta dicta Reysen, capitulum repræsentantibus, testamentum suum facturus comparuit. Quadriennio post, ultima die Septembris, eadem Elisabetha de Stralenberg abbatissa & Catharina de Nagheim priorissa sundationem novi altaris & capellaniæ in monasterio suo per Jacobum Crug, ecclesiæ collegiatæ S. Catharinæ in Oppenheim sactam, ratam & gratam habuerunt.

Jo. Maximilianum Humbrachtum (i) stemma Stralenbergense longe aliter ordinantem, si audias, Johannes ille neque Rennewardi silius, neque Sysridi frater, sed Friderici, fratris Rennewardi, nepos suit. Ex eodem Humbrachto Sysridus, Rennewardi silius, masculam prolem, Hertwigum & Weizium, inaudita prius in Stralenbergensibus nomina, reliquit, gentis quantumvis jam debilitatæ statores, & apud Francosurtenses, ubi Stralenbergeri usque ad annum seculi superioris tricesimum sextum viguisse idem Humbrachtus, Annæ Margarethæ de Stralenberg silius, docet, propagatores novos; cujus rei sides per nos liceat esse penes austorem.

#### S. XII.

Infignia gentis.

Infignia gentis ex sigillis tam equestribus, nobilitati superiori propriis, quam ex minoribus perspicimus, telum vel jaculum, eadem, qua sulgur depingi solet, forma (k); id quod ipsum a sulmine

<sup>(</sup>i) In libro: Hoechste zierde des Teutschen adels &c. fol. 265.

<sup>(</sup>k) Sigillum equeftre Conradi III de Stralenberg in figillorum tab. II, fupra ad pag. 412 produximus. In figillo matris ejus Agnetis an. 1291 fiat figura muliebris, dextra fcutum Stralenbergense tenens ad pedes. In perigraphe legitur: S. AGNETIS DOMINE DE STRALINBERG.

## cum, ad Vol. V. Hist. pag. 524.

GERUNGUS presbyter, 1152.

erg,

EBERHARDUS de Hirzberg, canonicus Spirensis, 1200 - 1216.

Hirzberg, compatruelis Conradi dicti Stralenberger, 1220. propagator stirpis Hirzbergensis.

50. Canonicus Spirentis, 1263. fenfis 1277. Epifcopus fis, 1291 + 1294. CHRISTINA, uxor Hermanni de Rietberg, 1256.

LIERA, 1254.

EWARTUS, 1291. ELISABETHA, uxor Rudolfi de Neiffen, 1291 - 1295. LEISE, uxor Joannis domini de Kirkel, 1291.

ENNEWARTUS III,
1301.

FRIDERICUS, 1301 - 1329. MARGARETHA, abbatissa in Seligenthal, 1357, 1368.

leidis de

ELISABETHA de Stralenberg, abbatissa monasterii Coronæ S. Mariæ ordinis Cisterciensis prope Oppenheim, 1395 & 1399.

×

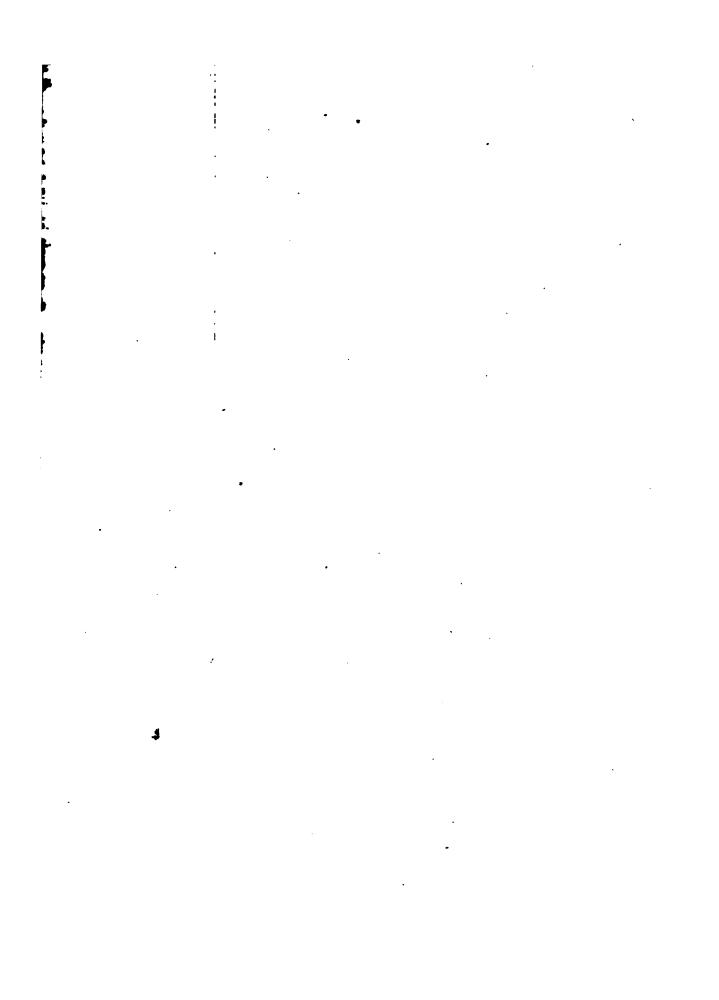

fulmine mutuatum arcis Stralenberg nomen, adeoque infignia hæc æquivoca fuisse, indicat. Humbrachtus vetus scutum, fulmen rubeum in campo aureo oblique directum sistens (1), mutatum ita esse a Sifrido, patrimonii sui dissipatore, refert, ut clipeus fascia rubea medius secaretur, superne duo fulmina verticaliter, inferne unum tantum habens; quo sane infigni Stralenbergeri Francofurtenses usi sunt. Schrieshemium oppidum, Stralenbergensis dynastiæ olim caput, in sigillo suo jacula duo decussatim posita adhuc retinet, imposito leone coronato, dominii Palatini additamento,

#### DOCUMENTA.

Heinrici VII regis Rom, privilegium pro monasterio Schonaugienst an, MCCXXIII datum, & a Ludovico II comite Palatino Rheni confirmatum an. MCCXCI.

Nos Lodwicus Dei gracia comes Palatinus Reni dux Bawarie Ex autogr. notum facimus presentium inspectoribus universis, quod ad instantiam virorum religiosorum domini Johannis venerabilis abbatis, & conventus fratrum monasterii Schonaugiensis Cisterciensis ordinis, Wormaciensis dyocesis instrumentum sive litteras dive tecordacionis domini Heinrici quondam incliti Rom. regis, non abolitas, non concellatas, nec vitiatas in aliqua parte fui vidimus, legimus, & tractavimus, & in perennem rei memoriam de verbo ad verbum in hanc publicam formam redigi mandavimus, habituras per hoc parem vim, & auctoritatem publici instrumenti. Cuius instrumenti sive litterarum continentia talis est.

Uuu a

HEIN-

<sup>(1)</sup> Ein rother strahl im guldnen feld schräg gestellt.

HEINRICUS septimus divina favente gratia Romanorum rex & semper Augustus in perpetuum. Regie serenitatis interest maxime personas illas, & earum possessiones contueri, quibus pre ceteris noverint Domino devotius famulari, ea propter constare volumus universis, quod Margwardus dapifer de Anevilre, & filius ejusdem Theodericus infeodati fuerant ab avo, & domino nostro Heinrico imperatore, ac patruo nostro Ph. rege felicis memorie beneficio quodam in Sassenheim, & in Luttershusen circa Berstraziam sito, apud easdem autem villas fratres Schonaugienses Cisterciensis ordinis Wormaciensis dyocesis curiam Marpach dictam, cum vineis & agris attinentibus possidere noscuntur, de quibus utpote libera proprietate semper habitis, nulli aliquando vel exactionem aliquam, vel pensionem advocatitiam exhibuerunt, nec exhibere debuerunt. Verum quia id etiam nobis legitimis, tam ipforum quam vicinorum affercionibus constitit evidentius, volentes eisdem fratribus tam illa quam alia quecunque a progenitoribus nostris habita, confovere pariter & ampliare. Mandamus, atque sub obtentu gratie nostre distincte precipimus omnibus ad quos idem beneficium devolutum fuerit, ne ipsi occasione aliqua fratres predictos in curia Marpach prenotata, & possessionibus attinentibus, per exactionem, vel jus aliquod ibi requirendum inquietare presumant, verum tam hic quam alibi omnimoda tranquillitate in suis habita communibus quoque civium pascuis, aquis, pratis, silvis, ac ceteris communitatibus sicut hactenus extiterunt, fic & ammodo multo magis participes existant. Quod si quis huic nostro mandato contraire, & prædictorum fratrum libertatem infirmare presumpserit, nostre se noverit severitatis offensa puniendum. Datum Stalbuhel in generali placito coram nobis ibidem habito. Anno videlicet incarnationis Dni. M. cc. xxIII. Testibus hiis presentibus. C. cancellario Spirensi ac Meten. ep. C. abbate Laurensi, C. preposito Spiren. L. Palat. com. Reni, ac duce Bawarie. H. marcgravio de Baden. C. comite Silvestri. G. com. de Dysse. G. com. de Schowenburch. Liberis vero. G. de Bickenbach. C. de Steina.

Steina. B. de Harphinberch. C. dir Stralenbergere cum patruo ejusdem. C. dicto R. de Eschenbruken. S. de Bruch. Ministerialibus autem M. & F. de Hirzisperc. H. Advocato. G. de Lobdenburch. D. Mulich. G. & O. de Schowenburch. A. Geilinch. H. de Cunigren. C. de Wormacia filio Aleri, & quam pluribus aliis comprovincialibus.

Et licet curia eadem in Marchpach cum hiis que sibi tunc temporis attinebant, non fuerit nobis ficut nec adhuc est, aut verius nostris progenitoribus alicujus peticionis obnoxia, tamen quia idem monasterium successu temporis per emptiones, oblationes, sive largitiones fidelium aut alios modos legitimos, boná & possessiones nobis ad petitiones obligata obtinuit in eisdem partibus, & deservire, sive adherere statuit curie memorate, & ex hoc idem monasterium frequenter onerabatur plus debito in petitionibus de bonis hujusmodi colligendis, ad qualequale relevamen ipsorum de bonis premissis petitionalibus que postmodum accesserunt, contenti stare volumus decem urnis vini nobis aut heredibus nostris exinde annis fingulis persolvendis, residuum proanime nostre, & ipsorum progenitorum nostrorum remedio perpetuo remittentes. Predicti tamen abbas & conventus ad hoc se nomine suo. & ipsius sui monasterii obligarunt, quod deinceps non comparent nec acquirant bona aliqua in eadem vicinia exqua nobis vel ipsis nostris heredibus petitio debeatur, absque nostri licentia speciali. In cujus rei testimonium presentes damus figilli nostri robore communitas. Datum in Heidelberch, Dni. M. cc. nonagesimo primo. x11, Kalend. Septembris.

NB. Appendet figillum equestre Ludovici ducis valde mutilum, im quo tamen clipeus cum leone Palatino pestoralis adhuc conficuus est.

II.

Transactio inter abbatiam Schonaugiensem & villanos in Sassenheim an. MCCXXV.

Ex autogr.

La nomine sancte & individue Trinitatis amen. Burchardus dictus Cantor Nove domus apud Wormaciam vicem gerens prepofiti. Vniversis hoc scriptum intuentibus in perpetuum. Que geruntur in tempore, ne cum tempore dilabantur, litterarum debent memoria perennari. Unde in his simplicitati Deo famulantium contra feculares providendo posterorum memorie duximus commendandum quod villani in Sassenheim de sua benignitate erga fratres Sconaug, habita eis licentiare curarunt, quod ipsos in vindemiandis vineis eorum in Marpach ad custodis officium pertinentibus de cetero possunt provenire nullum a successoribus ipsorum fuper hoc impedimentum habituri. Ipsi enim fratres presati pro habundantiori cautela & eorundem villanorum devotione eis exhibita de mera voluntate eis providerunt quoad indumenta unius facerdotis. Ut igitur id ratum permaneat & inconvulsum, testibus subscriptis duximus confirmandum in sepe dicta ecclesia. Heinrico Priore. Walthero cell. Theodorico infirmario, Cunrado custode, fratre Burkardo in Marpach. Heinrico in Scarra. Ruperto & aliis viris honestis. Domino GERHARDO de Scowenburc. CUNRADO Stralenbergere. Merkelino de Hirzberc & fratre suo Bertholdo. Ludewico Advocato. Cunrado filio ejusdem. Sigewino Cunrado Wolhoch. Bertholdo sculteto. Markolfo sculteto & Giselhero filio ejus &c. Acta sunt hec anno incarnat. Dni. M. cc. xxv. regnante illustri Romanorum rege HEINRICO feptimo.

#### III.

Inftrumentum Ludovici I Palatini Rheni comitis de variis donis in abbatiam Schonaug. collatis an. MCCXXVII.

JUDEWICUS Dei gra, Palatinus comes Rheni.... omnibus Ex autogr. hujus pagine inspectoribus . . . . . . . . . . . . Heilicha uxor ejus accedente benivolo liberorum suorum consensu omnia predia sua in Sunthofen, aquas, prata. curtes . . . vendiderint. excepta area quam de ipso D. tenet in beneficio Folmar .... Idem D. & prenominata uxor ejus ac eorum liberi communicata manu eadem predia contradiderunt in manus Dom. BERTHOLDI abbatis Sconaug, in villa Oppeouwe presentibus Wicberto plebano. Philippo & fratre ejus Johanne Cholbo. Dieterico. Alberto Lutersheimer. Walthero milite. & Bertholdo ejus germano. Bertholdo Smuzel. Eberhardo Hella. Wolframo. Heinrico de Bruhsel. Sibotone scolteto. Walthero cellerario. fratre Heinrico grangiario & fratre Eberhardo Pluchmeister in Scarra. Sifrido, Ruperto, Diemaro. fratribus Sconaugens. Hoc facto Dietericus accessit Geroldesheim in die chuntschaf, ubi presentes aderant Siboto advocatus & Gotefridus scultetus noster. a quibus nostris officialibus omnes rustici de Sunthofen. de Scarra, de Geroldesheim pariter convocati sub jurejurando & gratia nostra requisiti dixerunt predicta predia ab omni semper exactione usque in presens liberrima nichil alicui folvisse preter decimam. Presentibus ibi Arnoldo cellerario, Heinrico grangiario. Eberhardo Phlugmeister in Scarra. Heinrico Schaffar, fratribus Sconouwie, Alrado, Leone, Gernodo, Chunrado. Rumardo. Volemaro Ermelih de Sunthoyen. Burchardo. Baldemart. Ermbrehto. Sifrido ejus privigno. Helwico. Dieterico. Gunthero. Alberto de Geroltesheim. Heinrico. Chunone. Harmudo de Scarra. Demum sepesatus Dietricus Wormer veniens ad nostram presenciam bona eadem Sconaug. vendita resignavit in manus nostras. Nos vero ipsa in manus fratrum Scon, salva Vol. V. Hift.  $\mathbf{X} \times \mathbf{X}$ illis

illis pristina libertate assignavimus, ubi aderant Fridericus nota. rius noster. Chunradus & Blickerus germani de Steina. CHUNRADUS Stralenbergere. HEBERHARDUS de Bruk. CHUNRADUS de Chiricheim. OCKERUS gener ejusdem. WERNHERUS dapifer & WICHNANDUS patruus eius-Rudolfus & filii sui Chunradus & Petrus de Alzeia. Hartwicus de Hirzperch. . Heinricus de Chunigerheim. Heinricus Riterchen... Sigewart de Worm. & plures alii, tam spirituales viri quam eciam seculares. Preterea constare volumus universis, quod Sigewartus de Sunthoven & Adelheidis uxor illius adhibito liberorum suorum consensu communi vendiderunt ecclesse Sconaug, omnia predia que habebant in Sunthoven preter unam curtim quam sibimet rennuerunt, duo jugera que filie sue moniali deputaverunt de pretio quod erat de ipsis prediis acceptum. medietatem xx scil. libras Wormac, monete predicte ecclesie in animarum suarum remedium relaxantes predia in manum dom. BERTOLDI abbatis Scon. nichilominus refignantes, presentibus Arnoldo cellerario, Heinrico priore .... Heinrico de Scarra. Ebernando de Grensheim. Peringero de Marpach grangiariis Sconaug. Herbordo Sturmere. Burcardo de Chevernthal. Wolframo genero Burckardi Sturmere: Heinrico Riterchen & filiis suis . . . . Postea idem Sigewardus Scarram veniens in der chuntschaf premissam donacionem ecclesie Sconaug. factam . . . . . . ubi erant presentes notarius noster, CHUNRADUS & BLICKERUS germani de Steina, CHUNRA-DUS Stralenbergere. EBERHARDUS de Bruh. & ceteri omnes superius istis asscripti. Ut autem hujus pagine continentia debitam firmitatem obtineat, ipsam sigilli nostri appensione duximus roborandam. Dat. apud Heidelberc. pridie Kal. Maii anno Domini M. cc. xxv11.

#### IV.

Hermanni de Riethberg litterae de venditione bonorum abbatias

Uterinae vallis facta an. MCCLVI.

nomine Domini amen. Ego Hermannus de Riethberc Examegr. notum facio.. quod ego accedente consensu & bona voluntate conjugis mee nomine Cristine de Stralenberc & trium sororum mearum videl. Jutte de Magenheim, Elysabeth de Steina, Susanne & Rudossi mariti sui sororii mei de Bazzendorf & puerorum earundem sororum mearum quedam predia in Offenback & in Altheim dom. Ludolfo abbati & conventui Vtrine vallis vendidi pro septingentis libris Hall. in hunc modum, videl. ut due partes diste pecunie michi proveniant, quarum parcium loco quedam bona in Lengenvelt sorori mee Elysabeth de Steina, quedam autem bona in Schwebechenheim sorori mee Jutte de Magenheim assignavi pro portione ipsis duabus ex hac pecunia contingente, tercia vero pais pecunie cedet pro porcione sua sorori mee Susanne & marito suo R. de Bazzendorf superius memorato &c. &c.

Testes horum sunt frater Hermannus senior de Riethberc, frater Burchardus cellerarius major & frater Hertericus mercator Uterine vallis. Anselmus clericus & frater suus dom. Waltherus distus Knehtelin de Berewartstein. Heinricus Cluphel. Dominus Hugo miles distus Hauenere. Dominus Antonius de Kirwilre. Ulricus Cluphel. Cunradus de Stella. Cunradus de Winternheim, Wolfgerus cives Spir. Nobilis vir Johannes junior de Vrankenstein, Cunradus sacerdos de Wilre, Waltherus & Johannes frater ejus disti de Heinvelt & alii quam plures. Asta sunt autem hec anno Dni. M. cc. quinquagesimo sexto.

V.

V.

Conradus II de Stralenberg renunciat juribus advocatiae saae in curiam Sautimonialium S. Lamperti in Schaurnheim an, MCCLXVI.

Exantogr.

ONRADUS de Stralenberc dilectis ac religiosis priorisse & conventui Sti Lamperti ordinis fratrum predicatorum, cordis & corporis perpetua falute gaudere. Cum Marquardus miles fidelis noster dictus de Frisenheim advocatiam & dominium ville que vocatur Schuirheim a nobis teneat jure feodali Nos de ejusdem Marquardi consensu pleno & beneplacito curiam vestram quamhabetis in eadem villa cum universis sibi adtinentibus perpetue damus libertati ita ut nec nos nec posteri nostri vel etiam ipsius Marquardi five ad quoscunque quocunque modo dicta advocatia devenerit possimus nec possint aliquid a vobis in predicta curia exigere deinceps, quare etiam renuntiamus penitus & plene omnibus juribus nostris servitiis & angariis quibus ipsa curia in ante serviebat, fecimus autem hanc donationem eo devotius & ferventius ut vos eo adtentius nos & dilectam nostram uxorem orationibus vestris habeatis tam in vita quam in morte frequentius commendatos similiter & parentes nostros. In cuius rei testimonium & perhennem memoriam presentem litteram dedimus sigilli nostri & ipsius Marquardi munimine roboratam. Datum anno Dni. Mcclxvi.

VI.

Ex autogr.

Nos Cunr. de Stralenberch tenore presencium profitemur, ac notum facimus vniversis intuentibus seriem hujus scripti, quod nos quinque jugera vinearum, quas habet relista Moysi Jude de Heidelberch apud Schriessem in Otensleph sitas, ab omni petitione ac quolibet exactionis honere in perpetuum liberas reddimus & solutas &c.

In

In cujus rei testimonium ac evidentiam pleniorem presenti carte sigillum venerabilis Dni. nostri Cunn. abbatis de Elwangen & nostrum duximus apponendum; de cujus voluntate ista fecimus & consensu. Dat. & actum anno Dom. M. cc. LXXV. Kal. Maji.

#### VII.

Conradi II Dom, de Stralenberg litterae, quibus vicum Schaurnheim monialibus S. Lamperti dono tradit an. MCCLXXXI.

Ich CUNRAT d' h're von Stralenberb'e dun kunt allen den di Exautogr. disen brif sehent daz h' Marquart von Frisenheim unde sine erben mit irme eigene zu Vluensheim mir redeliche und rehte widerleget hant daz dorf zu Schurheim mit solnheme rehte so er ez von mir zu lehene hatde und darumbe verjehen ich auch an disem brive daz ich dazselbe dorf mit demeselben rehte mit sime und siner erben willen und mit miner erben willen den vrouwen von Sce. Lamperhte han gegeben und gebe mit diseme brive zu rehteme eigene, wande ez von mir lehen ist unde ich nach reht' warheit des dorfes dekeinen ande'n h'ren weiz und v'iehen mich ouch, obe mine erben dise mine dat wid'reden wolten daz danne daz gut zu Uluensheim daz vorgenant ist damite mir Schurheim wid'leget ist sol vallen den vrouwen von Sce. Lamperhte eigenliche und ledecliche und daz si min und miner vrouwen unde min kint und min altforderen getruweliche gedenken zu Gotde so sol ich und mine erben dun und ratden in dirre fachen redeliche und rehte ane bose liste so vil so wir kunnen und mogen obe kein herre queme d' dise mine hie vorgesprochene dat wolte wid' sprechen: daz diz stete blibe darumbe henken ich min ingesigel an disen brif. Ich Johannes d'h're von Frankenstein han gesehen und gehoret diese vorgeschribene dat darumbe henken ich min ingesigel an diesen brief. Ich Marqwart von Frisenheim verjehe aller dirre vorgeschribenen dat vor mich und vor mine erben darumbe

Xxx 3

darumbe henken ich min ingesigel an disen brif. Dirre brif wart gegeben von Gotdes geburte dusent und zwei hundert eines und ahzig jar an dem mantage vor deme Nontage (m).

#### VIII.

Agnes vidua pro marito suo defuncto, Conrado Stralenbergio, in ecclesia Schonaug. anniversarium instituit an. MCCLXXXIV.

Ex autogr.

ago Agnes relicta C. nobilis de Stralinberg notum fieri cupio universis tenorem presencium inspecturis, quod cum laudabile sit & pium carorum habere memoriam defunctorum, & amicis fidem servare post mortem, omnia bona mea in Luzzelusassinkeim & Hohinsaffenheim, & in terminis dictarum villarum, cum advocacia dictorum bonorum, nec non cum omni jure ac libertate, qua eadem bona pie memorie quondam C. maritus meus postea & ego ea habui & possedi, contuli & tradidi cum sollempnitate debita & consueta, pro remedio anime disti mariti mei & anime mee monasterio Schonaug, accedente ad hoc specialiter Conradi filii mei, & aliorum filiorum meorum consensu voluntario & expresso. De predictis vero bonis assignabuntur annuatim conventui dicti monasterii redditus & proventus, videlicet vinum circa unam karratam, quatuor maltra tritici, & feptem maltra siliginis, libra Hallensium censualis, pulli & anseres ad valorem decem solidorum Hallensium estimati. De quibus redditibus singulis annis in anniversario sepedicti mariti mei, quod erit tercia die ante sestum purificationis b. Marie prefato conventui Schonaug, ministrabitur panis triticeus, vinum Franconicum . . . per eum qui ad hoc fuerit deputatus, ac ipsum anniversarium a predicto conventu cum sollempni memoria peragetur. Hoc adjecto quod post mos-

(m) Id est, die lunæ ante festum ascensionis Domini, quod an. 1281 incidit in diem xx11 Maji.



tem meam idem conventus anniversarium meum in vigilia Johannis baptiste cum servicio simili & equivalenti annis singulis celebrabit. Quicquid autem de predictis serviciis subtractum suerit vel neglectum, illud abbas & conventus Schonaug, conventui. Eberbacensi assignare per omnia tenebuntur. In cujus donationis. & ordinationis robur & testimonium sigillum meum una cum sigillo C, filii mei prenotati presentibus est appensum. Ego C, de-Stralinberg antedictus figillum meum duxi presentibus appenden-Acta funt hæc anno Dom. M. cc. 1xxx quarto, in crastino purificationis beate virginis Marie.

#### IX.

#### Conradi III de Stralenberg litterne de bonis suis in Ulvensheim an. MCCLXXXVII.

Ligo Conradus nobilis de Stralinberg, notum fieri cupio pre- Ex autogr. sentium inspectoribus universis, me bona illa sita in terminis ville Ulvensheim que bone memorie pater meus ad satisfaciendum eis quibus ipse quondam dampna secerat deputavit, in manus domini mei L. illustris comitis Palatini Reni & ducis Bawar. resignasse. ac ea ab ipso recepisse nomine castrensis seodi possidenda, tamdiu duntaxat, donec aliqua bona precio centum librar. Hall. compararem, que ab iplo domino meo tenebo dicto nomine feodali. quibus comparatis bona apud *Ulvensheim* prenotata erunt libera & foluta. Super predictis autem centum libris, tali modo sub debito fidei per me loco juramenti corporaliter prestiti ordinavi quod per proximum decennium de redditibus meis in Crutelle, videlicet triginta tribus maltris filiginis in festo Michaelis, & tribus libris & x solidis Hall, minus decem Hallensibus, in festo Thome folvendis, & quo voluero presentandis, decem libre Hall. abbati Schonaug, annis singulis assignentur. Que x libre si casu aliquo contingente de jam dictis redditibus assignari non poterunt,

in

in parte vel in toto, defectum illum fupplebo de aliis bonis meis, Dictus quoque abbas annuatim suas literas mihi dabit ita quod primo ánno x libras, secundo anno xx. tercio xxx libras, & sic de ceteris annis, se recepisse suis literis recognoscat. Sicque eadem summa centum librarum abbati assignata predicto in predictorum bonorum empcionem & in nullos alios usus convertetur. Ut autem testamentum & ultima voluntas patris mei effectui mancipetur, abbas Schonaug, qui pro tempore fuerit, de proventibus dictorum bonorum apud Ulvensheim dampnificatis per ipsum patrem meum fatisfaciet, dummodo dampna ipsa probaverint & docuerint legitimis documentis. Qui abbas pro sublevatione sui oneris & laboris annuatim de ipsis bonis apud Ulvensheim sex maltra siliginis ac totidem maltra avene recipiet suis specialiter usbus applicanda. Ad robur igitur & testimonium premissorum presens scriptum sigillis patrui mei.. prepositi Nuhusensis. HENRICI de Hirzberg & Hartmanni de Loutenburg una cum sigillo meo obtinui communiri. Nos.. prepositus Nuhus. H. de Hirzberg & Hartmannus de Loutenburg antedicti sigilla nostra presentibus duximus appendenda (n). Acta funt hec anno Dni, M, cc, LXXXVII. in die undecim milium virginum.

#### X.

Conradus & Fridericus fratres de Stralenberg Ludovico comiti Palatine vendunt, ac certis sub conditionibus vicissim in seudum recipiunt montem & mineras prope Hohensachsinheim an. MCCXCI.

Nos Chunradus & Fridericus fratres de Strainberch notum facimus presentium inspectoribus universis, quod magnifico principi domino nostro Lodwico illustri comiti Palatino Reni, duci

<sup>(</sup>n) Ex sigillis appensis duo adhuc supersunt, sed mutila; alterum Heinrici de Hirzberg, cornu cervinum exhibens; alterum Hartmanni de Lautenburg.

duci Bawarie pro se & heredibus suis, pro nobis & heredibus nostris dedimus & damus, donavimus & donamus, tradidimus & tradimus montem super Hohensahsenhaim pro parte, que nos contingit in eodem, & in eum, pro se & ipsis suis heredibus ejusdem montis proprietatem transtulimus & transferimus jure proprietatis perpetuo possidendum, & promisimus, & promittimus, quod per unius anni, unius diei, & unius noctis spacium secundum jus & bonam terre illius consuetudinem ejusdem montis constituemus nos suos, quod vulgariter Gewern vocant, prout jus exegerit, coram quocunque judice competenti contra quamcunque personam secularem aut ecclesiasticam, universitatem vel collegium auctores (o), & procurabimus efficaciter, quod Rennewardus frater noster karissimus nunc extra terram constitutus infra triennium ab hodierno die in antea computandum eandem sibi vel ipsis heredibus suis donacionem & tradicionem faciet, seque obligabit ad prestandum premissam gwarandiam sive gwerschafft, de quo pro dicto Rennewardo fratre nostro prestitimus & prestamus sidejussoriam caucionem, nosque ad id prefato Dno nostro duci pro fe & ipsis suis heredibus sidejussorie obligamus. Et ipse Dnus noster dux pro se & ipsis heredibus suis nobis pro nobis & memorato fratre nostro Rennewardo absente ac liberis nostris utriusque fexus procreatis & procreandis predictum montem in feudum contulit, & cum eo de gratia speciali medietatem omnium eorum, que de minera ejusdem montis, sive de auro sive de argento, sive de quocunque alio metallo fuerit, poterunt provenire. Promisit insuper pro se & ipsis suis heredibus, quod se nostrum predictorum omnium contra quamcunque personam secularem aut ecclefiasticam,

<sup>(0)</sup> Austor hic fignificat idem quod vocabulum Teut. præcedens Gewer, uti patet ex literis Dieterici de Hohenfels prid. Kal. Mart. 1287 datis, ubi is scribit: "Promittens & obligans me austorem, quod Gewer di"citur, ejusdem ville, sicut de feodis consuetudo exigit & jus terre.,

fiasticam, cujuscunque status, dignitatis, aut condicionis suerit, universitatem vel collegium, prout jus requisierit, constituet waratorem, quod vulgariter gewer dicitur, coram quocunque judice competenti, sibi ipsi pro se & sepesatis heredibus suis medietate altera & ejusdem montis judicio reservatis, excepto hoc, quod neutra partium potestatem aut facultatem habebit in predicto monte, si a quibuslibet inhabitari ceperit, peticionem aut herbergam aliquam requirendi, parti tamen nostre pensiones seu afsistus in prelibato monte de areis remanebunt, quas locabimus pro nostre beneplacito voluntatis, nec ultra id sicut nec ipse Dnus noster dux requiremus aliquid aliud ab eisdem.

Pactum est insuper, quod utraque partium a Sabatho in Sabathum medietatem eorum, que ex ipsa minera eadem septimana provenerint, ex integro percipiat & requirat, aliquis ex ipso monte pro maleficio deprehensus fuerit, & bona sua confiscata exstiterint, judex suus aut quicunque officialis non tenebitur ad restitutionem eorum, que de preterita septimana vel antea apud malefactorem remanserunt antedictum. Si autem ante lapfum feptimane hujusmodi commiferit maleficium, pro rata dierum, quibus idem malefactor in eadem septimana laboraverat. parti nostre de bonis ejusdem malefactoris ante omnia satisfiet. & ipse judex vel officialis ejusdem Dai nostri ducis residuum confiscabit, & sue nomine suo, prout qualitas delicti exegerit, pro emenda & eo similiter, quod per dies illos sibi debitum suerit. attrahet potestati. Conventum est preterea, quod neutra partium in predicto monte eriget castrum, aut municionem aliquam, nisi de alterius processerit voluntate. Ad hec ejusdem montis inhabitatores a neutra partium ad emptiones aut vendiciones in vino. frumento, aut in quibuslibet rebus aliis aut victualibus arthabuntur. Renunciavimus preterea & renunciamus pro nobis & ipsis nostris heredibus, & sub caucione fidejussoria, quam de hoc prestitimus & prestamus, pro ipso Rennewardo fratre nostro, sicut & in articulis prenotatis procurabimus, quod dictus Rennewardus infra

infra prelibatum triennium faciet illud idem omni juri & actioni, si qua nobis in prelibata minera jure feudi vel quocunque jure alio ex concessione cujuscunque alterius competebant, vel competere videbantur, nullam inde causam vel questionem de jure vel facto habituri in posterum vel moturi. Et restituemus sine captione, sicut promisimus & promittimus sub debito juramenti, si qua instrumenta aut munimenta habuerimus super eo, eciamsi in cujuscunque alterius fuerint potestate, dummodo cessante dolo malo & ingenio ea valuerimus rehabere. Testes autem, qui interfuerunt, sunt viri honorabiles Dnus EBERHARDUS venerabilis prepositus Ninhausensis ecclesie extra muros Wormaciens. Drus Hainricus de Chrumpach plebanus Bacheracensis, magister Chunradus archidiaconus Eihstetensis ipsius Dni nostri ducis notarius, vir nobilis Dnus Johannes de Franchenstain & strenui milites Dni Chunradus de Eglingen, Hainricus de Ernuels, Eberhardus de Greiffenberch, Hainricus de Wildenstain, Hainricus de Sahsenhausen vice-dominus sepedicti Dni nostri ducis in Reni partibus, Helmbertus de Hirzperch, & quam plures alii fide digni. In cujus rei testimonium presentes damus, cum ego Fredericus proprio figillo caream, predicti prepositi Niuhausensis patrui nostri karissimi, & dilectorum consanguineorum nostrorum, ipsorum Dni Hainrici plebani Bacheracensis, & Dni Johannis de Franchenstain, ac mei Chunradi sigillorum robore communitas. nos Eberhardus Dei gratia prepositus Niuhausensis ecclesie extra muros Wormacienses, Hainricus de Chrumpach plebanus Bacheracensis, Johannes de Franchenstain supradicti profitemur, premissa omnia, sicut premittitur, acta esse, nosque ad instauciam ipfarum parcium ipfa figilla nostra presentibus appendisse in majoris roboris firmitatem, Datum in Haidelberck anno Dni. Mcclxxxxi non. Augusti.

XI.

Rennewardus, Conradus & Theobaldus fratres de Stralenberg avi sui, Conradi II litteras monasterio Schonaug, datas confirmant an MCCCIX.

Ex autogr.

Noverint universi presentes litteras inspecturi Quod nos Renn-UARDUS, CONRADUS & THEOBALDUS fratres de Siralenberg una cum Domina & matre nostra Sophia tenore presen. cium recognoscimus & publice consitemur Quod nos visis & prelectis ac examinatis plenius & discussis litteris pie recordationis avi nostri Conradi sigilli appensione munitis, In quibus litteris inter alia continebatur expresse, quod idem avus noster curiam, vineas, agros, molendinum & omnes alias possessiones sitas in Schrisheim & terminis ejusdem cum universis pertinenciis & juribus suis ad monasterium de Schonaugia pertinentes, eidem taliter proprietaverit, libertati donaverit, & liberaliter rite & legitime ab omni exactionis, vexationis & servitutis onere exemerit, Quod nec nobis nec nostris heredibus seu successoribus nichil omnino juris in curia, bonis & juribus competiit nec competit suprascriptis, Quod si forte nobis ex quacunque causa aliquid juris in curia & bonis eisdem competiit vel competere videbatur, illi juri fponte & expresse renunciamus... Et pretextu proprietacionis, donacionis & exemptionis, nec non renuntiacionis superius expressorum septuaginta libras Hall, nos a dicto monasterio recepisse integraliter confitemur promittentes fide data loco & nomine juramenti premissa omnia & singula rata & sirma habere & tenere &c.

Nos judices Worm, publice confitemur nos premissis interfuisse & nostrum sigillum ad instantiam predistorum dominorum de Stralenberg hiis litteris appendisse in testimonium geste rei. Et nos Conradus & Theobaldus fratres predisti sigillis fratris nostri Rennuardi ac domine & matris nostrorum predistorum quo ad premissa

premissa usi sumus, quia sigilla propria non habemus. Acta sunt hec presentibus videlicet dom. FRIDERICO de Stralenberg canonico ecclesie Spir. Wernhero plebano de Schrisheim, Vollando notario dni RENNUARDI de Stralenberg, Gudelmanno de Morlebach armigero &c. Anno Dom. M. ccc. nono, feria fexta infra octavam apostolorum Petri & Pauli.

#### XII.

Theobaldi de Stralenberg, ecclesiae Spirensis canonici, litterae de lite cum abbatia Elwacensi amice composita an. MCCCXXIV.

Ligo Theobaldus de Stralenberg canonicus ecclesie Spirensis Ex Tran-RENNEWARDI militis domini de Stralenberg fratris mei dilecti sumpto extra partes in remotis existentis in opido Schriesheim & aliis bonis suis vices & locum tenens recognosco . . . omnem dissenfionis materiam litem controversiam que hactenus inter honorabiles dominos abbatem & conventum monasterii Elwacensis ord. S. Bened. Augustensis dyoc. ex una, nec non dictum Rennewardum fratrem meum & me ex parte altera extitit & vertebatur, mediantibus ordinatione & tractatibus honorabilium virorum dominorum HERMANNI de Liechtenberg imperialis aule cancellarii, scolastici ecclesie Spir. Friderici de Stralenberg patrui mei & Engelhardi de Hennberg officialis curie Spir. canonicorum ecclesie memorate sopitas esse.. in hunc modum videlicet, Quod ego promittere teneor & promitto . . dictos dnos abbatem & conventum.. in curia ipsorum sita in dicto opido Schriessheim in posterum non impediam vel molestem aut aliquos ejusd. curie inhabitatores pro tempore in sturis bettis hospitalitatibus angariis perangariis aliisve serviciis & exactionibus quibuscunque aut alia quavis extorsione eorundem vel curruum bigarum servorum equorum vel aliorum animalium quorumcunque non pregravem fed gaudere 

**Ууу з** 

Item

Item quod omnia premissa sideliter faciam & observem quamdiu castrum Stralenberg & opidum Schriesheim predictum tenuero in potestate mea. Et cum ipse Rennewardus frater meus reversus suerit seu repatriaverit procurem & faciam cum essectu instra tres menses deinde proxime assuuros, quod ipse pro se & heredibus suis omnia & singula per me promissa suprascripta per sidem, quam ipse corporaliter prestabit desuper nomine & loco juramenti promittat tenere sacere & observare inviolabiliter.... Quodsi non secero aut procurabo instra tres menses predictos extunc ipsis sinitis... me in opidum Schriesheim... more obsidum presentabo nunquam inde recessurus quousque peracta suerint premissa sideliter & completa..... Datum anno Dni. millesimo trecentesimo vicesimo quarto feria quinta post sestum inventionis S. Crucis proxima.

#### XIII.

Sifridi de Stralenberg litterae oppignerationis vicorum ad castrum Waldeck spettantium an. MCCCLV.

Ich Syfrid von Stralinberg erkennen offenbare an disem brieve vor mich vnd alle mine erben. daz ich Heinrich von Erlikeis dem jüngern frauwen Gudechin siner elichen husfrauwen vnd yren erben versezet han vnd versezen auch mit diesen gegenwertigen brieve alle die gut die min stiesmuter frauwe Katherina vom Hohenhuse inne gehabt hat visewenig der vesten zu Waldecke mit namen die dorfer Eyterbach Heiligencruzes Steynach daz Nuwedorf Lampenhan vnd Berlesbach mit vaugtien gerichten &c. für thusint guder kleinre guldin von Florenze swer genung von gewicht &c.

Geben zu Heidelberg.. druzehundert jar fünf vnd funfzig jar an dem Fridage nach fant Katherin dage &c.

#### XIV.

Sifridus de Stratenberg proprietatem suam in Sickingen, Flehingen & Gimpern vendit Ruperto I elektori Palat. an. MCCCLXVIII.

Ich Siegfrid von Stralenberg ritter . . . bekenne und thue kund offenbar mit diesem brief vor mich und alle meine erben, dass ich mit fürbedachtem muth, und mit rechtem wissen, um meines scheinbaren nuzens willen der mir kundlichen davon kommen ist, kommen soll und mag, in zukommenden zeiten, recht und redlichen, dem hochgebornen fürsten und herrn, hern RUPRECHT dem altern Pfalzgrafen bei Rhein, des heiligen Romischen Reichs obristen druchsassen und herzogen in Bayern. meinem gnädigen herrn und seinen erben. Mein eigen zu Sickingen burg, und dorf, mit aller seiner zugehörung das alles von mir zu lehen ruhret, und auch mein eigen zu Flehingen burg. und dorf mit allen seinen zugehörungen, das auch alles von mir zu lehen ruhret, und auch mein eigen zu Gunthburen burg, und dorf mit aller seiner zubehörung, das auch alles von mir zu lehen rühret, mit allen ihren freiheiten und gewohnheiten nichts ausgenohmen, mit allen anderen zubehörungen, wie man dan mit sonderlichen worten nun oder hernach genennen mag oder genennt werden mögten, verkaufft und zu kauffen gegeben haben, ewiglichen, unwiederruslichen, um eine summe gelds, der ich ganz und gar von ihme geben und bezahlt bin, und in meinen kundbarlichen besseren nutzen genommen und empfangen habe, und off das obged, mein eigen, mann- und mannschafft lehen und lehenschaffte, und off alle rechte die ich daruf gehabt, oder ich oder meine erben nun oder hernach in künfftigen zeiten gehaben mögten, verzeihe ich vor mich und alle meine erben lauterlichen, unbezwungen, eigentlichen, erblichen, und ewiglichen, und geben nun vor mich und meine erben, und fezen mein eged, herrn herzogen Ruprecht den ältern, und seine

erben das nun und alle meine, die ich von dem obged. meinen eigen haben, als furbei ist, gebe ich von mir und meinen erben ewiglichen an den obged, meinen herrn herzog Ruprecht den ältern und seine erben, und verzeihen mit auf den brief auf ir gelobde und eyde, die sie mir gelobt, und geschworen haben, als von des fürged, mein eigens wegen, und heißen, und gebieten auch den in gelobde, hulde, und treue, dem obged. meinem herrn herrn herzogen Ruprecht dem ältern und seinen erben, und nun davor wartend, treu und gehorsamb seyn sollen, mit treuen gelübden und eyden, als ein mann seinem herrn billig seyn folle, und wann jedir geben haben, so sagen ich vor mich und meine erben euer eyde, die ihr mir gethan haben, von des obged. meins eigen wegen, ledig, loss, und quitt. Zu urkund aller obgedachter stück, punct und artiklen geben ich Sigfrid von Stralenberg ritter vor mich, und alle meine erben dem obged. meinem herrn herzogen Ruprechten &c. und seinen erben diesen brief versiegelt mit meinem anhangenden insiegel. Heidelberg des nächsten Sonntags nach Sanct Jacobs tag des heiligen apostels nach Christes geburt. druzehen hundert jar, und in dem acht und sechszigsten jare.



## INDEX DIPLOMATICUS

## HUJUS VOLUMINIS.

| An. | 826             | Charta donationis Herifridi monasterio Tholegiensi factæ, Latine pag.                                                  | 1 <b>7</b> 3 |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 847             | Adelberti comitis litteræ donationis pro monasterio S. Albani Mogunt. Latine                                           | 174          |
|     | 918             | Ruthardi litteræ donationis pro monasterio S. Remigii, La- tine                                                        | 175          |
|     | 95 <sup>2</sup> | Otto I rex confirmat Hincmaro, abbati S. Remigii, abbatiam Cosla cum prædiis & juribus ad eam spectantibus, Latine     | 177          |
|     | 992             | Otto III rex commutationem prædiorum, inter ecclesiam Wormatiensem & Wolframmum comitem factam, confirmat, Latine      | 178          |
|     | 993             | Ejusdem diploma abbatiæ S. Remigii de curte Cosla datum, Latine                                                        | 180          |
| 3   | 8101            | Henricus II imp. possessiones abbatiæ S. Albani in Nahgoviæ pago consirmat, Latine                                     | 181          |
| :   | £124            | Adelbertus archiepisc. Mogunt. abbatiæ S. Remigii confirmat ecclesiam Cosla cum tribus capellis, Latine                | 182          |
| ;   | 1129            | Ejusdem charta donationis curiæ in Wergesbach & alio-<br>rum bonorum in Nahgovia pro monasterio S. Disibodi,<br>Latine | 183          |
| . 9 | 1152            | Fridericus I rex abbatiæ S. Remigii curtem Cosla, aliaque plura diversis in pagis sita confirmat, Latine               | 184          |
| 3   | 1197            | Henricus VI imperator Alberto comiti Spanheim. prædium fuum Munziche dono tradit, Latine                               | 186          |
|     | Vol.            | V. Hift. Zzz x2                                                                                                        | 22 -         |

### . I N D E X

| <b>n</b> .1223 | Henrici VII regis privilegium pro monasterio Schonaugiensi, Latine pag.                                                                       | 5 <b>2</b> 5    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1225           | Transactio inter abbatiam Schonaugiensem & villanos in Sassenheim, Latine                                                                     | 528             |
| 1227           | Ludovici I, Palatini Rheni, de variis donis in abbatiam<br>Schonaugiensem collatis litteræ, Latine                                            | 529             |
| 1256           | Hermanni de Riethberg instrumentum de venditione bono-<br>rum abbatiæ Uterinæ vallis facta, Latine                                            | 531             |
| 1266           | Conradus II de Stralenberg renuntiat juribus advocatiæ fuæ in curiam S. Lamperti in Schaurnheim, Latine                                       | 532             |
| 1275           | Ejusdem charta libertatis vinearum quarundam in Schriesheim, Latine                                                                           | ibid.           |
| 1281           | Ejusdem litteræ traditionis vici Schaurnheim pro monialibus S. Lamperti, Germanice                                                            | 533             |
| 1284           | Agnes vidua Conradi de Stralenberg anniversarium ejus in-<br>flituit Schonaugiæ, Latine                                                       | 53 <del>4</del> |
| 1287           | Conradi III de Stralenberg litteræ de bonis fuis in Ulvens-<br>heim, Latine                                                                   | 535             |
| 1291           | Conradus & Fridericus fratres de Stralenberg Ludovico Palatino vendunt montem & mineras prope Hohensasenheim, Latine                          | 536             |
| Eod.           | Ludovicus II Palatinus Rheni privilegium Henrici VII regis<br>Romanorum abbatiæ Schonaugiensi datum recognoscit<br>atque extendit, Latins     | 525             |
| 1309           | Rennewardus, Conradus & Theobaldus fratres de Stralen-<br>berg avi fui, Conradi II, litteras monasterio Schonaug.<br>datas confirmant, Latine | 540             |
| 1324           | Theobaldi de Stralenberg charta de lite cum abbatia Elwa-<br>censi amice composita, Latine                                                    | 54 <sup>I</sup> |
| 1355           | Sifridi de Stralenberg litteræ oppignerationis vicorum ad castrum Waldeck pertinentium, Germanice                                             | 54 <del>2</del> |
| <b>3</b> 368 ] | Ejusdem instrumentum de proprietate sua in Sickingen,<br>Flehingen & Gimpern Palatinis vendita, Germanice                                     | 543             |

#### DIPLOMATICUS.

| An.1489 | Philippi electoris Palat. ad equestrem Craichgoviæ ordinem Spiræ collectum litteræ, Germanice pag.                     | 482 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ęod.    | Ejusdem ordinis equestris appellatio fœderi Suevico S: Georgii opposita, Germanics                                     | 484 |
| · Eod.  | Georgii ducis Bavariæ ad Philippum electorem Palatinum epistola de nobilitate Craichgoviæ, Germanice                   | 500 |
| 1490    | Philippi electoris Palatini ad Georgium ducem eadem in relitteræ, Germanice                                            | 502 |
| Eod.    | Equestris Craichgoviæ ordinis pacta confraternitatis & flatuta, Germanics                                              | 5°3 |
| 1496    | Georgii Divitis , ducis Bavarize , testamentum , Latine                                                                | 464 |
| 1504    | Alexandri ducis Palatino - Bipontini litteræ ad Philippum electorem Palatinum, cui bellum indicit, Germanice           | 479 |
| i 2544  | Caroli V imperatoris privilegium de globo imperiali crucigero<br>Palatinis electoribus infignium loco concessum, Germ. | 418 |



# INDEX TABULARUM EX AERE INCISO

AD HOC VOLUMEN PERTINENTIUM.

| Pagi Navensis tabula                                         | ad | pag. | 127 |
|--------------------------------------------------------------|----|------|-----|
| Tractus inter Mofam atque Mofellam in pagos fuos divifi tabu | la |      | 187 |
| Sigillerum Palatinorum tabulæ II                             |    |      | 412 |
| Sigillum Friderici Burggravii Noribergensis                  |    |      | 423 |



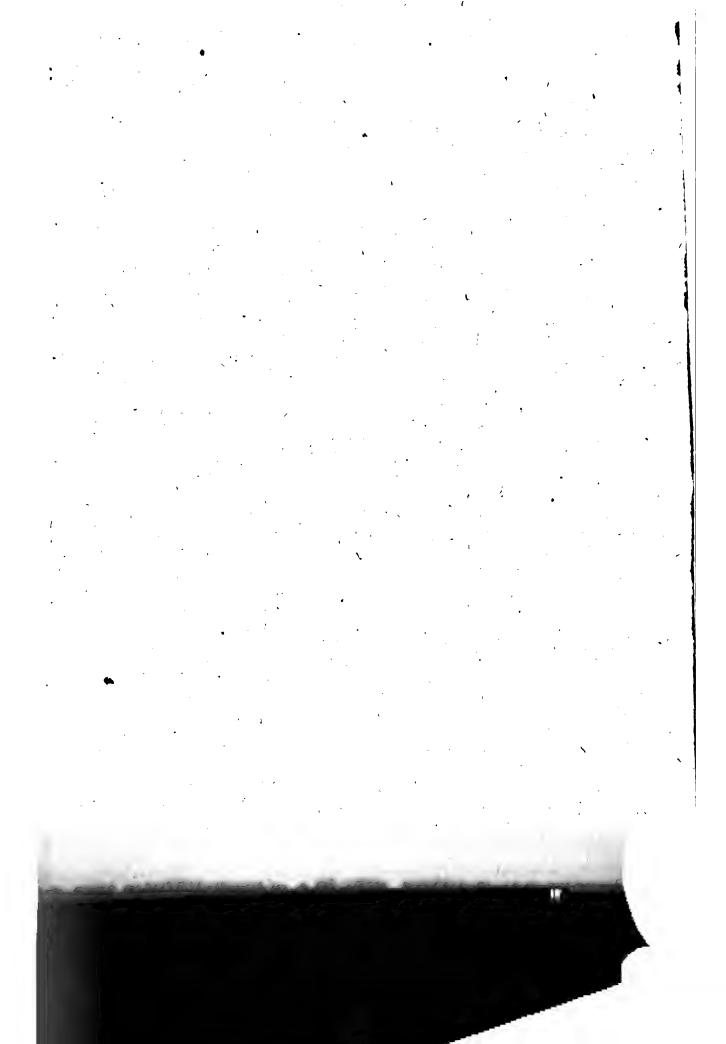

## INDEX TABULARUM EX AERE INCISO

AZ E:: Y::: MEN PERTINENTIUM.

| Pagi Vinenis minis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| The Victorian Control of the Control | . 127 |
| Survey Palacine and the Pages fues divili tabula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187   |
| Survey Francis Regular Namberseafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 412   |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 423   |



TLAS:
COS:

the contract of the contract o

. • , . . •• ,

• • 1





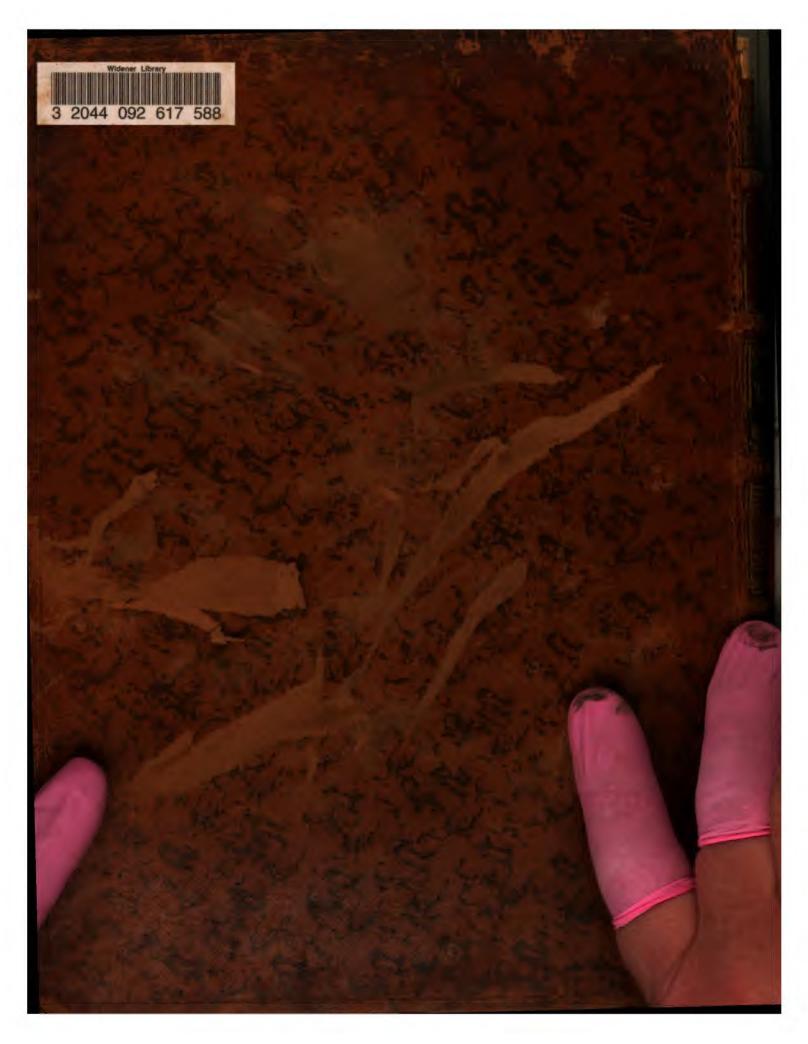